

### STORIA

## DELL' ANTICA TORINO

SCRITTI

#### CARLO PROMIS

400

TORINO

MOCCCLXIX
DALLA STAMPERIA E EALE

TORINO - FIRENZE

FRATELLI BOCCA

1000 tops

or sales

# STORIA DELL' ANTICA TORINO

## JULIA AUGUSTA TAURINORUM

SCRITTA

SULLA FEDE DE' VETUSTI AUTORI E DELLE SUE ISCRIZIONI E MURA

DA

CARLO PROMIS





## INTRODUZIONE E GIUDIZI

SUI

#### RACCOGLITORI D'ANTICHE EPIGRAFI TORINESI

A scrivere la storia antica della città di Torino io mi predisposi con trent'anni di ricerche e spogli de' velusti autori, de' documenti del medio evo, degli storici universali e locali e soprattutto diligentemente indagando e notando luogo e tempo ne' quali trovate furono, ed anche troppo sovente perdute, le tante epigrafi illustranti la città nostra, traendone sincere lezioni dai marmi, quando fossero a noi pervenuti, comparandone gli apografi e le copie quando pertii fossero gli originali. Il soggetto propostomi richiedendo l'opera di chi avesse equamenti atteso all'architettonica ed all'epigrafia, giovommi l'aver applicato a codeste scienze negli otto anni di mio soggiorno in Roma natural sede di siffatti studi.

Imperciocchè non 'può profittare nell'architettura antica chi non vi reca solerti e moltiplici indagini giunte a spiriti indipendenti ed alla conoscenza degli autori e monumenti vetnsti; ed è solo con affatto corredo, pur troppo deficiente in chi si dice architetto e cultore dell'arte antica, che uno può ginngere a stabilire con piena cognizion di causa l'età di un edificio e l'uso cui ha servito, istituendone gindizio dalle tante analogie sempre riscontrantisi nelle fabbriche di una data epoca, analogie rispondenti a quelle per cui nella critica età nostra insigni eruditi stabilirono quando vivessero scrittori o fosser posti monumenti d'arte o di storia creduti già troppo antichi o recenti troppo.

Quant'io conosecva delle cose nostro ad evidenza mostravami, che la storia antica di Torino si poteva scrivere, e che seritta a dovere, più ampia riuscita sarebbe e di maggior interessamento di quanto parer possa a chi badi soltanto ai pochi cenni che no dieder gli antichi ed agli autori che sinor ne trattarono come Pingone, Tesauro, Castiglione, Giroldi, Paoletti, dalla qual volgare schiera si scosta Luigi Cibrario, che le vicende della città nostra durante il medio evo narrò colla scorta della critica e coi sussidio de' documenti. I quali, come nella moltiplice lor varietà, fedelmente ritraggono le condizioni civili ne' secoli bassi, così nell'età superiore le ritraggono le iserizioni.

Questo è dunque il principale fondamento storico per ogni città antica, e vieppiò ogniqualvolta i vetusti scrittori ad essa accennino di volo e leggermente, aggiungendovi quanto si può criticamente dedurre dagli eventi analoghi di popoli vissuti ai tempi stessi ed in condizioni simili. Le iscrizioni infatti, purchè abbastanza copiose (come da noi felicemente sono), non sapendo nè potendo mentire, significano in modo indubbio i vari stati de cittadini suoi a' tempi passati. Ma, come pei documenti del medio evo, le iscrizioni antiche convien saperle leggere, Novaliciense, vissulo circa il 1050, parve di vedere, no' titoli della valle ed arco di Susa e della prossima Vienua Delfinate, registrate le donazioni fatte al suo monastero tre secoli prima

dal patrizio Abbone.

Primo a stampare lapidi nostre fu nel 4508 Domenico Belli
dalla patria Maccagno detto il Maccanéo, che da noi professando umane lettere, nella vita di Annibale per Aurelio Vittore
riferì undigi iscrizioni sparse per la città. Seguillo Gaudenzio
Merula che, coprendo la stessa cattedra, qualche cosa; rimasta
inedita, pur ne disse quaran'anni dopo, ma non dando epigrafi; ricebi ambidue di quella erudizione inopportuna e parolata, dalla quale impedito fu il crescere degli studi archeologici. A questi vada aggiunto il Fiorentino Gabriele Simeoni,
che qui essendo soldato di Francia circa il 4550, copiò qualche

marmo, taluno comunicandone al Lionese Guglielmo Du Choul.
Vengono quindi dee Savoiardi della storia nostra assai benemeriti. Filiberto Pingone barone di Cusy, erudito uomo e credulo
istorico, fu delle epigrafi ricercator appassionato, come lo prova
la sua manoscritta collettanea tesib comunicata all'Accademia

di Berlino, le lapidi di Strà ch'ei fornì allo Scardeone storico di Padova, nonchè il popolar epiteto di antiquario serbatogli sino a' giorni nostri. Diè nel 4577 la storia di Torino, come documenti inserendovi un centinaio d'iscrizioni, gran parte delle quali accolto aveva nella sua casa; otto tra esse sono evidentemente spurie e foggiate in marmo da quei fabbricatori d'antichità, che qui apparvero allora per la prima volta, ed ai quali dando fede il Pingone (e vieppiù ch'erano state artatamente rotte), piamente albergolle presso di sè; di esse una sola sopravanza ed è quella ch'io adduco al N.º 215. Dotto ed intemerato, ma non critico, l'ingannarlo fu cosa agevole; troppo avventato lo diremo quando nelle sue lapidi introdusse interpolazioni che ne alteraron il senso, oppure le compiè ad arbitrio; non di rado guaste ne son le lezioni, ogni epigrafe essendovi però sempre ubicata e descritta. Aggiungo pochi essere i titoli Torinesi da lui posti nella collettanea.

Per copia di crudizione e per senso critico assai lo vince Claudio Guichard autore dell'opera sui diversi modi gi seppellire presso gli antichi, stampata a Lione nel 1584; in essa pose parecchie iscrizioni di Torino, solo fra tutti dando quella in bronzo di C. Valerio Clemente, che andò tosto perduta. All'età stessa attendendo Pirro Ligorio al suo Dizionario delle Antichità e nel volume XIX occorrendogli parlar di Torino, ne dava trenta epigrafi avate dal Senese D. Celso, ma tratte in realtà dal Pingone, toltone fre nuovamente scoperte. Pure allo stesso xvi secolo uscente appartiene un breve munoscritto delle lapidi di Chieri, che io credo raccotte dal Cheriese giureconsulto Gabriele Visca ed è nella bibliocea del Re. Nelle Varie lezioni stampate in Alessandria nel 1598 qualche iscrizione Torinese

mesceva il Bresciano Gian Mario Mazzio con altre di Alba, Acqui, Asti, da lui per la prima volta poste in luce.

Se non alla stampa e diffusione, certo alla conservazione de'marmi Torinesi solertemente provvido il Duca Emanuel Filibberto raccogliendoli in quella sua laudatissima galleria, o specola, o biblioteca, o teatro, o m'useo che dir si voglia, contenente un'accolta di tutte le produzioni naturali o fabridatte, che giovar potessero allo studio di qualsivoglia arte o scienza, fra esse tenendo luogo distinto le antichità, per le quali commettava d'inviargliene una scelta a'suoi oratori in Roma, Firenza e Venezia, mettendo assieme molto lapidi di Torino con parecchia altre del Piemonte e compiendo l'opera nel 4572.

A cagione dei nuovi acquisti riuscendo quellà galleria troppo angusta, una nuova ne eresse nel 4608 il figliuol suo Carlo Emanuele I, arricchendola di altri monumenti antichi, tra i quali le erme scritte di Omero e di Menandro (solo marmo letterato che venuto siaci da Roma), oltre non poche lapidi del Piemonto con altre Torinesi ancora sparse per la città. Allegovvi pur anche le manoscritte ed allora stimatissime opere di Pirro Ligorio, chè fama fosser da lui pagate dicitotto mila scudi e delle quali, per gran favore, fu permesso di trarne copia a Cassiano Dalpozzo, a Cristina di Svetia, al Cardinale di Richeljieu. Noi pochi marmi Torinesi furono allor posti nella galleria, il maggior numero nel giardino e no' fossi del castello, dove noi trovatali il Guichenon.

Il quale stampando nel 4660 ben cencinquanta iscrizioni di Torino con molte di altre città del Piemonte, affatto ignaro d'epigrafia, pur avendole sott'occhio, amava meglio togliero Simeoni, dal Grutero e soprattutto dal Pincone, di quest'ultimo dando persino le mutate ubicazioni. Delle molte non trovate ne' libri, mandò a stampa le copie, ma di così pessima lezione che talvolta più non danno senso alcuno, oltre la mescolanza di parecchi titoli spuri. Al Guichenon dobbiam tuttavia la trasmissione, infelice a vero dire, ma sola, di gran parte de' nostri marmi, che senza lui ci'sarebbero sconoscinti. Andata a fuoco la galleria nel 4666, fu demolita, atterrato il vecchio palazzo e le serbatevi iscrizioni neglette per modo che, nel susseguente rialzamento del suolo, molte fra esse lasciate furon sotterra, qualcuna essendosene rinvenuta, un secol dopo, appunto in quel terreno; ove assai più ne rimasero, che dopo quel tempo si tenner perdute.

Alla metà del xvii secolo visse Filippo Malabaila, che la storia d'Asti inquinò colle iscrizioni attribuite al supposto Raimondo Turco, e di cui non havvene delle più stolte; a lui dobbiam non di meno esser grati, fornito avendo al Guichenon ventisci titoli di quella provincia (che poi quasi tutti perirono), beuchè li frapponesse a sette illegittimi e del peggior conio; di questi uno solo s'attiene alla storia di Torino, composto essendo col Pingoniano di C. Vrvinus, C. F. Silenus. I suoi epigrafici inganni furono svelati dal Vescovo di Saluzzo Francesco Agostino Della Chiesa uomo di retto giudizio, che nella inedita descrizion del Piemonte ed in altre opere riuni parecchie lapidi delle nostre città, avvegnachè nell'epigrafia poco essendo versato, ne fornisse eziandio delle spurie. Qualche apografo, ma pessimo, pur si ebbe dai due Albensi contemporanei Bonino e Brizio, e più ancora dalle dichiarazioni del Teatro Pedemontano di Pietro Gioffredo, che taluna iscrizione dell'agro Torinese pose eziandio nella storia dell'alpi marittime. Di que' tempi

è pure un codice dell'Università, opera di pittore anzichè di epigrafista, con amore disegnate essendovi le sculture e lo stato de' marmi, ma togliendo i titoli dal Guichenon e dal Gioffredo.

Giù à anche degno di nota, che mentre que' grandi frincipi che furono Emanuel Filiberto e Carlo Emanuel I, diligentemente curarono i documenti di nostra antica storia, segulti in ciò dai non men grandi Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III, i sovrani nostri, che visser vita gaudente e dappoco, furon concordi nel disistimarii. Allora accadde quanto fu accennato di epigrafi travolte ed interrate, poi emerse dal suolo, per caservi talvolta novellamente perdute.

Nel 1723 portatosl in Torino Scipione Maffei e delle lapidi testè troyate parlando con Vittorio Amedeo II, n'ebbe incarico di riunirle a quelle sparse nel palazzo e nelle regio ville, e giuntavi qualcuna del superior Piemonte, formarne il museo epigrafico dell'Università. Ne diresse il Maffei la collocazione, ma non badò ad alcuna serie razionale, nè pose a dovere i frammenti di quelle infrante; in gara col Muratori pensava egli ad una universal raccolta d'iscrizioni inedite, fra le quali sarebbero state le nostre, ch'egli, non apparendo che avesse notizia di Pingone, Guichard e Maccanéo, credeva sconosciute, Ma prevenuto dal Muratori si restrinse a mezzo il secolo a porle in appendice al museo di Verona, formando la miglior pubblicazione de' nostri marmi; indulgento mostrandosi coll'umile Ricolvi, al raccoglitore del Tesoro epigrafico meritamente ed anche acremente rimprovera i frequenti errori. Più tardi, nell' Arte Critica Lapidaria, sceverando lo legittime dalle false epigrafi, tolso ad esame parecchio delle nostre, dannandole siccome commentizie, fosser desse spurie, o soltanto mal lette, od anche sincerissime. Ad ogni modo, a quell'uomo insigne dobbiamo la composizione e pubblicazione del nostro museo epigrafico; cosl, chi venne dopo, avuto avesse l'operosità sua, se non la dottrina, notando almeno pe' singoli marmi lnogo e tempo di lor provenienza e ritrovamento.

Sedici anni dopo istituita la Torinese raccolta, se ne giovò Lodovico Antonio Muratori, ch'ebbene gli apografi dal Conte Caissotti, giuntavi talvolta la figura del marmo; generalmente di buona lezione sono le sne iscrizioni e qualcuna, sfuggita al Maffei, ci fu da lui tramandata; quelle d'Aosta, stategli pur comunicate dal Caissotti coll'ubicazione Augustae, furono da lui attribuite all'Augusta de' Taurini. Pochi anni dono i Torinesi bibliotecari Ricolvi e Rivantella mandavano in luce i Marmora Taurinensia con tavole efficianti lo stato delle singole iscrizioni in numero di centosette, ma non avendo usufruttato che ad opera finita il libro del Pingone (sempre ignorando quelli del Maccanéo, del Guichard e d'altri molti), vi aggiunsero un'appendice di altre settantasette da esso tolte, fra le quali qualcuna spuria. Buone ne sono te lezioni ogniqualvolta il disegnatorescolto avesse nel segno, essendochè que' due non da' marmi le desumessero, ma dai disegni dell'incisore. Poche e cattive vi sono le restituzioni; nessuna notizia storica de'marmi. nessuna pratica epigrafica, nessuna preparazione a tal lavoro; affogato il tutto nella più volgare, loquace ed inopportuna erudizione. E questa fu l'opera speciale, per la quale divulgate furono le nostre epigrafi.

Al Ricolvi dobbiam pure un fascicolo di schede de' nostri marmi, come al Bagnolo la riproduzione di parecchie lapidi Torinesi, giuntavi qualcuna inedita, con altro fascicolo di schede. Sul libro del primo volle istituire severa critica Giantommaso Terraneo, provatosi pure ad illustraro qualche nostra iscrizione ed a censurare il Sito d'Industria dello stesso, ma estraneo agli studi epigrafici, non riusciva nell'intento.

Nel 1764 il Padovano Giuseppe Bartoli incaricato da Carlo Emanuele III di accrescere il nostro museo, parecchi marmi vi riuni dalle città del superior Piemonte; oltrecciò, attenendosi al metodo geografico, si propose di metter assieme le iscrizioni sparse per le nostre terre, ma gli esemplari desunti da libri oppure avuti da raccoglitori ignari riusciron quasi sempre guasti ed anche pessimi; ciò nondimeno la sua fatica tornò e torna utile ai ricercatori che venner dopo. Nel supplemento al Muratori dato pochi anni dopo dal Bonati riapparivan le iscrizioni Torinesi di Matter e Ricolvi, giuntavi taluna proveniente dalle diffamate Romane schede del Galletti.

Quì, come altrove, aprivasi allora un'èra novella pei falsari, dai quali per altro poco o nolla fu contaminata la regione Torinese. Al mode siesso che, un secolo prima, le finzioni del Malabaila si riferivan tutte all'agro Astense, così quelle di Giuseppe Meyranesio riguardan solo il superior Piemonte alla destra del Po, senza estendersi alla sinistra; cosicchè Iacopo Durandi fattosi principal propagatore delle invenzioni Meyranestane, infettandone tutta la Cispadana geografia comparata, grazie al silenzio di colui, ne lasciò inmune il Traspado e segnatamente la Marca di Torino. Molto fece il Durandi per la geografia nostra dell'evo antico e unedio, ma i maggiori suoi falli debonati appunto alla sua inscienza in epigrafia, che fecegli ciecamente accettare tutte le finzioni del Meyranesio. Così non vi avess'egii aggiunto la lajude sconcissima di Santhià.

Il supposto codice di Dalmazzo Berardenco fu la fonte dalla quale derivarono quasi tutte le false lapidi del Cispado superiore, ed un secolo è corso dacchè nessuno scrittore o raccoglitor d'antichità di quelle provincie seppe andar scevro da siffatta lebbra, sinchè a questi anni negli Atti dell'Accademia delle Scienze e nella Storia di Val di Maira fu svelato finalmente quel cumulo di falsificazioni sulla scorta del Professore Mommsen, che di un titolo del Berardenco, edito dal Durandi, aveva notato la falsità. Grossolano cra l'inganno apprestato dal Meyranesio troppo ignaro di questi studi; ma avendo a fare con uomini solitamente più ignari di lui e creduli troppo, appieno gli riuscì, sinchè venne ad evidenza dimostrato com'egli altro non avesse fatto che inventar lapidi e documenti onde allietarne gli amici, operosissimo essendo stato nel corrompere l'epigrafia romana e cristiaua, nonchè la storia civile ed ecclesiastica della sua regione. Ho già detto come all'agro Torinese non si estendessero le sue contraffazioni, pure due marmi intagliati e scritti sotto i suoi auspici, e già appartenenti alla collezione del conte Alfassi in Busca, vennero poi all'Università, dove tuttor si vedono, parlandone io ai N.º 233, 254.

A mezzo il secolo pubblicava lo Zaccaria le sue scorse letterarie per l'Italia, dove legittime sono tutte le lapidi nostre e, se talvolta meno esatte, ciò fu per difetto di buoni apografi. Ma apparse dopo quell'epoca le invenzioni Meyranesiane, quanti Piemontesi dell'Oltrepò ebbero ad addurre lapidi antiche, tanti ne furon infetti; per figura il Malacarne ne' Medici antichi del Piemonte, il Nalliano ne' corsi dell'Ellero e del Pesio, il Lobera nelle antichità di Vico, il Franchi-Pont in quelle di Pollenzo, molti tralasciandone tra i più recenti; e se ne andò immune

Il Sacchetti, fu perchè le sue Memorie della Chiesa di Susa aggiransi su paese Traspadano non ammorbato dal Meyranesio. Molte iscrizioni nostre pubblicate furono da Giuseppe Vernazza. notevoli tutte per diligenza; sulle vicende dell'epigrafia in Piemonte distese eziandio un assennato e dotto inedito libro, ch'è forse il migliore de' scritti suoi; com'egli aprisse gli occhi sulle fatture del Meyranesio, ma come non osasse dir tutto, vi è espresso in queste parole: « Meyranesio, il quale possedette » l'originale (del Berardenco), comunicò a me le iscrizioni » di Alba, e al Darandi parecchie altre, e il Durandi ed io n le abbiam pubblicate. Ma io non posso dar certezza di altro, » se non di aver copiati fedelmente gli originali che io n'ebbl. » Non basta per altro che un copista d'iscrizioni sia sempre » scrupolosamente fedele, conviene eziandio ch'ei s'intenda almeno alcun poco di ciò che trascrive. Poichè non tutte » le lapidi sono sempre o così bene scolpite, o così ben con-» servate, che non lascino dubbiosa ed incerta la mente di » chi legge. Ora, questa intelligenza in amendue i Berardenchi » (Dalmazzo e Iacopo figliuol suo) non arrivava alla medio-» crità. » Il Vernazza infatti, quando nnovo ed inesperto, stampava nel 4787 le iscrizioni di Alba, ben quarantatrè ne accoglieva da quell'impura fonte; avvedutosi poscia dell'inganno, di pubblicamente svelarlo non osò e si tacque. Il dotto Napione, di quanto onorasse il Piemonte indagator curioso e sollecito, eppur non parlante mai del Meyranesio nè delle singolari sue scoperte, vnol esser posto tra coloro che si péritan a dir il vero, lasciando che trionfi l'errore.

Dell'erudito e critico Vernazza fu fatale il silenzio, dai coevi e dal posteri venendo egli tenuto come consenziente al pseudo Berardenoo; e Gaetano Marini, che da lni tuttor credente in quelle fole, avuto aveva le iscrizioni Cristiane de Episcopali di Alba, le accolse seuz'ombra di sospetto, ponendole nella raccolta, che serbasi nella Vaticana, con qualcuna di egnal fonte e tratta dallo stesso Vernazza e dal Durandi: come altra lapide, pure Meyranesiana, fu da lui posta nel libro degli Arvali. Più tardi, il Borghesi, fidando in marmi di quel supposto codice, ad una città nostra diede titolo di Giulia Augnsta, che non ebbe mai. I quali errori de due grandi epigrafisti dell'ultima età, ci facciano scnsare que' nostri, ad essi minori di tanto, che alle fallacie Meyranesiane diedero piena fode:

A quegli uomini onesti e studiosi nocque la poca critica de' tempi ginnta ad un eccessivo ed inopportuno amor patrio, e duolmi di dover tra essi annoverar Costanzo Gazzera adorno di copiosa dottrina, come palesan le tante opere sue ed in ispecie i XXIX decreti di patronato e clientela da lui raccolti, i IX diplomi di congedo militare aggiunti ai XXI già riuniti dal Vernazza, nonchè lo scritto sulle regioni tribuli del Piemonte. Di esso tanta fu la fedo nella dottrina e lealtà del Meyranesio, che contro al fondatore della sceinza oligirafica Cristiana Commendator De Rossi palesantegli suoi dubbi circa quelle iscrizioni, se ne fece campione, quantunque non lo potesse torre dalla convinzione di crederle almeno interpolate e supplite ez ingenio dal Berardenco, tanto in esse gli apparvero violate le leggi epigrafiche.

L'aura goduta dal Meyranesio diede ansa ad un nuovo, ma timido, falsario nella superior regione Traspadana, dove (a parte coloro che, per guadagno, intagliato avevano false iserizioni in marmo, vendendole al Pingone: a parte il Ligorio. che due ne simulò pel Forum Vibii con altra di Tarantasia) non n'era ancer apparso nessuno. Fu questi Eugenio Delevis, che snilo spirar dello scorso secolo, parecchi titoli nostri legittimi mescolò con alcuni ch'io tengo da lui inventati, dicendoli dissepolti in Torino; si accinse pure ad una storia antica del Piemonte rimasta inedita, giovandosi per essa di molte iscrizioni sincere, ma gnaste, e singolarmente poggiando su quelle del Berardenco. Le fallaci epigrafi avnte nelle sne case dal Pingone, una eccettuata, periron tutte, mentre delle sincere la maggior parte la vediam tuttora; indizio che sospettato si fosse di lor fattura, epperciò non venisser curate; e siccome esistevano poco prima del Maffei, così io penso che, quando fu allogato il museo, venisser da lui respinte, annullandosi quelle che gli parvero spurie. Ma di quelle del Meyranesio e del Delevis pessona fu vista mai, delle stolte supposizioni del Malabaila, di cui taluna fu scolpita in marmo, meglio essendo tacerne.

Così, mentre da noi, due feracissimi falsari ebbe il Cispado in Malabaila e Meyranesio, uno solo n'ebbe il Traspado nel mal noto ed infecondo Delevis. Felicissima povertà, ogniqualvolta si paragoni colla copia smodata che di siffatti ingannatori sorse altrove e, per figora, nel reame di Napoli.

Degli edifici, come delle mora e porte di Torino, tacciono gli antichi, come di cese troppo ovvie, ma da un marmo abbiam ladizio del suo teatro. Qui nell'antica eth noesendo sorto alcuno scrittore, mancano per la città nostra quelle affettuose menzioni, che di Mantora sua fece Virgilio, di Padova Livio, di Como Plinio ginniore. Sotto l'impero lontana essendo dai confini, non potè aver fama dagli eventi militari, nè dai

revinosi passaggi di truppe venienti dal Danublo; quando poi emerse la necessità di appressar all'alpi ia sede del governo, node vegliare sui moti di Germania, allora pose Massimiano sua dimora in Milano ove convergevan le strade gnidanti al Reno, cosicobè i tanti rapporti tra l'Italia e quelle provincie ebber luoco e na liter vice hon la noster.

Di Torino scarsamente parlando i vetasti acritori, fa d'uopo che alle deficienti notirie sopperiscan le iscrizioni, le quali per numero ed importanza son quì maggiori di quanto apparisca. In esse adunque studiai a preferenza, procaceiando di ritrarne la maggior copia per me possibile di lumi e di dati storici, paragonandole tra sè e con quelle d'altri paesi, cogli escrittori antichi e coi moderni che meglio vi attesero, e facendo al che alla storia apportino schiarimenti e da essa ne ricevano.

Alle lapidi dobbiamo oltre un centinaio di nomi propri Gallici ossian Cellici, attestanti le nostre origini e quasi tutti del Traspado nostro; ad esse il riapparir di nove tra Patroni e Curatori di questa città, come il rifacimento del sno Ordine Decurionale ne tanti gradi ed uffici municipali presso gli antichi; ad esse il ritorno a vita novella di quelli. Augustali, precursori abbietti sì, ma pur precursori dell'odierna borghesia; ad esse i soli ricordi pervenutici del popolo, della plebe, de' servi privati e pubblici in condizioni varie, nonche il topografico accertamento dell'occidental confine Italico.

Alle lapidi dobbiamo la restituzione degl'illustri fatti del console O. Glizio ne successivi gradi da lui coperti in gioventi, poi quando con Traiano militò nella prima guerra Dacica, di tanto stato essendoci cortece il fato che, con unico esempio, di lui ci pervennero beo quattordici titoli quasi tutti militari. Ad esse siam debitori della nottia di un governatore militare della Britannia con quelle di parecchi tribuni e prefetti de'fabbri, di coorti e di ale ausiliari, di altri graduati, di legionari, pretoriani, urbani, veterani e finalmente di Esarchi e soldati della cavalleria Dalmata Divitense. Le quali iscrizioni trovate furon qui oppure a Roma, o sul Danubio ed anche in Inghilterra, singolarmente poi sul Reno, offrendoci una serie di ben LXVII iscrizioni militari ad attestazione di quanto da noi segulto fosse l'esercizio dell'armi; autico fregio della patria nostra e non ismesso mai nell'età antica, nella media e nella moderna.

Devesi pur ai marmi la notizia de'magistrati qui preposti alla giurisdizione suprema, nonché quella delle successivamente instaurate vie militari, degli esercenti professioni ed arti, del culto prestato alle Galliche ed alle Romane divinità, degli onori resi agli Augusti e ad uomini insigni o benemereni. Non essendomi io proposto di raccogliere le iscrizioni di Torino, ma di adoprarle invece quali documenti storici, ne venne che votetti tralasciare parecchie lapidi sepolerali null'altro portanti fuorchè nudi nomi di sconosciuti; qualcuna però ne diedi a prova che la persona o famiglia mentovatavi erano identiche con altre illustranti la storia nostra, oppur conferivano a fissare un'eneca, od arricchivansi di qualche nome Gallico.

Dopo il sussidio de' marmi letterati, le migliori informazioni io le attinai alle carte anteriori al XIII secolo, le quali, scritte in barbara ma sincera età, ci triamandarono non ancor guaste tradizioni unitamente ad antichi nomi geografici e personali. Assai mi giovarono gli scriitori venuti dopo il risorgimento, soltanto però quando raccolto avesser lapidi, avvegnachè oscitastemente il facessero o ciecamente troppo; utilissimi i primi; cioè Maccanéo, Pingono, Guiohard. Nulla imparai dagli scrittori nostri del secento, o creduli per ignavia ed ignoranza, o vantatori per l'elà in cui vissero e tra le recenti o vetuste favolo allegramente spazianti; uomini che de' documenti dell'età merzana e dell'antica, de' ruderi che avevan sott'occhio non tennero conto alcuno.

Singolar cosa è pure, che di quanti dieder opera all'antica storia nostra, nessuno v'è che Torinese sia. Vi altesero primamente i Noraresi Maccanéo e Merula, poi i Savoirati Pingone e Guichard col Francese Gnichenon, alle nostre lapidi già badato avendo il Fiorentino Simeoni ed il Bresciano Mazzio; ad essi seguirono i Nizzardi Giofficole e Ricolvi, il Veronees Maffei, il Muratori da Modena, il Bartoli da Padova; solo cenno dell'anfiteatro di Torino è presso il Reggiano Panciroli, solo a disegnare, sin dal xv secolo, la Porta Palatina fu il Fiorentino Giuliano da s. Gallo, solo a descriver le mura il Milanese Busca. Chi poi atzasse lo sguardo all'eth antica, troverebbe che la più grave ed elegante fra le nostre Romane epigrafi la dobbiamo ai sergenti d'un corpo di cavalleria Africana.

Che se i concittadini nostri non si curaron mai d'illustrare, disegnare, notare i vetusti monumenti patrii, operosissimi si mostrarone nel cancellarii dalla memoria degli uomini, cosicchie in città già folta di edifizi e dove l'andamento delle vie è tuttora quale fu tracciato da Ottaviano Augusto, nesson avanzo (eccetto la Porta Palatina) pià sorge di romane fabbriche, e se taluno se n'incontrò negli scavi, esso perì bentosto, mai non essendovi stato chi ne lasciasse descrizione o disegno, onde la solerzia de'posteri potesse almeno supplire alla desidia degli avi. In ogni tempo la storia di Torino riassume e compendia

la storia del Piemonte abbracciante nel più lato senso quella della Savoia e Coniea di Nizza. Tanto vedrassi in queste pagine pei secoli antichi e tanto fu per moderni, nel quali l'ed. evoica della patria nostra durò sino all'anno succu., allorquando, a prezso d'infinite miserie e d'infinito sangue, il Piemonte prese assetto di stato. Lo prese coll'armi sue, coi negoziati e colla tranquilla sua tenacità, mentre in tutta Italia una mostra d'independenza, leggi, quiele (non dico d'onore) l'ottonevan alcuni popoli dagli eserciti mandati da Francia, Austria, Spana, l'arcano dell'impero ponendolo altri nel farsi obbliare.

Torino, giugno 1869.

CARLO PROMIS.

#### CAPO L

#### ORIGINI DE' TAURISCI O TAURINI. AUCCESAIVE VARIAZIONI NEL NOME DELLA LORO CITTÀ.

Sei secoli avanti l'era volgare, regnando in Rona Tarquinio Prisco, secsi primamente dall'alpi i Galli con Belloveso, tolsero agli Etruschi la pianura attorno al Po, estendendosi poscia sino al fiume Æsis sull'Adriatico (D. Prima di quell'ella erano le Gallie alpibas correitae, fum inezusperabili sunimento (9), no rammenta la storia discessa alcuna de' Galli in tempi anteriori; dunque i progenitori nostri, non essendo scesi dall'alpi Galliche, non erano di quella nazione.

Narrano Polibio, Livio, Plinio e Plutarco (3) come gli Etruschi disfalti su Ticino cedessero a Galli in regione Padana, e come, tagliati in due, fosser ricacciati a destra in Etruria, a sinistra nell'apli Retiche, donde é fama che venissero i loro antichi. Dal popolo occupante chimmarono i Romani questo tratto Gallia Citeriore o Cisalpina, ma è da notarsi, come in tanti passaggi di Belloreso e dei Cenomani pei monti Taurini, de' Boi e Lingoni per l'alpe Pennina, sempre tacciano gli scrittori del passe nel quale sescero anzitutto i migranti, coto del Piemonte alla sinistra del Po, e come il primo e solo fatto d'armi lo pongano al Ticino, con ciò indicando che li presso dovera essere il confine Etrusco. Narra eziandio il bene istrutto Polibio, come prima colonia Gallica stabilitasi in Traspadana.

<sup>(1)</sup> Livio v, 34, 35. Favoloso è Plutarco in Camillo.

<sup>(2)</sup> Plinio x11, 2.

<sup>(3) 11, 17;</sup> v, 35; 111, 91; Plut. in Mario.

fossero stati i Lai o Lihici abitatori del Vercellese; è vero che Paolo Orosio dice Galli i Salassi (t), ma Catone a lui anteriore di hen sei secoli li afferma Taurisci.

Oucsto silenzio circa la patria nostra ne porge modo d'indurre che la regione tra l'alpi, il Po cd il tratto tra Dora Baltca, Sesia ed oltre, fosse tenuto da popolo anteriore agli Etruschi, nemico loro ed occasionalmente alleato co' Galli, imperciocche questi nella lor discesa non la occuparono; cosa ammessa da Livio pei Taurini e pei Salassi, i paesi de' quali attraversati da' Galli nel 388 avanti Cristo, appariscono compiutamente indipendenti negli anni 529, 536, 614 (9), sicuro indizio essere stato quello un passaggio, non mai una conquista. E qui noterò cosa importante per l'antica storia dell'Italia superiore, dove il dominio Etrusco, cacciati i primitivi abitanti, fu limitato a ponente dalla Sesia o dal Ticino, a levante dal Mincio o dal Chicse; altro poi non fecero i Galli che sostituirsi agli Etruschi entro gli stessi limiti. Finalmente, tra la destra di Dora Baltea, il Po e l'alpi, la regione Piemontese sempre appare indipendente; dalla sinistra del Mincio all'alpi Carniche, il nacse de' Veneti è sempre indipendente esso pure.

Quanto al Veneto, le prove ne furon raccolle da Maffei e Filiais. Pel Piemonte esso riducconsi a semplici induzioni; che, se occupato l'avessero gli Etruschi, vi avrebber fondato qualche città, come sulla manca del Ticino fondaron Melpo e fors'anche Acerra (3); se occupato lo avesser i Galli, qualche oppido vi avrebber posto, non foss'altro che per congiunger i nuovi acquisti colla Gallin antiav. Ora, le città da essi fabbricate, lo furon tutte sul sudo stato già degli Etruschi, tali Mediolano, Ticino, Como, Bergamo, Brescia; inoltre, i più occidentali tra i Cisalpini, appariscon sempre, non già i Taurini, ma gl'Insubri. Sulla destra del Ticino fu quindi posta Novara dai Vertacomazori stirpe de Veconzi, e sulla destra della Sesia

<sup>(1)</sup> Histor. v, 4.

<sup>(2)</sup> Anno 388 Brenno prendo Roma; 539, Galli e Taurisci vinti a Telamono; 536, Annibale passa to alpi; 611, Salassi vincono Appio Claudio, poi ne son vinti.

<sup>(3)</sup> Polibio 11, 34; Plinio 111, 21,

lo fa Vercelli dai Lai o Libici stirpe de 'Salluvii (1), che Polibio mentora come primi occupalori di quella regione. Admuque il paese de 'Taurisci fu tutlo Traspalano, limitato essendo a levante dal Po, a giorno dall'alpi entro le quali protendevasi a sera, avendo poi la frontiera Nord-Esi presso la Sesia ed oltre la Dora Ballea, le rive di questa avendo gità appartenuto ai Salassi di val d'Aosta e sino al Po, sicche i Romani, occupatele più tardi, posero la colonia d'Eporcelia, che gl'impedisse di devastari i camo i stali for tolli (2).

Se gli Etruschi posseduto avessero il Piemonte, come possedevan l'Insubria, per ragioni politiche e militari dovuto avrebber occupare anche le falde alpine; ma ciò non fecero e le moderne scoperte dandoci una grande iscrizione Celtica nel Novarese, di Etrusco da noi non produsser mai nulla (3). Se i Galli occupato avesser il Piemonte, avrebber dovuto assicurarsi de' passi montani, e nol fecero: avrebber dovuto insignorirsi della pianura anteriore prima di stabilirsi nell'ulteriore, e ciò pure nol fecero. Dunque il paese dai Galli allora attraversato per conquistar l'Insubria era tenuto da popolo amico, siccome avente con essi comune origine, ed il suo confine presso la Sesia o non avevan polulo o non avevan voluto gli Etruschi oltrepassarlo. Come all'estremo orientale e superiore della penisola duravano i Veneti combattendo o patteggiando coi vicini, quì per eguali vie duravano i Taurini; più tardi, c per l'eterno diritto del vincitore, conquistate dai Romani là sui Cimbri, quà sui Cartaginesi le patrie loro, furono ad un tempo ridotti Veneti e Taurini in podestà di Roma, del che sarà discorso nella storia.

Adunque il piano di quasi 420 chilometri, ch'à da Vercelli all'alpi di Pinerolo, con tutte le valli che vi s'immettono, era abitato da popolo, che io penso essere derivato dai Taurisci

<sup>(1)</sup> Plinlo 111, 21; Llvio v, 35; Polibio 11, 17.

<sup>(2)</sup> Plinlo 111, 21; xv111, 49; Velleio 1, 15.

<sup>(2)</sup> Celtian forse ora la lapide mentovata dal Boni a p. 565: Sarti, loani in Zurchion and pouces amone (circa il 1000) reprete restaurarigio litteria incognitia. La breve iscrizion Etrosca, etc all'Università (stampata da molti od illustria nel 1885 dal prof. Fabricti) ed al museo del conte Alfassi a Busca, ove pressochè tutto era falso; poj, non Traspadana sarebbe, ma Cispadana.

Illirici, guardiano de' monti ed amico allora de' Galli in odio de' finitimi oltrepotenti Etruschi, che dalla moderna Lombardia avevano cacciato i lor consanguinei. L'origin sua non era Gallica, imperciocche dicendo Livio (1) esser Annihale entrato ne' Taurini que Gallis pravima gense rest: anarando che i Romani avevan guerra cum Gallis qui cis alpes sunt: e che Graspinie omnes Gallici y adeivano ad Annihale; poi collocando i Taurini, come popol distinto, tra Galli ed Insubri, dicendoli nemici de' nemici di Roma ed in guerra co' Galli c' Cartagnest, non poteva più chiaramente affermare che Galli inon erano.

E pur da credere che dei Taurisci intenda Polibio (3) narrante come tornati i Galli da Roma circa l'anno 365, parecchie tribù inalpine, unite lor forze, li aggredirono per depredarli; la qual cosa implica che Galli non erano i nostri, e basti leggere in Polibio e Livio la maraviglia di questi allorquando si vidder appiedi delle intentate ed immense alpi; che se comune fosse stata la stirpe, comuni sarehbero pure stati i rapporti ed assai frequenti i transiti alpini: ma tuttociò non fu. Ora, codesti alpigiani aggredienti i Galli, eran quelli sulle strade d'Italia a Gallia, cioè i nostri, e se combattevano i Galli, non eran Galli essi stessi; nè potevan maravigliare alle prominenti vette dell'alpi, avendole tutto giorno sott'occhio ed abitandone le valli e le falde. Appiano, con proprietà, chiama Torino non già oppido Gallico, ma Celtico, di stirpe Celtica essendone gli abitanti (4); esponendo eziandio Polibio come i Galli Cisalpini vivessero in borgate, e dicendo ad un tempo come la città nostra fosse opulentissima o fortissima (5), implica che i Tanrini non eran Galli per coulo alcuno. Anche l'analogia de' luoghi, così efficace negli animi de' migranti, doveva richiamar a que' Taurisci la memoria di lor patria Illirica, vogliasi nella pianura nostra, pella quale torrenti e fiumi vagavano allora come in Pannonia, vogliasi ne' monti e soprattutto in quelli di val di Po, rispondendovi il Monviso al Glokner di val di Sava in Carinzia, ambo isolati e torreggianti,

<sup>(</sup>i) xx1, 38, 39.

<sup>(2)</sup> XXII, 10, 61.

<sup>(3) 11, 18.
(4)</sup> B. Annib. 5.

<sup>(5)</sup> n, 17; m, 60.

ambo elevantisi poco meno di 4000 metri. Allora que' migranti, che chiamavan Duria la Morava influente del Danubio, egual nome diedero alle nostre due Dore (1).

Nè posso seguir coloro che derivan i nostri dai Liguri; lo affermano Sirabone e Plinio (2), ma lo respingon la ragione e le storiche analogie. Limite orientale de' Liguri fu il Po. ch'essi giammai varcarono, ma sì i Taurini quando sulla sua destra fondarono Bodincomago nella Liguria Padana, e lo passarono i Caturigi alle sorgenti, quando stanziarono ne' Liguri originando i Bagienni (3).

Perciò fa d'uono conchiudere che in tempi antichi tanto da precedere ogni luce d'istoria, un popolo Celtico ed anteriore agli Etruschi, da' quali fu poscia parzialmente vinto, per migrare nella penisola non varcasse le alpi, insuperato ostacolo a quella età, ma tenesse l'unica strada allor possibile, risalendo il Po dalle sue foci, senza tragittarne gli alvei paludosi, e seco portando il suo nome lungi dalla terra nativa. Codesto popolo deve aver occupata tutta la Traspadana, sinchè sopraffaito dagli Etruschi, si ridusse a tenerne solo le estremità. Veneta ad oriente. Taurina ad occidente: ai padri di quel popolo allude Appiano dove fra gran nube di favole, fa gl'Ilfirici d'una sola stirpe co' Celti e Galli (4).

La nazione Illirica, che qui sarebbesi portata, dovett'essere quella de' Taurisci, viventi ne' monti di Carinzia e Stiria e nel vastissimo paese quod inter Italiam, regnumque Noricum et Thraciam et Macedoniam interque Danubium flumen et sinum maris Adriatici patet (5); la regione loro, sovr'imminente al Veneto, fu poi appellata Norico: iuxtaque Carnos, quondam Taurusci appellati, nunc Norici (6), Da lungo tempo in guerra coi Romani.

<sup>(</sup>t) Plinio 111, 20; 1v, 25.

<sup>(2)</sup> v, 6, 6; 111, 21. Straboue (vit, 3, 2) fa i Ligurisci sinonimi dei Taurisci, opinando il Mommsen che Ligures Taurisci debbasi leggere in Aurelio Vittore, dove le stampe hanno Ligures et Caurisci, ma forse era Carnisci. li Bagnolo (Gente Cursia p. 83) promise uno scritto De' vari stati e mutazioni de' Liguri Taurisci, che non venne in Ince. (3) Plinio 111. 24. Venivano da Chorges in Delfinato.

<sup>(4)</sup> B. Illur. 1. 1.

<sup>(5)</sup> Syetonio Tib. 16. Taurisci e Taurusci sono una cosa sola, come Illyricus ed Illuricus ecc.

<sup>(6)</sup> Plinio 111, 24.

ai giorni d'Augusto un suo legato assoggettò i Taurisci Illirici. avendosi lapide di chi ne trionfò (1); il loro tenere estendendosi per la Carnia sino ad Aquileia, era sulla via del Po (2).

Gli antichi popoli, nelle volontarie migrazioni, non lasciavan tutti la patria, ma inviavano altrove una scelta de' loro, come nel Ver Sacrum: per tal modo il nome de' migranti incontravasi ad un tempo nella patria antica e nella nuova, com'è di parecchie colonie moderne. I Boi, per figura, Cenomani, Scnoni ebbero contemporanea stanza nella Gallia ulteriore e nella citeriore, quella per origine, questa per conquista. Tanto fu dei Taurisci riteneuti il medesimo nome vuoi nell'antica sede Taurisca o Norica d'Illirio, vuoi nella nuova Inalpina e Traspadana.

In tanto silenzio di scrittori ed in si lontani secoli, non mi si chiederauno a sostegno di questa mia opinione argomenti positivi ed espliciti, impossibili ad addursi 3); ingegnerommi bensì a convalidare il mio assunto con quelle analogie e deduzioni, che, senza fruttare assoluta certezza, hanno però in sè una robusta storica probabilità, sole rinchiudendo i vestigi delle nostre origini migliori e più sodi che in altra qualsivoglia ipotesi.

Prima duoque che gli Etruschi tenessero le pianure circuopadane, cioè presso a trenta secoli fa, un popolo uscito dall'Illirio affacciossi alle porte del paese assai più tardi detto Italia. È da credere che i Pelasgi gli avesser tracciata la strada quando costeggiando Epiro, Dalmazia e Venezia, varcato il Poe volgendo a sinistra, ponevan loro sedi nel mezzo della penisola; circa que' tempi i Peligni, venuti secondo Festo dall'Illirio, stanziavan nel centro di essa sul lago Fucino, quando mare Illirico appellavasi quello che fu poi detto Ionio ed Adriatico (4), sinus Illyrici chiamando ancor Virgilio e Tacito i golfi della Dalmazia (5); ed era certo più facile risalir il Po

<sup>(1)</sup> Henzen 5257; Dione xLIX, 34.

<sup>(2)</sup> Strabone IV, 6, 12; ta final conquista del Norico fu fatta dal console P. Sitio net 738 ( Dione LIV, 20 ).

<sup>(3)</sup> Un tampo di opinione siffatta tralusse al Durandi (Ant. condiz. del Vercellese (1766) p. 7, 11) ed al Franchi-Pont (Antich. di Pollenzo (1806) p. 393). (4) Glustino xx, 1; Giornande De regn. succ. p. 65, Illyrici, idest

Veneti, seu Liburni.

<sup>(5)</sup> Eneid, 1, 243; Tacito Hist, 111, 2; mare Illuricum.

sino all'alpi, che non tragittarne le foci nelle vaste lagune. In egual modo e solo cent'anni prima dell'era volgare, i Cimbri scesi dal Brennero, giunti sull'Adige, risalirono il Po da Verona a Vercelli.

Che i Veneti fossero Paflagoni e che con Antenore occupassero quel tratto alla sinistra del Po, che da essi ebbe nome (1), è favola Greca sorta quando l'Ellenismo prevalse in Roma corrompendo le fonti storiche. L'avversario de poeti tragici Polibio dice i Veneti gente di gran lunga antichissima, aggiungendo Erodotol 9) che venivan dall'Illiirio; l'origine Carnica, ossia Taurisca, degli Boganei e dimostrata dal Piliasi (7), avendosene traccia nel nome de Taurisani, parendomi eziandio che, per non offendere consanguinei, i Galli aggredendo gli Etruschi, s'arrestassero al confine Veneto, come per egual ragione passarnon pei Taurisci serva offenderilo.

Di quell'età remota tanto che possiam dirla mitica, favoleggiavani i Grezi com'Ercole passalo avesse a gran faica le alpi
Graie (3), che a vero dire così nomaronsi dall'alte lor cime
(Coan, Grau), come da Penn le Pennine. Aggiungevano di un
Taurisco re Gallo, che dall'erce andante ad uceder Gerione,
era stato oppresso sull'alpi (6), alludendo alla loro terribilità,
nonche ai babrai popoli Taurisci che le abitavano personificati
nel loro capo. Il quale, a que' lempi doveva esistere, regnatori
di quell'alpi, in eta più vicina, stati essendo i Cozzi, e di
regoli Illirici occorrendo nelle storic frequente menzione; imperciocebo Taurisca o Taurinate dovevan dirsi Talpi nostre
(come de Sathur Taurini parta Livio (71), prinachè da Cozzio
prendesser nome, e ciò per lo stesso motivo, che l'alpi del
Fristi, prima di dirisi Gillie, appellaransi Venete 3). Codesto

<sup>(1)</sup> Livio 1, 1.

<sup>(9)</sup> m, 17; Clio, 196.

<sup>(3)</sup> Veneti primi e secondi (1819).

<sup>(4)</sup> Livio v, 33. Excepto Venetorum angulo.

<sup>(5)</sup> Petronio (1654) p. 178; C. Nepoto Annib. 3; Plinio III, 91.
(6) Amm. Marcell. xv; Silio Italico II, 496, avvertendo Tacito che: Quidquid ubique magnificum est, in claritatem Herculis referre consensitus (Germania, 34).

<sup>(7)</sup> v, 34; Durandl Marca di Torino p. 37.

<sup>(8)</sup> Amm. Marcell, xxxx, 16.

Taurisco, con Alpione e Bergione, tutti vinit da Ercole presso l'alpi nostre o dentr'esse (1), altro non significan ne' mitologi che gli allissimi ed impercii lor gioghi, giuntivi gli abiti di barbarie e rapina negli abitanti suoi, che più tardi Augusto temperò sterminandoli, come stermino gl'Illirici che in mare e in terra esercitavan il ladroneccio 39.

Son questi, colla favola dell'Ercole Ligare (3) i soli miti, ec' quali abbiano i Greci rafligurata la patria nostra, alle foci del Po ed alle Venete lagune riferendosi le favole di Peonale e delle Eliadi. Poi, nel ciclo romantico del medio evo, alla Novalesa fa posto monaco quel Waltharius ferris, quem mullus terrait hostir a' giorni d'Attifa e le cui gesta furon cantate in Germania da' rapsodi de' tempi bassi (4); qui pure poneva l'Ariosto la patria ed il campo del prode Ottone da Villafranca combattente i paladini di Carlomagno, e cantava di Vercelli e Chivasso, del Moncensio e Mongienera (3).

In sei tribù conosciute partivansi i Tuurisci cosù migrati. La Taurisca propriamente dettu, principale, egomoica e dante some all'altre, stanzio nel paese avente per limiti l'Orco (5), il Po e la curva dell'alpi Taurine. Dal Cremois ingum e dall'alpe Graia (Piecolo S. Bernardo) giu per la Dora Baltea al Po, stavano i Salassi; seendendo dal monte Rosa tenevano i Leponzi val di Sesia ed i monti che comandano il Verbano, giuutovi un tratto dell'alpi Etretiche e le fonti del Reno (2). Erano tutti cienti o propagaini de Taurisci e quando la sottopesta pianura alla sinistra del Po (n più tardi occupata dai Gallie poi dai Romani, essi la correvano per prediarta e sou mentovati per l'ultima volta nell'iscrizione della Turbia. Notava indatti il vecechio Catone nelle Origini (3), che una era quella stirpe: Lepondii et Salassi Tauriscie genite Cato artifuratur.

- . (1) Pomponio Mela n, 5.
  - (9) Strabone, Svetonio, Dione, Appiano, Livio ecc.
  - (3) Dionislo d'Alic. 1, 41.
- (4) Muratori Ant. Ital. 111, 964; Mon. H. Patriae Script. 111, 54, 133, 166.
- (5) Cinque canti aggiunti 11, 58 segg. Si anticipano in quest'episodio i fatti guerreschi del t515.
  - (6) Celticamente Orgus. Plinio III, 16.
  - (7) Cesare B. Gall. 1v, t0; Plinio III, 24, 2,
  - (8) Presso Plinio 111, 24.

Il qual libro (scritto oltre 2000 anni fa, quando incorrotte erano le tradizioni storiche) ha somma autorità, avendovi l'autore esposto unde quaeque civitas orta sit Italica (1). Nè si dica che allora finiva questa a Senogallia od a Rimini, perchè Catone precorrendo a' Gracchi ed a Mario e volendo infievolire il romano patriziato col far cittadini gl'Italici, predicava che l'Italia fosse estesa all'alpi, come n'è testimonio il citato passo dove Leponzi, Salassi e Taurisci ei li enumera fra le civilates Italicas: pensiero questo che a verun altro Romano di quell'età non si sarebbe pure affacciato. Oui ancora le favole Greche dissero aver avuto nome i Leponzi dall'averli Ercole lasciati nel tragitto dell'alpi, consunte dal gelo le membra (2). Quarta tribù fu quella de' Secusini, la cui valle a cavalier di Torino, avendo nel Monginevra il più facile accesso alle Gallie, fu forza che dai Taurisci venisse occupata; ne tacciono gli antichi, ma non n'era perduta la tradizione nel vu secolo, allorquando Giona da Susa, nella vita di S. Attala, scriveva: Segusia, urbs nobilis, quondam Tauringtium colonia (3). Quinta sarebbe quella degli Agoni sotto l'alpi Novaresi; sesta quella degl'Ictimuli, cui successer i Bessi, e di queste sarà dello più sotto.

Vedemmo come nelle vetuste migrazioni si trovi un popolo ad un tenopo nell'antica e nella nova patria. Così fi qui pure, essendo i Taurisci nostri mentovati da Plinio e più tardi da Stefano Birastino, come i Taurisci Illirici lo sono da Strabone, Velleio, Appiano, Dione e Plinio (3). De' Leponti Illirici non v'ò menoria, mas si dei Salassi vinii nel 730 di Roma da Antislio Vetere e Valerio Messaha domatori della lega Illirica, di cui facevan parte anche i Taurisci rimasti nell'antica patria. E qui notisi singolar condissione; que' le secritori Greci provando i Salassi nell'Illirio come nelle nostre alpi, ne fecero un solo popolo vinto dagli siessi legati, mentre i nostri furono sterminali sett'anni dopo (727 di Roma) e da Terenzio Varrone (3); Albio Tibullo amico di Messala e suo compagno

<sup>(1)</sup> C. Nepote Cato 3, ed aggiungo con Cicerone (Brutus, 17) che delle cose Italiche nulla v'era che gli fosse sconosciuto.

<sup>(2)</sup> Plinio L cit.; Giustino xxiv, 4.

<sup>(3)</sup> Apud Mabillon Acta SS. ordinis S. Benedicti vol. II, p. 117.

<sup>(4)</sup> IV, 6, 12; Illyr. 16; XLIX, 34; III, 98.

<sup>(5)</sup> Livio Epit. cxxx1 e cxxxv.

nella spedizione Dalmatica, come testimonio, merita ogni fede (1).

Rimane pur sempre che stavano nell'Illirio i Salassi presso i Taurisci, come da noi confinavano Salassi e Taurisci, che Politio sin dalla guerra Annibalica, alla Romana, muta in Taurini, avendosi anche in Siefano: Taurisci gente circa i modi alpi; diconsi anche Taurini (3). Vero è che Taurisci dicevansi ne più antichi tempi tutti i montanari delle maggiori alpi (Taurischen da Taurn), ma come mai il nome de Salassi, sesna assonana nell'antica etnografia, arserbies ripetuto dal Danubio al Monte Bianco, se non fosse d'una medesimezza d'origine?

Fu gia dai Celti occupata quasi intiera l'Europa, ma perchè non si trovano i Taurisci fuori del'Illinio e del Piemonte, cio fuori de' popoli di sangue Illirico? Numerose sono le Illiriche tribb desinienti in iseua, isei come Aravisci (3), Grennisci (4), Ducici (3), Derivici (6), I fostitato i Caurisci di Aurello Vittoro (7), che a me paion essere Caruisci, i Caresci di Plinio da Tolomeo delli Grazisci (5), i Naresito i Arrisci (9), i Pirustio i Pyrisci (10), i Ruguezi ossiano Rugici dell'iscrizione della Turbia; gli Scordisci disginul dai Taurisci pel monte Claudio (11); i Tracio Tiracisci (12), quindi le città Pannoniche di Tiriscum e Titiscum (17), poi un cazallo Unno da Zenodio, ad uso Illirico, chianado Ilmniscur (14), e linalmente più celebri di tutti i

<sup>(1)</sup> Carmen ad Messalam; Antich. d'Aosta (1862) p. 20.

<sup>(2)</sup> Cluverio Italia 1, 11, 30; Noricum, 2.

<sup>(3)</sup> Plinio 111, 28; Tacito Germania, 28.

<sup>(4)</sup> Plinjo III, 26.

<sup>(5)</sup> Not. Orient. 37; Donati 307, 8; meglio in Henzen 5986.

<sup>(6)</sup> Plinio IV, 18; Appiano Civ. IV, 101; Livio xxx1, 16.

<sup>(7)</sup> In Aem. Scaur.; Maffei Ver. ill. li crede Carni ed io più facilmente mutoli in Carnisci.
(8) sv, 17, 2.

<sup>(9)</sup> Plinio 111, 26.

<sup>(10)</sup> Cesare B. Gall. v, 1; Appiano Illyr. 16.

<sup>(11)</sup> Plinio 111, 28, 2; Livio e Dione passim.

<sup>(12)</sup> Capitolino in Massimino 2, 3,

<sup>(13)</sup> Tolomeo 111, 8.

<sup>(14)</sup> Opera p. 1886, Epigramma 94,

ORIGINI. 1

Taurisci; aggiungo che il finir a questo modo i lor noni tanto era proprio degl'Illirici, che i Boi della Cisalpina rifuggiti presso il Danubio ed i Taurisci (1), pare che si mutassero in Boirci, come da marmo e da figulina (2). Ora, come mai di simil desinenza si trovan solo nella Gallia gli Ubici (3) con uno o due altri popoli di sangue Celtico (2).

Siccome tratto dalla patria andava tra i Greci questo nome e tre artisti appellati Taurisci rammentansi da Plinio (5) con altro che incise una moneta di Tralli (0). Tra i Romani così fu detto il servo d'un liberto di Germanico (7), un Taurisco Topiario (8), un M. Giunio Taurisco (9), altro di Lambesa (10), un centurione de' vigili presso Kellermann con tre liberti di Campania ed un ingenuo di Montecasino (11) oltre alcuni altri, dai quali imparo che Taurisco Vilale di Pesaro così non designossi col genilizio, come parre al Fabretti (13), essendo un servo biomoli traente nome dalla nativa regione Illirica.

Osservo ancora come i Bonani si cognominassero da nazioni, ma non mai da triba nemiche, e vieppiù se stanziassero
in Italia; frequente è, per figura, il cognome Cimber, Gallus,
Ligus, Elruscus ed altri, ma giammai trovasi Boius, Cemonanus,
Inganums, Irias do altro di tribi Galliche e Ligustiche. Ora,
frequente è il cognome Taurinus, nè parmi soltanto usato quale
diminutivo di Taurus come in Egnatius Taurinus proconsole della
Belica a giorni d'Adriano (33), nel pretoriano Bletius Taurinus in
formola di confini (14) e sovente altrove; ma che si desse pure
quel nome a Galli, ad Illirici, a nativi do driginarii della nostra

" (1) Strabone v, 1, 6; v, 2, 5.

- (2) Grufero 983, 10; Furtanetto Musco d'Este N.º 57. \*
- (3) Plinio 1v, 33.
- (4) Zeuss Gramatica Celtica (1853) p. 775.
- (5) xxx111, 55, 1; xxxv, 40, 19; xxxvt, 4, 91.
- (6) Oderico Sylloge p. 8. (7) Muratori 922, 43.
- (/) muratori 322, 43.
- (8) Smezio f.º 99, 14. (9) Mommsen I. R. N. 3205.
- (10) Henzen 6793 a.
- (11) Mommsen 1. R. N. 3205, 3383, 3689; Orelli 1853.
- (19) v, 385; Olivieri M. Pis. N.º 94.
- (13) Mos. et Rom. Legum collatio 1, cap. x1.
- (14) Lachmann 1, 251.

città, a servi in essa nati, come al liberto Taurinus di Roma (1), a Monsus Taurini Filius di S. Bertrand de Comminges (2), al Taurinus di Limoges (3) ed al Taurinus Boneconis Filius di Bagnères (4). Ai quali, come a persone Galliche, vorrei aggiungere L. Aurelius Taurinus di Nimes (5) con L. Martins Taurinus di Savoja (6) e colla Taurina di Vercelli (7), qual gentilizio avendosi finalmente nella Torinia Neracula di Trasacco negli Abruzzi (8), dove sta per Taurinia come in Clodius, Plostrum, Copo e via dicendo. Qualche volta si potè adoprar Taurinus come diminutivo di Taurus, ma pensando come i Romani amassero di cognominarsi e nominarsi sovente dalle città native (9), troppo è probabile che tal fiata codesto cognome venisse desunto dalla nostra città. Poi nel medio evo frequente occorre, soprattutto in Francia e prima del 4000, il nome Taurinus, ma potrebbe venire o da S. Taurino martire Portuense o da quello che fu vescovo di Evreux, ambo anteriori al vi secolo; incontrasi sovente poi questo nome nell'antico Giona di Susa e nei Necrologi Torinesi (10), anzi nell'edizione di S. Massimo fatta in Colonia nel 1535 trovasi S. Tauricorum Martyrum Octavii ecc. ; il qual modo di enunciar la patria de' nostri martiri correggasi in Tanriscorum, ed avrassi che il nome antichissimo ed originario degli avi nostri non era ancora spento nel v secolo.

La guerra mossa nell'anno 143 avanti Cristo ai Salassi, senza saputa del Senato, altro scopo non ebbe che di procaeciar il trionfo al console Appio Claudio; terminata che fu, ebbero i Salassi pace con Roma, che nella lor valle apri una strada

<sup>(1)</sup> Spon Miscell. p. 43.

<sup>(2)</sup> Henzen 5880 a.

Froehner Inser, Terrae coctae (1858) p. 37.
 Revue Arch. (1850-51) p. 183.

<sup>(5)</sup> Pélet Porte Auguste N.º 42.

<sup>(6)</sup> Guichenon p. 33.

<sup>(7)</sup> Gazzera Iscr. Crist. del Piemonte p. 91. (8) Garrucci Segni delle lapidi Latine p. 20.

<sup>(9)</sup> Borghesi Opere 1v, 319; Labus Accad. di Mantova 111, 355; Henzen N.º 6247.

<sup>(10)</sup> Vita S. Bertulphi in Mabillon Acta SS. Ord. S. Benedicti II, p. 152; M. H. P. Script. III, p. 194, 214. ecc.

andante negli Allohrogi e nelle Gallie. Sino alla conquista d'Augusto, ciò per quasi un secolo e mezzo, esti viscero no stili ai Romani, che dal loro nome nazionale rovente si ognominarono. Prima mentione che se n'abbia è all'anno 46 avanti l'èra volgare, nel quale scrive Ciecerone di un Publio Curzio fratello di Quinto Salasso (1); Publio stal'era ucciso da Pompes, Salasso lo fa tre anni dopo nella proscrizione trium-virale (3), e ben dovera questo cognome essere frequente fra quei Curzii, se un altro Curzio Salasso, a quella stessa ela, fu braciato vivo con quattro coorti nell'isola Arada (3). L'anzidetto Quinto deve'essere appunto quello che a Canoas in terra di Bari pose iscrizioni a Vertunno ed a Vesta, in una di esse scrivendosi col cognome Salarase e nell'altra con quello di SALbra (4); anzi, ad un liberto suo fu posta a Megara l'iscrizione (9. Curtie Salassi L. e. Ecc. (5).

In Tagliacozzo nell'Abruzzo ulleriore hannosi du' altri marmi, nno di nn: Q Quintitu, Q. P. Gollut. Sal., il secondo cretto ad un T. Camerio. T. L. Apto. Cult. Hercul. Sala (0), dove il P. Garrucci da lapide Abruzzese di nn liberto Natione Galus, argomenta che vi si accomo il a Salassi della Cisalpina (7), cosicchè nel titolo di Camerio si leggerchbe Cultori. Herculis. Salassi. Rimane incerto se nel marmo di Q. Quintio debba leggersi Gallus. Salassus oppure Gallus. Salasso, riferendosi ad un Ercole tranete nome dalla nostra val di Dora, che dai Salassi, oppur dai Galli prigionieri di guerra e trasportati tra Carscoli ed Alba Fuccase, sarebbesi venerato come lor protettore. Aggiungo come Abruzzese lo smarrito tilo di Cheiti posto da una Vara. Souti. Salas. Vali. . oppure Somi Salassi(3) e speltate al culto della tessa divinità. varendosi anocra

<sup>(1)</sup> Famil. vI, 18.

<sup>(2)</sup> Appiano B. Civil. 1v, 24.

<sup>(3)</sup> Eusebius ad Olump, 184; Dione XLVIII, 94.

<sup>(4)</sup> Mommsen I. R. N. 636, 637; Annali dell'Istituto (1848) p. 104.

<sup>(5)</sup> Bullett. dell'Istit. (1868) p. 141.

<sup>(6)</sup> Mommsen 566t, 5614.

<sup>(7)</sup> Il Cicolano (1859) p. 24. Quanto a Sal. Curtius . L. F. Stel. Leg. XXX, dato dallo stesso (Dissertax. Archeol. 1, 115; Sal. è il prenome Salvius, la tribù Stellatina essendo quella di Benevento.

<sup>(8)</sup> Mommsen 5320; Muratori 1684, 12.

ne' Piombi scritti del P. Garrucci (1) due figure di Ercole colla sillaba SAL.

Una moneta Romano-Sicula di Agrigento fu data da parecchi (9) disparando di comprenderne la leggenda: L. Cledio. Bufo. Procea. Salasso. Comitiae. Sex. Buf. JI. Vir. Il qual nome paste cianido in gentilito e. tralasciando una sospetta lapide di Sutri (3), addurrò quella Veronese e sincera di Q. Salariase'). Può essere certamente che uno si denominasse Taurizeas o Taurizuas, trando il primo cognome dai Tauriz; ma i Salassi Illirici che nella storia appariscon presso l'età di Agusto, come mai arrebbero originato un cognome non raro presso Roma mezzo secolo prima dell'era volgare?

Non e forse più ovia l'ipotesi che laluno almeno di que' cogomoi fosse desunto dai Taurisci. o Taurini nostri, come gii altri dai Salassi di val di Dora, di ambidne questi popoli stati essendo i rapporti con Roma assa più antichi, che non quelli delle amzidette tribù Illiriche? Quindi è che i cognomi tratti dai Taurini e dai Salassi significherebbero esseres stati questi popoli ab anticio amici di Roma od almeno non solli, tanto apparendo sempre pei primi e tanto pure pei secondi; imperciocche, la guerra ad essi rotta da Appio Claudio, nol fi d'ordino del Senato, ma per menarne trionfo, come diffatti il console infami impudentia datpee ambilione suns, priestis sumptibus triumpharit(5), ed il loro sterminio per opera d'Augusto fu suggerio da politica convenienza.

Quantunque ne Taurini fossero ne Traspadani, dirò ancora dei Bagienni, di stirpe Caturige ossia Gallica (6º ed abitanti il Cispado superiore, dai Taurini separandoli il Po. Avvegnache stanziati fra i Liguri, non consta che abbiano mai

<sup>(1)</sup> Dissert. Archeol. 11, p. 139. (2) Antich. d'Aosta p. 17.

<sup>(3)</sup> Orelli 4804.

<sup>(4)</sup> Grulero 851, 9; 953, 6. Ometto il Salacius di Muratori, che forse è Salacius oppure Salacius, come il Salacius di Canosa da attri letto Salacius, da attri Sabinus (Muratori 616, 2); potrebbe anche venire da Salacia in Lusitania (Plinio IV, 35).

<sup>(5)</sup> Iul. Obsequens De prodigiis 80; P. Orosio Hist. v, 4.

<sup>(6)</sup> Plinio 111, 7.

15 '

Il nome Baienus meglio rappresenta il proprio ed indigeno, che non il Bagiennus de' Romani. I quali ebbero pochissimi vocaboli con quell' ai ed al verbo Aio (6) attribuirono due o tre tempi soli, per gli altri sostituendo Ago, con anomalia poco notata dai gramatici, ma voluta dall'indole della lingua latina, che sarebbesi rifiutata a pronunciare Aii, Aiam, Aiissem, come Accio scrive Aibant per Aiebant, E poi quel gentilizio più consono coll'antico nome Baienne aventesi in carte del 901 e 1193 (7), Baennae essendo in rotolo del 1387, Beyne e Benne alla metà del xvi secolo (8), d'onde il presente Bene; per converso, il nome Romano Bagennis, ch'è quello dell'oppido o tribù nel marmo dell'Urbano L. Aurelio, trovasi in carte del

<sup>(1)</sup> Ap. Cicer. Famil. x, 33.

<sup>(2)</sup> Pag. 38, 2; Inscript. Aug. Vind. f.º 27.

<sup>(3)</sup> Guattani Mem. di Antich. v, 76; Labus in Orelli 5059; id. Marmi Bresciani p. 44, 47.

<sup>(4)</sup> Fabretti p. 131. (5) Borghesi Opere 1v, 319.

<sup>(6)</sup> Dagli antichi scritto Aiio. Quintiliano 1, 4, 11.

<sup>(7)</sup> M. H. P. Chart. 1, n. 59, 668.

<sup>(8)</sup> Nasi Cartulario ros.; Mém. de Martin du Bellay viii, p. 294; Visconti Guerre di sua memoria dal 1548 al 1568, p. 51, 58.

16

973 e 4478 (1). Reluttava il nome indigeno alla romana pronuncia, che v'intromise la q, come volse il Gallico Braige in Bracae, ed altr'esempio n'abbiamo nel nome di Biella, così chiamata ora da Buiella di carte del 988 e 4027 (9), pria che si latinizzasse in Bugella.

Dirò ancora de' popoli della Tarantasia da Cesare, Plinio e parecchie lapidi appellati Centrones (3); da Cesare stesso parlante d'altri Galli, dal Castiglioni nel 4540, da marmi in Guichenon ed in Leone Rénier chiamati Ceutrones (4): si opposero essi ai soldati di Cesare, ma senza che vi sia memoria di lor guerre, e dando anch'essi il nome ad una gente Romana; abbiamo infatti un Centronio in Polibio (5), poi più tardi un Quinto ed un Caio Centronii (6).

Venendo alle restanti tribù che appariscono clienti de' Taurisci (dono notato che degli abitatori di val di Susa, prima di Donno, non si ha notizia), leggiamo in Polibio (7) che di qua dall'alpi stanziavan Taurisci ed Agoni ed altre genti barbare. Note essendo le regioni degl'Insubri e de' Taurisci, e tra esse stando sul Po Libici e Vertacomacori, non rimangono per gli Agoni fuorchè le rive del lago d'Orta e le falde occidentali de' monti Novaresi.

A tacer delle lapidi di Guascogna poste Deo Aghoni (8), è richiamato il lor nome dalle Acounae o Matronae di Agunto città Norica ossia Taurisca (9), la voce Agoni valendo in Celtico rupe o sasso, leggendosi negli Atti de' martiri Tebei Agaunum accolae interpretatione Gallici sermonis saxum dicunt(19), noto essendo che Agaunum ed Agonum è una cosa sola. Fors'anche spettava questa voce anche al prisco Latino, da essa

<sup>(1)</sup> Kellermann Vigili N.º 188; M. H. P. Chart. 1, n.1 129, 568. (2) M. H. P. Chart. 1, n. 164, 267.

<sup>(3)</sup> B. Gall. 1, 10; H. N. 111, 94; x1, 97; xxxiv, 32; Henzen 5956. (4) B. Gall. v., 39; Insubrium antiquae sedes p. 140; Guichenon p. 34; Revue Archéol. (1857) p. 496; (1859) p. 353.

<sup>(5)</sup> m, 86

<sup>(6)</sup> Muratori 991, 1; 512, 4. Donati nel 1 secolo del diritto Latino (7) II, 15.

<sup>(8)</sup> Bimard in Murat. 1, p. 56.

<sup>(9)</sup> Orelli 1995; Spon Miscell. p. 111; Plinio m., 27.

<sup>(10)</sup> Bolland. 29 sett. p. 345.

- (1) Festo in Agonius, Quirinalis.
- (9) M. H. Patriae. Chart. 1, N.º 167.
- (3) Bescapé Novaria Sacra p. 283.
- (4) Cromaca di Buonam. Aliprandi in Muratori Antiq. Italicae v. 1189.
  (5) Bescapó p. 101, 283; Muratori 1098, 4. L'Agamen ad Palatium dal Durandi (Ant. condix. del Vercellese p. 39) fondasi sull'interpolazione dovuta ai Moyranesio della lettera del 396 di S. Eusebio alle

degl'Ictimuli cercatori dell'oro, e sappiamo che le fosse nelle quali fluiva l'acqua colla terra aurifera, dicevansi Agogas (11).

- (6) M. H. P. Chart. 1, N.º 277.
- (6) M. H. (7) M. 17.
  - (8) m, 27; Orelli 3871 Civitas Aquont.; Paoio Diacono m, 13.
  - (9) Muratori 1616, 9.
  - (10) Paolo Diacono IV, 1, 52.
  - (11) Piinio xxxIII, 21.

Stanziavano codesti Ictimuli o Victumuli nel tratto estendentesi tra Dora Baltea e Sesia sino all'Elvo ed al Cervo in pianura collinosa, tutta pozze, frane, mucchi di ciotoli, con traccie patenti della coltivazione dell'oro; di qui tracavno gi'indigeni l'oro nativo, con opera continuata sotto la repubblica e pretermessa prima dell'era volgare. Una volta, dice Strabane (7), assai coltivavansi le miniere della Cisalpina, essendosene trovate a Vercelli di quelle d'oro ne vico vicino agl'Ictimali, e, con maggior estensione Plinio (2). Codesto vico o pago serbava il nome antico ancor nell'i su sceolo (3).

Cessando allora la denominazione d'Ictimuli, vi sorse quella della Bessa (4), traendone l'origine dal nome del martire S. Besso colà sin d'allora venerato; ma è noto come a quell'età si volgessero le appellazioni di santi in altre topografiche, e come, per figura, la via Valeria, passando per Tivoli, vi originasse il culto di S. Valerio. Ma trovando che Bessia già dicevasi nel secolo x11(5), io penso che il nome lo abbia avuto dai Bessi Illirici estraenti e lavanti l'oro (6) e celebri nell'opere delle miniere a segno che Bessi se ne dissero tutti i cavatori, come poscia Boemi nel medio evo. Abbiamo inoltre un Cottus regolo Besso (7), appellato come que' di Susa primachè; alla Romana, mutassero in gentifizio il personale Cellico; Bessia poi viene da' Bessi, come Britannia, Gallia, Hispania dalle nazioni che le abitarono. Forse fin da quando migrarono, i Taurisci (che in patria trovavano l'oro nativo a soli 60 centimetri sotto il snolo (8)) qui chiamarono i Bessi lor finitimi e così rinomati nel cercario (9); fors'anche vennero nella decadenza per riprendere la coltivazione dell'oro stata impedita dal Senato.

<sup>(1)</sup> v, 1, 6.

<sup>(3)</sup> xxxxx, 21; 111, 24. Livio (xxx, 45) pone gl'Ictimuli più verso il Ticino e sulla sua destra.

<sup>(3)</sup> Provana Storia del re Arduino p. 349.

Carta di Corrado il Salico, circa il 1030, nel M. H. P. Chart.
 N.º 306; Durandi Ant. cond. del Vercellese p. 54.

<sup>(5)</sup> M. H. P. Chart, 1, N.º 649; H. N.º 187.

<sup>(6)</sup> Vegezio 11, 11; 1v, 24. Ovidio Trist. 111, 10; 1v, 1. Cavedoni nel Boll. dell'Istit. (1866) p. 64. Militaron i Bessi per Cesare Civil. 111, 4.

<sup>(7)</sup> Cicerone In L. Pisonem 34.

<sup>(8)</sup> Strabone 1v, 6, 12.

<sup>(9)</sup> Appiano Illyr. 16.

ORIGINI.

avendosi in lapide di Vercelli, dalla quale dipeodevano gl'Ictimuli, memoria di un prete Marcellino Bessorum Partibus Ortus (1).

L'origine de popoli argomentasi eziandio dal loro fisico sapetto; ora, nella regione subbipina de Taurisci è da nutaris come gli abitanti asciutti, tarchiati, e di pole volto al biondo, differicano dai Galli di Londardia notati, sia da l'empi antichi, per vastità di corpo (9), differiseao dai Liguri aventi pelo bruno, siecome quelli che per attestato di Tucidide sono Celiberici. Le quali varietà occorrono spontaoce a chi da Torino si porti a Vercelli ed a Novara, oppure ad Asti ed oltre, ma non a chi vada a Pinerolo, Sua, Ivrae ad Aosta dove i primi abitatori sarebher Taurisci. Oggi pure accade che l'u Francese è assai più acuto e più difficilmente si perde io Lombardia che non in Piemonte, non essendovi nel Veneto; vestigio di diversa origica.

Non appare dall'istoria nè dai marmi che vi siano stati de' rapporti qualunque tra la città nostra e le circontanti, fossero pur vicine o cospicue, ad eccezione d'Itrea tre volte mento-vata con Torino ai N. 81, 62, 71 e di Poltenza al N.º 948. Uca comunanza però di onori, di sacerdozi, di possessi e di origioi la troviamo, nell'età imperiale, tra i Torinesi e le città Venete sottostoti all'alpi Camiche, anzi colla sessa Homona od Momona, ora Lubiana o Layhach, città principale di Carniola sita nel Norico, patria che fu degli antichi Taurisci.

Non do troppa importaoza al titolo Aquileiense di T. Mario Aplo Vercellaria et Asiaticas (3), polendo quel egogomo essergi renuto dalla nostra Vercelli, o dalla Ravenoate o da quella sul basso Po, delle quali discorre il Passeri (9); neppure al-l'essersi trovate a Vercelli e ad Ussegito due lapidi dedicate da M. Vilho Marcello (9), noo di eguali nomi avendono poi saerata un'altra al dio Laburo a Lubiana (9), imperciocebt.

<sup>(1)</sup> Grutero p. 1169.

<sup>(2)</sup> Livio v, 44; xxxviii, 17; Floro ii, 4; Cesare B. Gall. ii, 30; Jornandes De regn. success. (1618) p. 63.

<sup>(3)</sup> Grutero p. 37, 1; Bertoli p. 91.

<sup>(4)</sup> In Calogerà Nuova Raccolta xxii, p. 8-

<sup>(5)</sup> Vedi t N.1 230, 245.

<sup>(6)</sup> Muratori 1986, 10.

quella compiuta sinonimia potrebbe essere casuale; ma di molta significazione ritengo le iscrizioni seguenti.

Quella di Commodo al N.º 248 lo dice sacerdote di Plotina a Pollenza, di Faustina minore a Torino, di Faustina maggiore a Concordia città sull'Adriatico presso Porto Gruaro nel Friuli laddove le alpi Carniche scendon nel mare; che se delle relazioni non vi fossero state tra Torino e Concordia, non si sarebbe, per cosa di poca importanza, rammentata una città così remota, come nella stessa fapide non fu rammentato l'identico sacerdozio da Commodo coperto in Roma. Abbiamo al N.º 436 come T. Desticio luba fosse elctto patrono della stessa Concordia, mentre il N.º 137 rammenta un suo servo nato nella nostra Pollenza, ed il N.º 435 accenna ai fondi da Desticio posseduti ad Industria. Fu trovato in Aquileja il titolo di un Aurelio Cassiano Decurione della colonia del Foro Giulio degl'Iriensi, offrente un dono a Giove (1); ora, Aquileia è città Veneta presso i monti Carnici ed il nome della colonia degl'Iriensi (che son gl'Iriates Liguri (2)) dura nella nostra Voghera (3). Di L. Tcttieno Vitale leggesi al N.º 2 come fosse nato in Aquileia, educato in Emona, morto a Torino; ora Emona, oggi Laybach è città Norica ossia Tanrisca, come Aquileia è della Carnia marittima. Nel xvn secolo eravi in Asti il titolo militare di L . Titius . L . F . Flav(ia) | Sol(va) Vatinianus ecc., e città del Norico è Flavia Solva (Oppidum Flavium Solvense) (4), oggi crednta Solfeld; dimodochè questo colono Romano della Stiria chiuse i suoi giorni in Piemonte, ove non essendovi presidii, egli, compinto il servizio militare, doveva essersi domiciliato. Per converso, un legionario di Vercelli fu sepolto in Aquileia (5). Così le sole città che, malgrado le distanze ed i secoli, mantennero dei rapporti coi Taurisci nostri, son totte Venete oppure dei Taurisci Illirici, cioè due volte Aquileia ed altrettante Concordia con Emona ed il paese de' Bessi mentovato nell'epigrafe di Marcellino prete, e son città

(3) Labus De la certitude ecc. p. 63.

(5) Bertoli p. 91.

<sup>(1)</sup> Muratori 1108, 5; Bertoli N.º 10; meglio in Henzen 5111. (2) Livio xxx, 10.

<sup>(4)</sup> Gnichenon p. 51; Muratori 858, 8; Plinio III, 27; Maffei 120, 7; 244, 2; Orelli 3076, 77, 78; Henzen 5263, 64.

e regioni poste sulla via oho dal Norico guida al Po. Per converso, delle città Liguri non abbiam altro ricordo epigrafico che di Pollenza; delle Traspadane, non altro che tre d'Irrea; nessuno poi di Milano, Brescia, Verona, Padova, così vicine e cospicue, nessuno di Roma stessa.

Aggingo de friscontri che non paion casuali. Descrivendo Plinic (v) l'erba Sclimaca dice: Pomonia hanc opinii et Norici, adpiumque aprica, arbium Eparedia. La qual natural produzione, eccellente in quelle regioni, come in Verea, forse dovervasi a parità di suolo e di clima, forse al seme portato coi migratul abrila di suolo e di clima, forse al seme portato coi migratul dal paces Taurisco; è ignoto ai Botanici quale fosse quest'erba, ma il cronista Novaliciense dell' xi secolo notara che sulla vetta del Rocciamelone ez une parte sil aliud intenitur prater salimencam (3). Così pure Strabone e Dione (3) delto del panico e del miglio e come abbondassero in Cisalpina, aggiungon che san ecibavan llirici e Pannoni, e la rozza collivazione di questi cereali, contemporaneamente praticata in paesi cost distanti, avvalora l'ipoteis della comune origine de' due popoli, distanti, avvalora l'ipoteis della comune origine de' due popoli.

Per distinguere i nostri dai Traurisci Illirici, parlando Plinio della segala disse, che Aria chiamavanla Taurini sub Alpibus (4), con specificazione che non avrebbe molivo, ogniqualvolta non vi fossero stati degli altir Taurini o Taurisci non sotto l'alpi; e gia per indiezno, fra altre città omonime, la nostra Pollenza, dicevala Pollenzia iurzta Alpos (3). Di più, se questo vocabolo, con quello di Aquiceius (6), fosse stato Gallico, tale avrebbelo detto Plinio: ma dicendolo Taurino, accennò una lingua diversa dalla Gallica, la quale non saprei qual lingua potesse essere, ogniqualvolta non fosse l'Illirica.

Seguono singolari coincidenze. Nel secondo secolo fu dai Romani edificata o rifatta nella Dacia la città di Augusta Praetoria (7) non lungi dalla regione de' Salassi Illirici, appellandola

<sup>(1)</sup> xx1, 20. Credesi la Valeriana Celtica. Cf. il capo V.

<sup>(2)</sup> Lib. 11, cap. 5. Se prosperavano in sì diversi climi, dovevan essere di diversa specie.

<sup>(3)</sup> V, 1, 12; VII, 5, 3; Dione zLIE, 36.

<sup>(4)</sup> xviii, 40.

<sup>(5)</sup> viii, 73, 9.

<sup>(6)</sup> sv, 9, 1.

<sup>(7)</sup> Tolomeo III, 8. Plinio ne tace, nè può essere anteriore a Traiano.

appunto come l'Augusta Practoria fondata da Ottaviano ne' Salassi nostri, nè città di egual nome cresser altrove. Nell'età imperiale la nostra patria dicevasi volgarmente Taurinum, e nel primo secolo altra città posero od instaurarono i Romani laddove la Sava melle foce nel Danubio, dal nome indigeno chiamandola Taurunum (1), ora Semlin ne' confini militari Austriaci. Taurina requa dicevansi le sue dipendenze, come da elogio recentemente scoperto e scritto circa l'anno 300:

> Et Post Sicanos Postque Picentis (viro)s Ac Mox Hiberos, C'elta's, Venetos, Delmatas (Tauri)na Regna, post Feros Iapodes ecc. (2).

Essendovi dunque al tempo stesso due città dell'impero appellate Taurinum, i cittadini della più antica e nostra furon detti Taurini, mentre quelli della nuova e Danubiana si chiamarono Taurinenses (3). Un po' più tardi il geografo Guido e l'anonimo Ravennate (4) anche la città l'appellan Taurinum, Intanto è certo che per nessun'altra regione si troverebber siffatte analogie indicanti, come sotto gl'imperatori perdurasser le traccie della comune origine tra i concittadini nostri ed i Taurisci Illirici.

Nel capitolo VI saranno date le reliquie della lingua Gallica in Piemonte; qui basti notare come rinserrato il paese nostro tra Liguri, Elveti, Galli transalpini e cisalpini, la lingua portatavi dall'Illirio non potè durare contro tanti elementi simili e preponderanti e vieppiù che, tutti essendo Celti, il fondo del parlare era comune. Circa 600 anni avanti l'era volgare, allorquando accaddero le grandi migrazioni Galliche di quà dall'alpi, seguite da incessante contatto con quella nazione, assai dovette infievolirsi il primitivo Taurisco per poi scomparire affatto dopo l'invasione Cartaginese e l'occupazione del territorio fatta dai Galli : ed invero (omessa la voce ch'è in

<sup>(1)</sup> Plinio 111, 28; Tolomeo 11, 6; Not. Occid. v, 31; D'Anville Mém. de l'Acad. des Inscriptions xxviis, p. 410.

<sup>(2)</sup> Brambach Corpus Inser. Rhenan. (1867) N.º 484.

<sup>(3)</sup> Notitia Occidentis (ed. Böcking) pag. 22\*, 27\*.

<sup>(4)</sup> Edd. Pinder et Parthey (1860) 1v, 19; cap. 14.

Columella e le due in Plinio (1), force Illiriche), soltanto Gallici sono i nomi personali pervenutici ne' marmit Tanrisco di Illirico appare il nome Ele od Eppo di Japide Torinese (3), come quello che occorre in titolo di Carniola (2), quindi a Verona in documento del 173 (3), da noi due volte in altro del (014 (3) ed è frequente in Francia prima del 1000 (5). Oltrecio, Celti essendo tanto i nostri che i vicini Galli, di comune indole dovevano essere, anche prima della gran mi-grazione Gallica, i nomi loro personali.

Romanizandosi il Piemonte, molti per clientela assumero il nome del patrono, singolarmente tra i soldati; coa Casto di Vecato, al N.º 475, entrò no Claudii ed il figlio dell'Epporrecio Maccone (cognome trovantesi anche nella Carrica Aquiela (7) fu ammesso ne l'viri (8). Non son pochi da noi i nomi Cellici geografici, assai più i personali, cosicchè toccano il sentinai, mentre nella Liguria maritima, toltane la regione sul Varo, di nomi Cellici non rimangono che i pochi del bronzo di Poleverra.

Dirò ora dei nomi anticamente avuti dai nostri compaesani. Dopo il Ravloto re Tauriso della gresa mitologia, Taurisi la appella prima Polibio, poi Taurini alla romana, avvertendo Stefauo essere que' den nomi una cosa sola; dicendo poi Appiano (9) che la città de' Taurini chiamavasi Taurasia, equivaca con quella di egaal nome nel Sannio. Fra i Celti una sola decominazione indicava la triba e l'oppido che rèra capoltogo, come Paristi, Turones, Veromandui e così da noi popolo e città appellaransi Taurisic, che se la città si fosse detta Taurasia, gii abitanti ne sarchbero Tauvàsini (10). Vorrebbe Claverio che dore l'epitomatore di Stefano ha Taurania, si leggesse

<sup>(1)</sup> Vedi il cap. VI.

<sup>(3)</sup> Pingone p. 99; Pictet nella Revue Archéol. (1864) p. 311.

<sup>(3)</sup> Grutero p. 364; Muratori 2076, 10

<sup>(4)</sup> Maffei Ver. ill. Documento N.º vtt.

<sup>(5)</sup> Mon. H. P. Chart, 1, N.º 239.

<sup>(6)</sup> Mabillon De re diplomatica passim.

<sup>(7)</sup> Bertoli N.º 607.

<sup>(8)</sup> Steiner N.º 495; Brambach N.º 1192.

<sup>(9)</sup> B. Annib. 5.
(10) Livio xxxxx, 38.

Tauraia, ma provò il Bücking essere quella il Taurionum di Calabria (1). Qui torna una nuova analogia colla terra Veneta; quando nel v secolo fu cominciata la città, per uso tradizionale tolse nome dai Veneti il congregati, scrivendosi sempre al plurale.

Împerando Ottaviano essa fu detta Giulia Augusta de' Taurini e più sovente Augusta Taurinorme; Tacito e Plinio, per brevità, la dicon colonia de' Taurini, e Plinio altrove Taurini appella gli abitatori del suo territorio (9); al N.º 181 M. Autio si dice nato Taurinia: al piurale e l'appellatione di Taurinasa la troviamo la prima volta in lapide di Commodo al N.º 218. Il quale appellativo di citil roci solo nome del popol son eregionale è d'uso Celtico e per nulla Italico nè Romano; è universale nella Gallia propria, ma scemò nella Cisalpina, cosicebè delle citilà fondarei or sono xxvi secoli, è men chiaramente indicitato il nome de' popoli soltanto in Bononia e Senogallia, nonchè in due o tre città Liguri.

Delle xxvii colonie stabilite da Augusto in Italia, ebber nome dal popolo fra cui eran conditet, solo le nostre de Tauvini, de Bagieuni e de Salassi, fiorri di qui non essendovi tal uso Celtico. Fra le tante colonie Auguste dell'orbe romano, sopravvisse quell'appellativo norifico nelle città di nuova fondazione (Angut, Anter, Anter, ...), ma quando vera sufficio un nome etoografico, riprese questo il loogo del primo e delle Augustae Turistorum Bagienorumo, Treistirumom, Treistirumom, Treistirumo, Treistirumo, Treistirumo, Treistirumo, Treistirumo, Treistirumo noi in Torino, Bene, Trois-Chéleaux, Treveri, Vermandecc, indizio che sino alt autico il nome del popolo indigeno prevalesse al nomo nonrifico.

Imperando i primi Cesari, gli abitanti delle colonie Auguste e così pure i Torinesi, amarono chiamarsi Augustaui, o così appellare i servi in esse nati. Tauto per noi ricavo dalle lapidi ai N. 46, 47, mentoranti dei Curatori della repubblica o comune degli Augustanorum Tourinensium o Tourinatium, come pure da questo marmo Pingoniano, nel quale parmi mal letto

<sup>(1)</sup> Ad Notit. Occid. xt, 14, p. 1126\*.

<sup>(9) 111, 23, 5.</sup> 

M.º 1. D. C . FOTIDIi . c . / FOELICISSIMI, qui

VIX.AN.VIII.DIES.XIIX AVGVSTANVS . ET AEBVTIA . CHARIS FILIO . PHSSIM . PAR

Potidii invece di Fotidii (1); la posero i Parentes, cioè Charis liberta degli Ebuzi col marito suo liberto de' Potidii e cognominato Augustanus, nome che trovo pure in altro titolo dello stesso a pag. 99 posto Fadiae . T. L. Augustae (2) . ove forse era Augustanae, Mi conferma in quest'opinione una la-

pide dell'Università di un T. Fadio Pollentino (N.º 64) liberto di Tito, cosicchè i due colliberti sarebbero stati cognominati dalle native Torino e Pollenza; un liberto Augustamus si ha, per figura, in Aosta (3), altro ad Ingolstadt di un'Augusta di Germania (4), altro ad Aquino (5). Che poi i nostri concittadini officialmente si appellassero Augustani Taurinenses, o Taurinates, o Taurini lo provano le iscrizioni ai N. 46, 47, mentre i servi e gli ahitanti d'Aosta si dissere semplicemente Augustani (6), I cittadini delle colonie Giulie dicevansi anche Iulienses, e tale sarà stato uno de' nomi de' Taurini romanizzati : ma presso Igino non si riferisce questa voce ad una piucchè ad altra città.

Che nell'impero i Torinesi si appellassero eziandio Taurinenses è possibile, avvegnache non ne siano prove : però il Taurinienses di Muratori e Forcellini non fondasi che sulla mala lezione di un marmo, come dirò più sotto. Sullo scorcio del u secolo andando in disuso l'onorifico Augusta, la città fu detta semplicemente Taurinum, come dalla citata lapide di Commodo, e gli abitanti suoi dovevan dirsi Taurinates, come dalle antichissime Ferentinum, Sarpinum, Vrvimum veniva il derivato in as, atis. Non lasciò tuttavia di appellarsi Civitas Taurina ancor nel vi e vii secolo, come dalle lettere di S. Gregorio Papa. Le quali diverse desinenze non erano casuali, ma giusta

- (t) Muratori 1780, 39.
- (2) Il cognome Augustus si ha in Henzen 5286.
- (3) Antich, d'Aosta p. 41.
- (4) Fabretti p. 52, 5; Steiner sv. 127.
- (5) Mommsen I. R. N. 7947.
- (6) Ap. Duchesne Hist. Francorum 1, 7, 15. Egual valore ha Augustianus nome di liberto al N.º 138.

l'indole della lingua latina, affermandolo Sosipatro Carisio (1) coll'esempio di Alba presso Roma, d'onde Albani, mentre quei delle altr'Albe erano Albenses; così pure ad Hispani e Sardi rispondevano Hispanienses e Sardienses, dandone la causa Varrone quod analogia in naturalibus nominibus tantum servatur, in voluntariis vero negligitur. Dunque, secondo i principii Varroniani, le città antichissime, per designar i cittadini, adoprarono il derivato naturale, come da Alba e Nola, Albanus e Nolanus ed jo aggiungerò da Taurinum, Taurinas; quindi per città nuove toglienti il nome da città anteriori, l'appellativo de' cittadini fu terminato in enses : così vedemmo , che per distinguerli dagli antichi Taurinates nostri, gli uomini della Taurinum sul Danubio furon detti Taurinenses. La denominazione di Taurinates non esclude però in modo assoluto l'altra di Taurinenses, sin dall'anno 447 avanti l'èra volgare gli abitanti di Genova dicendosi simultaneamente nella tavola di Polcevera Genuales e Genuenses, c come i Liguri Iriales furono più tardi detti Irienses, e poi Misenales e Misenenses, Vrbinales ed Vrbinenses (2). Secusini e Secusienses (3), Statiellates e Statiellenses (4) e via dicendo.

Nel vs secolo le pianure di Torino son dette Campi Taurinates (c) e la cillà Vibr Taurinate da S. Ennodio sullo sorcio del secolo v (0); poi nel vut ed vut Taurinates i cittadini da Giona di Susa e da Paolo Diacono. Parlando poi questi all'anno 70 di Ragimberto, lo dice buz Taurinensium (7), la qual appellazione fu Tollima, non dovendosi far caso di Sigeberto di Gemblours cibiamanteli Taurinates circa il 1000, avendo egli copiato il Diacono; infatti in pittura di Milano del secolo vu, sotto un vescoro era scritto Taurinessis (8); na negli Annali Fuldensi, all'anno 883, di nuovo leggosi Wisilo Comes Taurinovum. Già dicemmo della lapido Abruztece di Taurinio sossi.

- (1) Instit. Gramaticarum lib. 1.
- (9) Muratori Antiq. Italicae 1, 68.
- (3) Nazarius in Paneg. 99, 9.
- (4) Livio xLII, 8, 21; Cicerone Famil. XI, epist. II.
- (5) Anon. Paneg. ad Constant. vin, 6.
- (6) Bibl. Patrum XI, 152.
- (7) Rer. Langobard. vt, 18.
- (8) Giulini Mem. di Milano 1, 224.

ORIGINI.

Torinia Neracula; in simil modo la gente Tauria fu detta Turia, Thoria, Toria, ritenendo nelle monete sue il Toro a significazione del nome. Analogo trapasso troviamo nel nome della città nostra (e fors'anche nella moderna origine del sno stemma). circa il 1000 detta venendo Civitas Torina, e Torinensis il sno contado, abbondandovi i personali Taurinus e Torinus (1), gli scrittori Italiani del risorgimento dicendola Turino con modo prosegnito dai pedanti sino al giorno d'oggi, in nostra favella e nel medio evo essendo Turin, come tuttora rimane a noi, a Francesi, a Spagnuoli, a Tedeschi. Chiamala Thuris l'annalista Sassone all'anno 1136 (2), come in carta del 1123 leggesi Porta Thurina, come a mezzo il secolo xi nel vescovo d'Alba Benzone (3), in documento nostro del 4123 (4), più tardi in Baldovino di Lucemburgo (5), ed in Guglielmo Ventura (6) e come il Tanaro fu scritto Thaner (7).

Vengo ora alle iscrizioni portanti il nome dei Torinesi soltanto per mala lezione e spiacemi che provengan tutte dal Muratori, il quale in epigrafia lasciò desiderare la sagacità dimostrata nelle cose del medio evo. Died'egli un titolo posto presso Napoli dai Taurinienses (8), notandovi come probabile che così si chiamassero i nostri; ma Minervini e Mommseu (9) vi lessero Laurinienses e l'attribnirono, come di ragione, a Laurinium in quel di Nola, ove sa scoperto. Caio Veianio, d'iscrizione Camerinese, secondo Muratori (10) fu Flamini . Divorum . Aug . Taurin .... Sacerdoti . Ornato , ma poi letta a dovere dal Mengozzi (11) trovossi esserc Flamini . Divorum . Aug. Laurent . Sacerdotio . Ornato, cioè del sacerdozio di Laurento

<sup>(1)</sup> M. H. P. Chart, 1 ad a. 1021, 1064; Cibrario Storia di Torino 1 Docum. p. 501, 503; Antiq. Ital. v, 437, e 11, 971.

<sup>(2)</sup> Ap. Eccardum 1, 674.

<sup>(3)</sup> Ap. Ludewig. Reliquiae MSS. 1x, p. 324.

<sup>(4)</sup> M. H. P. Chart. 1, 755. (5) Ap. Baluzium (1765) 1, 310.

<sup>(6)</sup> M. H. P. Script. 111, 732.

<sup>(7)</sup> Chartarium Ulciense N.º 90. (8) Pag. 1085, 4; Grutero 1084, 1; Forcellini ad vocem

<sup>(9)</sup> Bullett. Napoletano, anno 111, p. 102; I. R. N. 1979.

<sup>(10)</sup> Pag. 755, 1; Orelli 2172.

<sup>(11)</sup> De' Plestini Umbri (1781) p. 25.

presso Roma. Così pure, în Albenga, nel titolo di P. Metilio Tertullino Vennoniano, pose il Maratori (1) ora Giri. Aug. Taur., o rac Giri. Augu. Taur., o rac Giri. Augul. Taur., o rac Giri. Augul. Taur., o rac Giri. Augul. Torinese, poi Orleanese, nel marmo non ha patria. Alla città nostra tiene tuttavia Tertullino, venendogli il cognome Vennoniano dalla madre Vennonia, casato che non trovasi in Liguria, ma si in Torino in molti marmi.

Conchiudo dicendo non incontrarsi fra gli antichi altro nome di città o di cittadini, che lievemente trasformatosi tante volte e per oltre xxv secoli, ritenuto abbia pur sempre la radicale primitiva significante chi abita le falde di monti altissimi. Vetnsta tradizione diceva infatti come di stirpe Tanrisca fossero Secusini, Salassi e Leponzi addossati al Rocciamelone, al Monte Bianco, al Cervino, al Rosa, le più vaste ed eminenti masse montane del continente antico: mentre il popolo che n'era stipite e principal tribù, ritenuto il nome originario e Celtico di Taurisco o Taurino, si assise in mezzo alla pianura che il Po tutelava dai Liguri, l'alpi e le tribù clienti dai Galli, la fortezza degli uomini e de' luoghi affrancava da ogni attacco. Qui stabilita la sua dimora , alla minor Duria, su cui pose il suo capolnogo, ed alla maggiore che lo difendeva contro la simmachia Insubrica, diede quel popolo il nome del massimo influente patrio del Danubio, in oggi Morava (3).

<sup>(1)</sup> Pag. 1091, 8; p. 1031, 4.

<sup>(2)</sup> Iscriz. Rom. della Liguria N. 90, 194.

<sup>(3)</sup> Plinio 111, 20, 4.

## CAPO II.

STORIA DE' TAURINI. - EPOCA PRIMA.

Dai più antichi tempi alla querra Annibalica

Narra Polibio come nell'anno di Roma 529 (225 av. Cr.) i Galli di qua e di là dell'alpi, in uno coi Gesati (1) mercenarii, sotto i re Concolitano ed Aneresto, avanzassero sino a Rimini. Due eserciti avevano i Romani, uno in Sardegna con C. Atilio Regolo, l'altro a Rimini con L. Emilio Papo (2).

Coi Cisalpini andavano i Taurisci e volgendo in Etrnria batterono dapprima i Romani sotto Fiesole, poi volendo Aneresto tornar in patria, guidava i suoi alla marina. Sbarcato intanto Atilio a Pisa costeggiava indirizzandosi a Telamone, mentre dall'opposta parte accorreva Emilio; mettevano Romani e Galli lor eserciti in battaglia e su dne fronti inverse. A spalle, dove altendevano l'impeto d'Emilio, stavano i Gesati e dopo essi gl'Insubri; in fronte e contro Atilio schieravansi i Taurisci co' Boi ed altri Cispadani. Eguali ad un dipresso eran le forze, ma pessima la posizion de' Galli tra due nemici. Munivansi i Taurisci co' carri in prima fronte (3), alle coorti Romane estando e, malgrado le perdite, tenacemente conservando le posizioni : inferiori ai Romani soltanto per lo scudo gallico inetto a maneggiarsi (4) e per la sciabola inetta a ferir di punta.

<sup>(1)</sup> Cosl detti dai Gaesum specie di giavellotto, di cui parlano Cesare e Livio: Virgilio (VIII. 661) chiamandoli Alpina Gaesa fa intendere ch'erano alpigiani, epperciò confinanti co' nostri. (2) Polibio 11. 21; Livio xx. 36.

<sup>(3)</sup> Polibio 11, 28.

<sup>(4)</sup> Romboidale ed alto da terra sin presso alla spalla (Diodoro v. 30 ). Una statua di guerriero Gallo è nella Revue Archéol. (1867) luglio p. t.

Dalla vittoria di Telamone sorse ne' Romani il non più smesso pensiero, non già di estendere l'Italia sino all'alpi (come asseriscono i moderni non hadando alle condizioni d'allora), ma di appropriarsi le regioni circumpadane, spegnendovi il dominio gallico; dovevan infatti durar ancora quasi due secoli questi paesi in condizion di conquistati, come la Narbonese e la Spagna, senza il diritto Italico e tanto meno il Romano. Finiva allora Italia all' Esis a notte d'Ancona; portata quindi da Silla a Rimini ed al Rubicone, solo con Cesare ed Augusto raggiunse poscia l'alpi. Nel seguente anno Boi e Lingoni si sottomettono, poi gli Anani, e tutta la Cispadana è assoggettata; battuti sull'Oglio e sul Chiese, a Piacenza, a Casteggio, morto il re Vindomaro, prese Milano e Como, piantata la colonia di Cremona, gl'Insubri non son più; nè i continui tumulti, nè i soccorsi d'oltr'alpe, nè gli esempi e gli aiuti d'Annibale poteron far si che Roma non attuasse l'idea di farli soggetti(t).

Dopo la caduta di Milano (anno 532) si spinsero i Romani sino al Ticino od alla Sesia, ma de' Taurini tacciono gli storici. Polibio solo notando che non molto dopo dovettero i Galli cedere il dominio della Circumpadana tolto pochi luoghi sottostanti alle stesse alpi (2). 'Ora, codesti luoghi costituivano la pianura de' Taurini, e lo argomento dagli scrittori ponenti Milano come la più remota fra le città galliche venute allora a patti; e questa non occupazione per parte de' Romani (malgrado il loro interesse geografico-militare) dev'essere stata motivata da un'antica federazione stringente i due popoli contro gl'Insubri, a mo' di quella de' Romani co' Veneti, l'una e l'altra avendo per iscopo di attaccar i Cisalpini alle spalle mentre i Romani li aggredivan da fronte e da fianco. Oltrecciò si assicuravano i Romani de' passi dell'alpi, mediante l'amicizia de' Taurini, che co' loro clienti Secusini e Salassi ne occupavano i varchi principali.

Allora il nostro popolo, lasciato il nome Celtico di Illirico di Taurisci, assunse quello di Taurini più consono colla forma Romana, tanto apparendo da Polibio che dopo la federazione, non più coll'antica, ma colla nuova denominazione

<sup>(1)</sup> Livio xx; xxxIv, 46.

<sup>(9)</sup> H, 35.

lo appella. Coi Romani federaronsi allora i nostri ad esempio de consanquinei Veneti ennici de' nemici di Roma sin da' giorni di Camillo (1), e de' Cenomani che aderirono a Roma quantanque Galli, e che tratti, dopo la Trebbia, ga guerreggiari i Bomani, fermarono tosto con essi non interrotta simmanichia (2). Così per l'odio di stirpe tra gli antichi fortissimo, quantunque accerchiati da' Galli, se ne staccarono Taurini e Veneti e stellere contiressi.

Convalidan il nostro assanto i fatti della seconda guerra Pneiac, allorquando fu da Annibale, nel 536, effettuato il passo dell'alpi. Per qual valle sia egli risalito e poi disceso, è gran discordia tra gli eruditi, conoscendo io dodici antichi ed oltre cento moderni di opinioni disparatissime, cosicche passato sarebbe il Cartaginese per ogni varco alpino dall'Argentiera in val di Stura, sirioltre il Gran S. Beraratio. Aduu ogni scrittore le prove che parvegli definitive, traemdole dagli antichi, dal raziocinio, dall'esame de' lnoghi; ad essi rivio, solo notando che (appoggiato a' migliori e ad nna certa conoscenza delle alpi) tengo che Annibale passato sia pel Mongienera (3), poi sceso pel val di Chiusono anziche per quello della Dora Riparia, più difficile e tennto dai Secusini clienti dei Taurini especcio amici di Roma.

Oltre il concordare quel transito colla strada tenuta da Aoninale nella Gallia, è anche asserito esplicitamente dall'anitio meglio istratio e più vicino a que' tempi: dico Polibio col quale va unito Strahone che ad esso si appoggia. Vissato in Roma circa l'anno 600 coi veterani di quella guerra, cogli cochi suoi vide Polibio le alpi (4), notandovi solo quattro passi, uno de' quali per l'aurnit, del quale servisia familiale (5). Qualuaque poi fosse il colle alpino da lui varcato, rimase in seguito tra le strade hattute (6).

<sup>(1)</sup> Polibio n, 18.

<sup>(2)</sup> Livio xxx1, 10; xxx11, 30.

<sup>(3)</sup> Mons Matrona dell'itinerario Burdigalense e di Ammiano, chiamando i Galli Matronae le des delle regioni; circa il 1000 Mons Genevus (Antig. Italicae 1, 348) e Mons Geminus (Chron. Novalic. 11, 7), Mons Janus, e Genebrae.

<sup>(4) 111, 48, 59,</sup> 

<sup>(5)</sup> Presso Strabone IV, 6, 12.

<sup>(6)</sup> Appiano Annib. 4.

Meno espliciti son altri o più tardi vissuti o male informati, già discordando la tradizione, cosicche Livio, dopo avere, come certissima cosa, fatto scendere Annibale nei Taurini, notava: id quum inter omnes constet, co magie miror ambigi, quanum alpes transierii; et vulgo credere. Pientine, atque inte nomes et iugo alpium inditum, transgressum (1). Danna quindi Celio Antipater, coevo di Polibio, che facendolo calare pel Cremonis iugum, non nei Taurini l'arvebbe condotto, ma nei Salassi; di Cincio Alimeato, che fu prigione d'Annibale, ei tace come d'uomo aderente alla verilà storica che da noi poneva quella discessa.

Varrone enumerando le vie alpine, che cinque erano a' suoi giorni, mette seconda, na senza definirla, quella que Hamsida transiti (3); Appiano, ponendo l'assedio di Torino subito dopo la calata dell'appi, indica che le passò da noi ecos l'ure Silio Italico (3); Ammiano Marcellino racconta, che sin da Tricastini e da Voconzi Annibale procedera Tamrini deventibus accolia (O). Bene è da dolere che Polibio, così diligente conoscitor del lungini, scrivendo anzituta pe d'erci iganri dell'alpi, non le abbia circostanziate; ma egli è pur sempre con noi, dicendo che passati i monii, il Cartaginese cali he il Tamrio.

Prevalso in Roma l'ellenismo, si disse sesso Annibale per l'alpe Graia, some per trare a d'orce juarte di gloria con quella sinonimia; si disse sesso per l'alpe Pennina, Parama, Panicau sessodo l'esercitie dei l'espitiano, cosicchè le labelle volire del Gran S. Bernardo tutte hanno leri Premine, malgrado la storia o la filologia. Ma già contro que' falsatori notava Livio che tali sitade condotto avrebber Annibale, pei Salassi, ai Libui nel Vercellese, non mai ne' Taurini. In ciè solo poi tutti convengono che Annibale, varcate l'alpi, sese nei Taurini prendendone la città; dunque il suo varco fu pei mosti che immedialamente vi sovrastanon.

Ne' tempi bassi due erronee opinioni invalsero su quella calata, volendola gli uni per l'alpe Graia colla guida di Cornelio

<sup>(</sup>i) aur, 38.

<sup>(2)</sup> Presso Servio Eneid. x , 13.

<sup>(3)</sup> Annib. 5; Punicorum 11, 496.

<sup>(4)</sup> Histor. xv, 10.

33

Nipote (1), altri pel Pennino con Plinio (2): Iali Isidoro, Paolo Dicacon, Lintprando (3) sino a Filippo Villani, Sigon, Giovice e Simler (4), oltre i tanti moderni. Pel Monginerro stettero, per figera, Danto, Donato Acciainoli, Guicciardini (3), col Maccanéo, che pendendo dapprima per val d'Aosta, pernasso da Livio (6), si volse al Monginerro, pel quale sta pure la grande autorità di Nasolcone (2).

Per no fatto di guerra banno importanza massima le considerazioni militari. Ora, dato che annibate fosse seeso ad Ivrea (mentre Scipione risaliva il Po in quel di Novara e di Vercelli) non avrebbe mai potuto inoltrari a Torino per 55 chilometri, in regione solcala do tilo funio i torrenti (8), oltre i tanti torrenti minori e fossi, senza ponti ne strade e tutti allaganti la pianura, come si vede anora nei ciglioni de l'oro vastissimi alvei antichi; inoltraris, dico, poi appiecar trattative coi Taurini, prenderne la città, retrocederne presstando a Scipione il fianco sinistro nell'andata, il destro nel ritorno, e questi non approfiltarne. Enormi errori non ammessibili cel Romano e tanto meno nel Cartagiuese.

Quand'anche tacesser gli antichi ciò basterebbe a dimostrare che Amibhale non scese pei Salassi, se glà Letronne (9) (confutando il libro di Deluc e prevenendo Wickam e Cramer, anzi lo stesso Mommsen: (0)) non avesse mostrato la poca saldezza di questa opinione. Chi poi lo disse passato per una

- (1) Hannibal 3.
- (9) m, 91.
- (3) Orig. xiv, 8; Rer. Lang. 11, 18; Hist. 1, 9 e le mie Antich. d'Aosta p. 58.
- (4) Isl. x1, 81; Les passages etc. (Paris, 1518); Hist. xv; De alpibus f.º 97.
- (5) Paradiso v1, 49; Vita Annibalis; Libro 1.
- (6) Chorographia ms. degli archivi di Torino. Corn. Nepos (Torino, 1515) f.º pij.
- (7) Regis Passaggio di Annibale. Acc. di Torino XVII, p. 544.
- (8) Dora Baltea, Chiusella, Malesna, Orco, Malone, Bendela, Stura, Dora Riparia.
- (9) Journal des Savans 1819.
- (10) Hist, du passage des alpes par Hannibal (1818); Dissertation of the passage etc. (1830); Hist. Romaine 111, 4.

valle inferiore a quella del Po, lo fe' scendere, non nei Taurini, ma nei Vagienni della superior Cispadana (1).

Al fin di settembre dell'anno 536 scendeva Annibale nei Taurini, che trovava in guerra cogl'Insubri, i quali dalla vicinanza d'Annibale eccitati a sommossa, e non osando aggredir i Romani, si gettayan sui lor federati Taurini; prima di passar le alpi aveva a sè il regolo circumpadano Magilo (2) col quale strinse alleanza, e forse n'era discendente quel C. Magilius. Tertius che (mutato il nome gallico in gentilizio romano) lasciò in Centallo il marmo dato al N.º 47. Assai giovògli in que' momenti siffatta guerra: peropportune (dice Livio xxi, 39) ad principia rerum, Taurinis, proximae genti adversus Insubres, motum bellum erat, esprimendo con Taurini ed Insubri le due grandi egemonie della Traspadana superiore ne' due maggiori popoli traentisi dietro i lor clienti; attesochè, nello stretto senso. Taurini ed Insubri non confinavano, pe' primi essendo frapposti Libui e Vertacomacori sotto l'alpi de Salassi e Leponzi di sangue Taurisco: pei secondi i Marici di sangue Gallico. Doveya. Annibale ricomporre l'esercito disordinato dopo un tanto passaggio ed avvezzare i suoi a minori fazioni, prima di cimentarli a maggiori.

Slavan nella Cisalpina i pretori Manlio ed Alilio e con essi il console Scipione che, a Piacenza, varcato il Po, ne risaliva la sinistra; tutto ciò con tanta lentezza, che Annihale non fu aggredito, quando coll'incomposto esercitio sboccava dall'alpi, e potè anzi cominciar la guera con una di quelle non ri-schiose operazioni, che sempre si desiderano all'esordir d'una campagna. Dovè accader tal fatto poco dopo il principio d'ottobre.

E qui noterò che nel popolo Taurino vi fu a que' tempi scissura, staccandosi la campagna dalla città, tenendo i cittadini per l'aristocrazia e per Roma, i campagnuoli per la

<sup>(1)</sup> Chappuis Rapport sur le passage d'Amilea (1880) lo fa risiliera il val d'Ubais a scendere il val di Pe; opinione già nota in Piensimet. Muletti Storia di Saluzzo, lib. 1. Uno de' primi ricercatori del passo d'Annibale (n. 300 noni fa, il Pigatetta in lettera citè nell'Ambrosiana; meglio di mezzo secole prima, una Historia trassitus Amibalie era sista seritta dal Maccadeo, una non (no stampata mai.

<sup>(2)</sup> Polibio 111, 40, 44; Livio xx1, 29.

demòcrazia e per Cartagine, appunto come accadde allora in tutte le città si dell'Italia Romana e Greca che della Gallica, stando pel Senato gli ottimati, i plebei per Annibale che li blandiva. Si ponga infatti da una parte l'andata ad Annibale del Circumpadano Maglio e gli accolar Taurini sue guido nell'alpi, dall'altra l'ostinata resistenza della città ed il fatto di quete sette esposto dagli storci d'allora, e vedrassi che la scissura v'era realmente e che, se l'evento immediato diede ragione ai democrati, quello finale lo die agli aristocrati.

Per hene intender l'espugnazione di Torino compinta în tre giorni, fa d'uppo risalir a que l'empj, rifacendo la topografia de' luoghi circuenti la città di figura quadrata. Piana era a mezzogiorno la campagna, ma solectala, parallelamente alle mura, da rivi e fossi scaricantisi in Po, che sono ancor visibili da assai più lo erano prima che per la fabbricazione, l'irrigazione e la coltura de campi venisse livellaci il suodo e spinasta ogni strada. A' giorni nostri fu colmato il vallone della Rocca entro la città dofferna; un altro vallone, colmato da oltre due secoli, stava dove sorge in oggi il castello del Valentino (1); più a giorno, oltre S. Salvario ed il Valentino, stava il vallone de Valtorta dante nome, ne bassi tempi, alla regione; altro vallone mette foce tuttora in Po alla Molinetta, altro a S. Costimo, altro alle Fontane.

A mattino, scendendo lungo Po a Dora e Stura, shoccava pur vallone dovera il cimitero Israelitico, seguito da altri minori, ed ancor visibili, sino al cionfluente della Dora; lo spazio tra le mura orientali ed il fiume, ancor due secoli sono, dicevasi la "altitata di Po (3), in essa altandosi un monticello isolato di 6 in 7 metri, spianato poscia in uno colle fortificazioni. Parallelo al Po e da esso distante oltre un chilometro, andava un ciglione elevato sul quale stava la città e che già costiturà la sponda sinistra dell'alveo primitivo. Estollevasi il ciglione di circa 6,00 dalla campagna (come apparisce ne' fossi del castello ed im .25.00 sulle mazre del Po 3).

<sup>(1)</sup> Prugoni nella Galleria di Minerva III, 84.

<sup>(2)</sup> Morello Fortezze del Piemonte ms. f.º 15.

<sup>(3)</sup> In oggi la declività da Porta Susa all'argine del Po è di 22,18; da questo alle acque magre è di 9,75; totale m. 31;93. Dai quali

Volgeva e volge l'anzidetto ciglione da mattino a notte comandando una bassura tra Po e Dora, non guari elevata su questa e che, nelle piene, convertivasi in vasto lago, non essendo allora dalla Dora derivati i trenta canali che ora di tanto ne assottiglian le acque; alla foce di Stura in Po è formata anch'oggi la sponda destra come il ciglione di Torino. e da parer opera non della natura ma dell'arte. Prolungavasi quel ciglione, in gran parte tuttor visibile, dal Garittone de' fiori, Inngo il borgo S. Donato, sino alla Pellerina ed oltre. limitando a tramontana quella bassura ritenente nel medio evo i nomi di Vanchiglia, Valbruna e Valdocco (1), Formava il ciglione a Nord-Est un capo tagliato lungo circa 200 metri, cosicche più tardi, la cinta Romana dovè seguire uu andamento parallelo, non torcendo in quel luogo ad angolo retto. I due fiumi lambenti nelle lor piene il rialzo sul quale s'ergeva Torino facevan si che ad essa fosse bene applicabile il verso Virgiliano, dove fra i pregi delle città Italiane son posti

## Fluminaque antiquos subterlabentia muros (2).

A ponente era la città assai debole, scendendovi la campagna in dolce piano inclinato ed unito, com'è tuttora, e secato dai corsi d'acqua perpendicolari a quel lato della cercbia urbana.

Hiassumendo dirò che coi mezzi poliorectici del tempo, le fronti di Torino verso Est e Nord eran fortissime, trovanodis sopra na erdo ciglione lambito, come da fosso, dai vastissimi alvei di Po e Dora. Per converso, non protetto che dalle brevi convalli solcanti la campagna era il lafo Sud, faltto piano ed indifeso era quello Owest, al quale affacciavasi Annibale veniente dal Monginero e dalla Gallia.

togliendo m. 1,43 media del rialzo del suolo moderno sull'antico, rimangono m. 30,50 da Porta Susa alle magre del Po, e circa m. 25,00 da queste alla soglia del castello.

<sup>(</sup>i) Valquilia, Vallisbruna, Vallis de och. Nasi Cartulario antico ecc. ms. della bibl. del Re; Durandi Marca di Torino p. 29. In documento di Monte Fiore presso Rimini dato dal Vitali (1898, p. 42) si legge Actum in contrata rulgo nuncupata Valdoca.

<sup>(2)</sup> Georgicon 11, 167.

La città, di figura quadrata, doveva essere anche munita artificialmente, almeno nei due lati indicis. Oni pure convien riaslire a quell'età, in cui gli uomini, senza mezzi di trasporto, afforzaransi coi materiali del logoçi le città Greche ed Italiche averan mura di struttura poligonia o quadratia, adattandosi on la pietra locale ad esser tagliata; Roma, sotto i re, non avendo nel proprio sonol che tudo e peperino, questi soli adopro. De prossimi Insubri viventi in borgate (?), aperte erano le dimore, e che non murate (ossero Melpo, Milano, Actera (%) si rilera dalla lor pronta caduta. L'essere aperte quelle città o borgate galliche, e viceversa l'esser munita la nostra, è no-vello indizio che gallica non era l'origin sna.

Nel tener di Torino non sono cave di pietra : abbondanvi i grossi sassi fluviali, ma inetti a strutture quadrate o poligonie; abbonda l'argilla, ma ignota era l'arte di ridurla a mattoni, quì come fra tutti i barbari portata poi da' Romani. Dovevan dunque le mura essere di travi intelaiate a modo gallico, colmi i vani con sassi e terra (3), com'erano ancor due secoli fa in Russia e Lituania (4), la poca civiltà ed i simili materiali locali astringendo ad identiche strutture. Che sodissime riuscisser nelle Gallie lo attesta Cesare e l'uso fattone eziandio dagl'Italici abbenchè forniti di pietra di monte, mura di travi avendo Eclano negl'Irpini a' giorni di Silla (5) e così pure Palibotra nell'India (6) ed Uspen nel Ponto, che ancor nel 1 secolo (avvegnachè copiosa vi sia la pietra) aveva moenia, non saxo, sed cratibus et vimentis, ac media humo (7), che i Romani mandarono a fuoco; così facevansi anche le torri, ed una di travi di larice, nel castel di Larigno nelle nostr'alni, è ricordata da Vitruvio (8). Tanto era invalso quest'uso, che l'antico commentator di Frontino avvertiva come In tutelam rei urbanae assignatae sunt sulvae, de quibus ligna in reparationem

<sup>(1)</sup> Polibio 11, 17.

<sup>(2)</sup> Polibio 11. 34; Livio xxxIV, 46; Plinio 111, 21.

<sup>(3)</sup> Cesare B. Galt. vii, 23.

<sup>(4)</sup> Herderstein Belt. Moscovilicum Stephani regis 11, 347.

<sup>(5)</sup> Appiano B. Civ. 1, 51.(6) Strabone xv. 1, 36.

<sup>(7)</sup> Tacito Ann. xII, 16.

<sup>(8)</sup> Archit. 11, 9.

<sup>(-)</sup> 

publicorum moenium traherentur (1); null'altro che legno adopravasi per le fabbriche in Germania (9), e causa immediata della caduta di Sagunio si fu l'aver le mura di sassi e creta (3). Nè da noi le case urbaue dovevano differir da quelle de Galli del Ispani sendulis robustirs unt stramentis (9), l'ultimo comando di coprirle con tegoli non essendo che del 4434, come dagli Ordinati comunuali.

L'uso delle travi vaol rigogliose foreste e queste abbondarano a ne' colii tutti allora boccos; si tin janura dove ne son ancora sul Sangone e la Stura; quanlo va tra Stura ed Orce cra bosco e ritien nome di Virude dal Teutonico o Celtico Wald, Sifra Yvalda dicendosi in documento del 1000 (5). Cola pure è il bosco di Lucedio, detto Sifva de Lucecio carta del 1999 (e o potte essere de Lucecia aconti lalpoi in Torino, na forse è nome gallico come il Lucecium del re Deiotaro di Galazia (7). Dei querceti, che a detta di Polibio vestivano le sponde del Po, rimangon le ultime piante sulle falde a bacto de nostri colii, e di i nome vie tanti villaggi detti Bobertum, cui rispondon quelli di nomi simili Cerpinctum, Castagnetum, Lutretum, Nectum e via dicendo.

Vedemno come lato debole della città fosse quello che fronteggia la strada del Monginevro, locche spiega la poca durata dell'assedio e vicppiù se Annibale ne mando a fuoro le difese come usava e in praticato ad Ectano ed Espen. Narra Livic(o) che Annibale, riposale suc truppe, Taurniverum unam urbem, capul gentis cius, qua rolentes in amiciliam non renichont, vi czupugaraz; ma egli solito a seguir Polibio, qui se ne allontana, serivendo questi, che il Cartaginese, ricomposto l'esercito e i Taurini (i quali abiliano presso la parte che avvicina » i monti) essendosi levati contro gl'Insubri e non avendo fede » nel Cartaginesi, chiamvari primamente Annibale ad amicicia

<sup>(1)</sup> De controv. ap. Lachmann 1, 18.

<sup>(2)</sup> Tacito Germania 16; Erodiano vii, 5.

<sup>(3)</sup> Livio xx1, 11.

<sup>(4)</sup> Vitruvio 1, 1, 9.

<sup>(5)</sup> M. H. Patriae. Chart. 1, N.º 306.
(6) Provana St. del re Arduino p 350.

<sup>(7)</sup> Cicerone pro Deiotaro, 6.

<sup>(8)</sup> xx1, 39.

- » e simmachia, ma essi non accousentcudo, assediata la loro
- » potentissima città, in tre giorni la espugnò. Avendo poi » tagliati a pezzi gli andati contro a lui, indusse tal timore
- » fra i barbari che abitavan vicino, che snbito gli si acco-
  - » starono, dando se stessi alla sua fede (1). »

Dov'è da uotare che la nazione o tribù de' Tanrini aveva. secondo l'uso barbarico, una città sola: che essi erano amici di Roma: che (fidando nella loro egemouja e negli ainti de' clienti di sangue Taurisco), con audacissima risoluzione, avevano rotto guerra agl'Insubri : che, durante l'assedio o dopo di esso, dall'alpi accorscro in armi i loro clienti, ma furono battuti. Circuiti d'ogni parte da Galli e Liguri e con Annibale sull'alpi, fidando in Scipione, che da Pisa andava al Po, levaronsi contro gl'Insubri, ma sopraggiunti i Cartaginesi e dai Taurini respintane la simmachia, su la città assediata e presa, uccisi i difensori a spavento de' barbari vicini, cioè de' Secusini, Salassi e Leponzi clicnti de' Taurini. Per la Romana lentezza perita poco dianzi Sagunto, periva ora Torino, non avendo Scipione nnlla operato, nè quando i Cartaginesi sboccavan dall'alpi, nè quando i Taurini, vanguardia di Roma. oppressi da Galli e Fenicii eran mandati a sterminio.

Ancora si osservi come Polibio dia alla città nostra epitelo di Basioram (garva, forte, potente, opulente tutto al supertativo; che Cicerone e Mela applican solo a Roma, Capua, Siracusa ed a pocò altre minori, come Bologna e Modena (9); ne so come Livio che gli va si dappresso, volta abbia questa voce in caput pentir eira e che lo seguano i traduttori, già detto avendo come non avessero altra città, Turnicarus unsum surben. Dicendola potentissima, diedele Pollibio un proprio adiettivo, potente dovendo essere, se a capo del nome Turrisco traspadano ed inalpino, osò respingere la simmachia offertale da Annibale, aggredire gil Insubri fortissimi tra i Cisalpini, affrontando ad un tempo Cartaginesi, Liguri e Galli di qua e di la dell'alpi. Agginge Appiano (3) che Annibale, espugnata Turrasia oppido Celtico ed nocisì i prigionieri, prosegu suo camino per da mano per da mano

<sup>(1) 111 60</sup> 

<sup>(9)</sup> De Natura Deorum 111, 33; De situ orbis 11, 4, 6.

<sup>(3)</sup> Bell. Annib. 5.

ai Boi; ma egli così nomolla per confusione colla Taurasia Sannitica ricordata nell'iscrizione di Scipion Barbato.

Miseranda dovetl'essere a que' giorni la sorte de' nostri avi; presa la città, corsa la regione da quattro popoli infensi a Roma ed agli amici suoi, incendiati gli averi, uccise o tratte schiave le persone, tutto aggravossi sui Taurini l'immane diritto hellico di quella harbara età. Non per consagnineità, nè per affetto allearonsi i nostri con Roma, ciò non potendo essere, ma sì per la comune inimicizia co Galli; gual motivo, sin dalla battaglia di Telamone, spinse i Veneti contro questi, ma per loro ventura non confinavan co' Galli proprii, e solo coi Cisalpini ad occidente.

Ho detta miscranda la sorte de nostri avi, attescohe nel diritto antico il territorio straniero conquistalo passava in patrimonio del vincitore ed il bona reina publicentar della legge valeva contro privati e popoli; anni i Romani, riconquistalo un territorio che già fosse di popolo amico, non lo restituivano, ma lo facevan suo. Per figura, la regione invasa dai Cimbri, poi ripersa da Mario, non fu data ai Veneti de quali era, ma spartita a nuovi coloni dal tribuno Apuleio, come quella che non saputa diffendere dagl'indigni, era divental Romana (1). Circa il 570 seesi dall'Illirio Carni e Taurisci a piantare in terra Veneta la citità che fu poi Aquileia, es moniali il Senato afpes prope incamperabilem fisem in medio care y mettendovi una colonia Latina, come in città oltre Po; poichè non altrove che piasesi conquisti poneva Roma le sue colonic.

È qui grande l'acuna nella storia de Taurini, che avendo co Veneit tanta analogia di stipre, guerre do dio co Galli, d'amicinia e simmachia con Ronna (3), egualmente ne tacciono gli scrittori della guerra Amiibalica, cosicche nua sorte comuno dovette allora incogliere ad ambidue i popoli. La patria de Taurini, occupata ma non tenuta da Amiibale, e il a dovette cedere al (saslipini come spoglia nemies; ripresa poi dai Romani (che volevau estender l'Italia all'alpi dal Tagliamento al Varo se la tennes rescriativo; infatti, dopo quell'eta.

<sup>(1)</sup> Appiano Bell, Civ. 1, 29,

<sup>(2)</sup> Livio xxxix, 22, 45, 54.

<sup>(3)</sup> Polibio 11, 23.

il nome de Taurini più non trovasi che nel valor geografico. Egual cosa pe' Venti, che sin da 'primordii della seconda guerra Punica appariscon passati sotto i Romani (1). Voleva Roma per sua sicurezza estendersi all'alpi, e qui trovando i Taurini straziati per essa da tanti nemici, la 'veneti sempre fidi, ma affittii da invasione che il Senato disse Gallica e respinse come tale, ne occupava le regioni appena espulso d'Italia Annibate. Della quale steale occupazione del pases alle sorgenti del Po e di quello alle sue foci, artatamente tacciono gli storici contemporanei.

Nè mi si parli di romana generosità, che rarissima essendo ne' re, è ignota cosa ai popoli che sono o si dicon liberi. Antiveuendo i tempi, vuo' dire qual fosse la riconoscenza di Roma verso i padri nostri, che tutti, amici o nemici, dovevan perire affinchè i Romani raggiungesser le alpi. A tacer de Sardi (de' quali laudavasi Tiberio Gracco di averne spogliati, uccisi o fatti schiavi piucchè 80/m.(2)), occupato il paese de' Taurini, lo confiscarono in lor pro, facendone un ager publicus; i Liguri Apnani trasportati nel Sannio (3), e fu gran mitezza; gli Stazielli, soli di lor gente che non avesser guerreggiato Roma, venduti schiavi dal console Popillio (a. 584), poi dal Senato rifatti liberi, ma travasati oltre Po (4); in più benigna età, Augusto aggredisce inopinatamente i Salassi, ne vende all'asta 36/m, e ner gli 8/m, atti all'armi vieta ai compratori di affrancarli prima di quattro lustri (5). Così poco scrissero i Romani de' nostri, e tante lagrime ci tramandarono e tanto sangue!

Sullo scorcio dell'ultino secolo, l'Austria fornendo scarsi aiuti al federato Piemonte, lo fe' vincer da Francia; poscia toltolo a questa, lo tenne per sè, le stesse cupide voglie producendo, dopo venti secoli, gli stessi effetti. Che se i Taurini respinto avcsero Annibale, non vera modo pei Romani di occuparne il paese; ma quegli ii assale e stermina e Roma lo lascia fare; poi alfine vince, riavad la contrastata regione.

<sup>(1)</sup> Maffei Ver. ill. lib. II; Livio xxxx passim.

<sup>(2)</sup> Livio XLI, 28.

<sup>(3)</sup> Ivi xL, 38. Lor memorie furono di recente illustrate da Guarini e Garrucci.

<sup>(4)</sup> lvi xL11, 8, 22.

<sup>(5)</sup> Dione Lii; Svetonio Oct. 21.

e la riduce a provincia. Le arii Romane van del paro colle arii Austriache per attuarle stanoa nuncheu entalamente oziosi nel primo stadio della campagna, poi colgono ambidue i frutti di lor studiata negligenza. Così perrivano i Taurisci cio nome loro sotto l'antica forma; imperciocche, parlandone Polibio nella guerra Annibalica, non più Taurisci i chiama (come fatto aveva quando, alletai co' Galli; combatterano a Telamone), ma Taurini giusta la nuova e Romana terminazione assai più tardi applicata ai Taurisci Illirici.

Dopo Annibale, di qui passò pure Asdrabale per la via tracciatagli dodici anni prima dal fratlello (1), avevano gli alpigiani munito lor rupi e castella, ma edotti comegli chiedesse soltanto il transito, non lo impedirono. Narrone notando
la via alpina qua Asirbala in Italiam renit, la distingue dalla
Annibalica (2), e si possono conciliare questi contrarii, ponendo secso Annibale dal Monginerro per val di Chiusone,
Asdrubale per val di Dora. Ad ogni modo, lacendosi allorade' Tautrini, ne possiamo argomentare la total prostratione,
comera inevitabile fra tanti memić.

www.

<sup>(1)</sup> Livio xxxvit. 9.

<sup>(2)</sup> Presso Servio Eneid. x, 13.

## CAPO III.

## STORIA DE' TAURINI. - EPOCA SECONDA.

Dall'occupazione Romana a Cesare Dittatoré.

Vinti i Cartaginesi, poco tardarono i Romani a domar Liguri. Insubri e Boi, onde, fatti sudditi i Cisalpini, attese Roma a dilatar nella penisola l'elemento Italico, opprimendo il Gallico e romanizzando la Cispadana colle colonie di pien diritto di Parma e Modena; ma Aquileia, prima colonia Traspadana, fu di diritto Latino (1). Imperciocchè, estendendosi in Italia il nuovo dominio, conferivasi il diritto Latino alle estreme colonie fronteggianti i barbari; inoltrata poi la conquista, davasi alle prime la cittadinanza, le colonie sulla frontiera. come nuove. facendosi di gins Latino. Un cenno sulla vitalità de' clienti de' Taurini nel basso Vercellese, l'abbiamo allorquando nel 558, passato il Po, giunsero i Boi, per gl'Insubri, nella regione de' Levi o Libui e la devastarono (9); la qual vendetta su que' piccoli popoli subalpini fu per la loro aderenza ai Romani, stante l'antica loro clientela Taurina, alla quale erano poi anche probabilmente forzati dai Salassi e Leponzi di sangue Taurisco, che dall'alto comandavano le lor regioni. Intanto sin dall'anno 578, annunciavasi al Senato, come di qua dell'alpi, non vi fosse più un nemico di Roma (3).

A norma dell'immane diritto pubblico di que' tempi, i Romani, ritolte queste regioni ai Cartaginesi, le tennero siccome Galliche e di conquista (ai Galli Cisalpini avendole lasciate Annibale), e le trattaron come tali, date le terre a sacco,

<sup>(1)</sup> Livio xxxxx, 55; Mommsen Hist. Rom. 111, capo xt.

<sup>(9)</sup> Livio xxxIII, 37.

<sup>(3)</sup> XLI, 16.

ridotti gli abitanti in servitù. Ciò nel 584 e sopratutto nella montagna, cosicchè un Cincibilo regolo Gallo mandò al Senato i lagni degl'inlapini, di cui C. Cassio console aveva devastati i campi, traendoue sebinavi-gli uomini (1). Due legati rimandavansi da Roma a Cincibilo, tre a que' popoli alpini com mandato di pronunziar la sentenza de' Padri, che sentendo i torti di Cassio, magnificamente regalarono re e popoli dell'alpi, di restituzione e di giustizia non fecer motto.

Decretava il Senato che Cenomani ed Insubri non fosser mai cittadini, lasciando agli altri Traspadani (eioè a Taurini e Veneti) le loro istituzioni; dopo Annibale, l'antica stirpe Taurisca cedè il campo alla Gallica vivente sparsa ne' vici (2), quasi pomerio delle colonie Cispadane o barriera contro i Transalpini; Polibio, che poco dopo percorreva la Traspadana e per portarsi nelle Gallie caleò probabilmente la via dell'alpe Graia allora aperta, vedeva espulsi i Galli dal paese attorno al Po. eccetto pochi luoghi sottostanti alle alpi (3). Tra questi dovett'essere la risorta Torino, per guerreggiare al di là dell'alpi, convenendo aver al di quà una città popolosa, conserva d'uomini e di cose. Qual ne fosse poi la condizione rispetto a Roma s'ignora, ma certo ell'era assai depressa, di colonie dedotte nella Traspadana a ponente di Cremona, non avendosi notizia per quasi un secolo. Il nome di provincia Gallica si ha in Livio sin dall'anno 536 e suo-capoluogo Rimini (4); l'elenco de' suoi pretori è dato sparsamente dallo stesso.

È ignoto con quali modi e con quali compressioni abbia il Senato, che in ciò era maestro, rese queste regioni impotenti a scuotere il novello giogo, ma addurrò ad esempio l'accaduto ad un paese avente col nostro molta analogia nella storia moderna.

Dopo vinto Perseo, volendo prostrare la Macedonia cost compatta e forte, ed in eui senza libertà consuetadinali nè seritte, grazie a secolari tradizioni di virtu e bravura, popolo e re erano una sola cosa, pensò il Senato a due modi sovranamente efficaci. Assueta a governo regio partilla Roma in

<sup>(1)</sup> XLIII, 5.

<sup>(2)</sup> Polibio II, 34; Mommsen III, cap. vII.

<sup>(3) 11, 35.</sup> 

<sup>(4)</sup> xx1, 17; xx1v, 44.

quattro repubbliche; traendo sna ricchezza dai metalli prerisois, vielavri la collivazione dell'oro e dell'argento (1). Per
tal modo fatti repubblicani alla foggia Graca, cioè ciarlieri,
corrotti e divisi; fatti poveri, cioè dipcadenti dai riccibi, de'
Macedoni ono rimase più traccia nella storia. Quasi tre secoli
dopo. Adriano Augusto, abbandonatti i Romani acquisti oltre
Eufrate e Tigri, dicera aver cio fatto ad esempio dell'antico
Catone pronunciante liberi i Macedoni, non sapendosi come
teneril; Macedonas liberos pronuntianiti, quia teneri non poterant (9). Così il virtuoso Catone adoprava il divide et impera,
di cui si fa coipa a Tiberio; così adoprava la massima di avvilti gii uomisi coll'indigenta, di cui si fa coipa a mille re-

Tanto volli dire, perchè dei modi tenuti in Macedonia uscente il secolo vi, possiam dedurre quelli tenuti in Piemonte alla metà di esso. Independente essendo da noi ogni tribu, non occorreva il caso di dividere : eravi bensi l'oro native degl'Ictimuli sotto l'alpi di Biella, che giovava toglier agl'indigeni e fu tolto. Della ricerca di quell'oro all'età repubblicana, parla Pliuio, accennando prima ad un autico consulto de' Senatori Italiae parci iubentium, quindi ad una legge ceusoria onde uell'aurifodine Vercellesi non tenessero i pubblicani oltre cinquemila cavatori (3). Lasciando la simulata pietà d'Italia (per la quale vietavasi di fragarue le viscere in cerca di quel metallo), la massima quantità legale dei braccianti indica, che ben maggiore doveva essere durante l'independenza degl'indigeni; poi, l'essere quelle terre aurifere affidate a pubblicani, significa come passate fossero in potestà del popolo Romano e sotto l'autorità de' censori, ai quali ne incombeva il governo (4).

Dopo la seconda guerra l'unica e pe'suoi fini, Roma considerò il superior Traspado come terra Gallica, tollo areudolo ai Galli mesione in possesso da Annibale, e-pepercio, come spoglia nemica, attribuissi quelle aurifodine; nella citata legge censoria vedesi inoltre il sospello che, eccitati da Galli ed Elvezi immienti a quella rezione, o seguendo i frequenti

<sup>(</sup>f) Livio xLv, 18, 29.

<sup>(2)</sup> Sparziano in Adriano, v.

<sup>(3)</sup> m, 24; xxxm, 21.

<sup>(4)</sup> Livio 1v, 8.

tumulti servili d'Italia, non si levassero que' cavatori (se troppo numerosi) a grandi cose e piene di pessimi effetti, e vieppiù per la prossimità de' feroci ed offesi Salassi.

Degli auriferi depositi degl'Ictimuli, dice Strabone (1) che già furono e Plinio accenna a due antiche leggi che li governavano, riferendosi ambedue a tempi non poco anteriori al cader della repubblica e, probabilmente dopo il fine della seconda guerra Punica, quando il Traspado cesse in podestà di Roma due secoli prima dell'era volgare. Certamente non dopo di questa, e forse un po' prima (fosse l'esaustione del suolo, fosse il pericolo di allestir un nocciolo all'insurrezione in quell'accolta di servi e cavatori), fu consigliato l'abbandono di quelle terre aurifere, le quali, per opera privata, erano ancor ricercate presso il 1000. La vietata coltivazione dell'oro ai nostri ed ai Macedoni, significa che per contener i popoli socii o federati o soggetti, tendeva Roma a toglier loro il danaro, nerbo d'ogni pubblica azione; oro avendosi a quell'età da quei che lo trovavano nelle proprie sedi, come i Taurisci Illirici e gl'Ictimuli: da quei che sel procacciavano col commercio, come i Greci.

De' Taurisci montani si ha che il console Appio Claudio Pulcro, aggrediti i Salasi nell'anno 611, ne fo sconflut con perdita di più migliaia d'uomini; attaccatili poi di nuovo, li vinse e, malgrado il Senato, ne trionò a sue spese (9); e che indine estapperati i Salassi, depredavano la sottostate pianura già occupata dai Romani 3). Qnella guerra il Senato non l'aveva voltus, come erasi opposto al trionò di Claudio; ma cogliendo l'opportunità della vittoria, volte avvantaggiarsene aprendo ma strada per l'alpe Grais onde giungere di la negli Allobrogi e di qua assicurarsi l'aurifero paese degli Ictimuli, che posto essendo nel Bielles inferiore, è contiguo ai Salassi (d); dedusse perciò sulla rurpe allo sbocco di val d'Aosta, nell'anno 651, la colonia di Eppredia, essendo consoli Mario per la sesta volta e Valerio Flacco.

<sup>(</sup>i) v, i, 19.

<sup>(2)</sup> Orosio v, 4; Giulio Ossequente 80; Livio Epit, LIII.

<sup>(3)</sup> Plinio xvIII, 49, 6.

<sup>(4)</sup> Mommsen v, p. 123,

Dov'è da correggere Velleio dicente dedotta Ivrea III et XX annos dopo Narhona (t), poichè dal consolato di Porcio e Marcio, che fu del 636, a quello di Mario e Valerio corrono II de XX annos. Così pure dove ha in Bagiennis Eporedia, malgrado Holstenio, Cluverio e Zumpt(9), si corregga con M.or della Chiesa in Bagiennis et Eporedia, non essendo Ivrea stata mai ne' Bagienni, De Derthona ambigitur aggiunge Velleio, cioè che ignorandosi di questa colonia l'anno preciso, era peraltro circa que' tempi; ora, leggendosi nel titolo di P. Vibio Mariano (3), ch'era oriundo dell'Italica Giulia Dertona, credo che dedotta allora contro i Liguri dell'Apennino occidentale, ma in età e per legge ignota, avesse poi una seconda deduzione per opera del dittatore, che le diede il nome, e vieppiù ch'era centro di strade militari, come dagl'Itinerari. Che poi, suddite di Roma fossero queste regioni, appare eziandio da ciò, che non avrebbe potuto Mario, con altri generali Romani, guerreggiar nella Transalpina, senza aver sicure le spalle colla Cisalpina già obbediente a Roma.

Pensato aveva Tiberio Gracco ad estendere la Romana cittadinanza pene iuxta alpeis (4), ma (oltrechè quell'idea non venne effettuata) non si accenna con queste parole che alla Gallia Cispadana e più prossima a Roma. Imperciocchè le grandi questioni tra Romani e socii Italici pel cittadinalico (tra il 621, in cui Ti, Gracco pollicitus erat toti Italiae civitatem (5) e nove lustri dopo, allorchè per le leggi Plauzia-Papiria e Giulia, la ottennero) riferivansi all'Italia legale terminante, non già al Po, ma all'Æsis, con descrittiva verità scrivendo il Mommsen che alpi dell'Italia di que' tempi crano gli Apennini; ma la patria nostra facendo allora parte della Gallia Traspadana, ad essa non si estesero quelle contese. A quell'età la storia d'altro da noi non parla che di passaggi

<sup>-(1)</sup> Hist. 1, 15.

<sup>(9)</sup> Annot. in Cluverium 87; Comm. Epigr. p. 195, Vidi presso Bene i ruderi di un Castrum Stativum rettangolare, di m. 84 per 55,50 e ad angoll circinati come quello del monte Albano dell'anno 543 (Livio xxv1, 9); è costrutto coll'opus incertum.

<sup>(3)</sup> Grutero 487, 7. (4) Velleio n. 6.

<sup>(5)</sup> L. cit. 11, 2,

di truppe, primo essendo stato M. Futivo Flacco a varcar le appi debellando parecchie tribu Liguri edi nalipine (O). Tutto ciò voleva strade, talune delle quali forono allora aperte, ed ho detto altrove che quella per l'alpe Graia ed i Salassi agli Allobrogi dovette esser fatta dal 61 i al 631 (?); imperciocchè, la streltezza sua, le curve concentriche degli archi, l'opus incertum, le costizuzioni mai rastirmate, ma a riseghe, e ialvolta poligonie o ciclopée, tutto collima colle strutture repubblicane e een quanto di C. Graeco narra Plutarco. Sta inoltre per me Tautorità del contemporanco Polibio enumerante quattro vie alpine, una delle quali pei Salassi (%), parlando non di sentieri, ma di vie regolarmente sistemate; ora ella è cosa ben nota esser morte Polibio circa l'anno 1292 avanti l'e volte.

Per la sicurezza del transito, dovettero i Romani assicurarsi del libero uso della strada, attribuendosi due zone ai lati di essa. Ed appunto all'a. 63t egual cosa è narrata da Strabone (4) dicente, che vinti Salluvii e Liguri, aprirono i Romani in riviera di Ponente una via, che vollero libera per 42 stadi attorno (metri 2220). La zona della servitù militare doveva trovarsi in Liguria tra la via e l'Apennino; in val d'Aosta ai due lati di cssa, comune essendo il bisogno di premunirsi contro i sassi che gl'indigeni dirupavano dall'alto de' monti (5). Egual cosa alla stessa età fece Domizio Enobarbo quando assegnò ai Massalioti una zona larga da 3000 a 4500 metri a viva il mare, indirizzando ai Pirenei la via Domizia. Tutto ciò è significato da Cesare dove dicendo della resistenza opposta da Veragri e Seduni al Gran S. Bernardo, aggiunge che: accedebat, auod . . . . . Romanos non solum itinerum caussa, sed etiam perpetuae possessionis, culmina Alpium occupare conari et ea loca finitimae provinciae adiungere, sibi persuasum habebant (6); vale a dire che pigliavansi il paese pel diritto del più forte e per tenerlo vi aprivan strade. Strabone poi, parlando della conquista di val d'Aosta fatta da Augusto, dice che dopo

<sup>(</sup>t) Floro III, 9. Sua iscrizione falsa in Henzen 5107.

<sup>2)</sup> Antich. d'Aosta (1862) p. 15, 89.

<sup>(3)</sup> Presse Strabone IV, 6, 12.

<sup>(4)</sup> IV, 6, 3.

<sup>(5)</sup> IV, 6, 7.

<sup>(6)</sup> B. Gall, m, 2.

l'occupazione della bassa valle (ossia delle zone stradali) fatta già dai Romani, i Salassi possedevano tuttavia i monti (1).

Collo spaziar delle conquiste, le città di diritto Romano e del Latino più non bastavano al reclutamento delle legioni e delle truppe ausiliari, epperciò nell'anno 665 e per la Lex Pompeia portata da Cneo Pompeo Strabone padre del Magno. fu conferita la Latinità ai Traspadani, onde sopperire alla deficienza dell'elemento Latino nell'Italia legale : attribu) egli quel diritto alle città Traspadane senza dedurvi coloni: referibus incolis manentibus ius dedit Latii (2), per modo che potessero, andando a Roma, chiedervi i magistrati, purchè tali cariche coperto avessero per un anno in patria (3). Così pure dice Livio nell' LXXX dell'Epitome che Italicis populis a senatu civitas data est; vale a dire che il Senato li fece Italiani, onde avviarli a diventar Romani.

Le regioni alpine sovr'eminenti ai Taurini, e le genti loro barbare ed armigere, seppe Roma tenerle soggette, senza diretto intervento, a questo modo. Dando l'iscrizione della Turbia, aggiunge Plinio che Non sunt adiectae Cottianae civitates XII, quae non fuerunt hostiles; item attributae municipiis lege Pompeia (4); cioè, che oltre i Pagi o Civitates tenute da Cozzio, v'erano in quel tratto alpino de' popoli non mentovati perchè non vinti, e non vinti, perchè attribuiti sin dal 665 e per la legge Pompea, cioè fatti sudditi di municipii Subalpini, che diventati di diritto Latino e poi Romano, tenner per Roma. Tali dovevaa essere da noi i municipii di Torino ed Ivrea, fors'anche Vercelli e Novara, quindi Como, Bergamo, Brescia e giù sino a Trieste (5) nel decreto di questa leggendosi de' Carni e Catali ad essa sottoposti (6). Ora se a Municipii Subalpini attribuivansi

<sup>(1)</sup> IV. 6, 7.

<sup>(2)</sup> Asconio in Pisonem. Frammento 1.

<sup>(3)</sup> Appiano Cév. 11, 26,

<sup>(4)</sup> L'iscrizione di Susa (a. 745) numerando xiv popoli, significa

che, in quell'intervallo, altri due furon aggiunti al regno di Cozzio. Altri testi leggon xv.

<sup>(5)</sup> Populi attributi Municipiis erano la Valtrompia venalis e la Valcamonica. Pilnio 111, 24, 1.

<sup>(6)</sup> Henzen 7168. Carni, Catalique attributi a Divo Augusto Rei Publicae Nostrae pro ut qui meruissent vita atque censu per Aedilitatis

popoli ossia Gristates senza diritti, dovevan dessi essere costituiti come baluardi contro gli stranieri, e ciò fu nel 656
mediante la conferita Lalinità; constavano poi codeste Gristate
di opphdi ignobili, come dice Plinio che Xxv ne attribuisce
al Nemausensi e ben coccer Gristates contributas novera in
Ispagna (b). La qual cessione che Roma faceva di popoli uno
suoi, costiluite una specie di graduato sistema feudale praticato da repubblicani e durato almeno sino al u secolo. La
Latinità data al Traspadani doveva procedere e procede colla
cittadinanza Romana conferita ai Cispadani; allora una città
della pianura. Ligure ed alla destra del Po, al nome antico di
Alba (9), così frequente in Liguria, aggiunse l'onorifico di
Pompeia.

Data avendo il Senato nell'anno 675 al Magno Pompeo la guerra Sertoriana, egli tragittò coll'esercito le alpi per altro varco che Annibale, come ne scrisse egli stesso (3). Lo pone Appiano a mezza via tra le fonti del Rodano e quelle del Po (4), ubicazione rispondente alla valle de' Salassi media tra il Furka ed il Viso ed a 425 chilometri per parte, in una linea sola. Ma la strada qua Pompeius ad Hispaniense bellum profectus est la distingue Varrone(5) e da quella d'Annibale e dall'alpe Graia, cosicchè convien credere, che l'ordine tenuto da Varrone non sia il lopografico, a meno che vogliasi contraddire a tutti gli antichi, facendo scendere Annibale pel val di Vraita, come il Chappuis; difficoltà già avvertita dall'Holstenio (6), dove, con molta probabilità lengono gli scrittori postri, che quella strada sia slala pel facile varco dell'Argentiera in val di Stura di Cunco. Come ho detto, enumerando le cinque vie alpine de' suoi lempi, non segue Varrone l'ordine lopografico.

gradum in Curiam nostram admitterentur ac per hoc civitatem Romanam a(di)piscerentur otc. (1) 111, 5, 6, 4.

- (2) Male l'Orelli (165) diede all'*Asta Regia* di Spagna un marmo di Asti e della Pollia, come per isvista l'Henzen disse *Albani* i nostri
- (3) Sallustio Fragmenta 111. Per alpes iter aliud, atque Hannibal, nobis opportunius patefeci.
  - (4) Civ. 1, 109.
  - (5) Presso Servio Eneid. x, 13.
  - (6) Annot, in Cluverium p. 20,

Inolite, la discesa de Vitelliani nell'anno 69 dalle Gallie in Piemonte con tre eserciti, fu senza dubbio per tutte le strade allora sistemate nell'alpi nostre (1), così volendo la quantià delle truppe e l'intento di render vana ogni resistenza mediante un'aggressione simultanea ed in più punti; ma quelle strade furono soltanto per le alpi Marittime, Cozzie e Grate, cioè tre sole, ancora non essendo aperta la via del Sempione. Ne segue che le due indicate da Varrone, come tenute da Pompeo e da Aadrubale, furono soltanto carreggiate o calpestate alpine, anzichè strade, epperciò non mai sistemate alla Romana, e non avendo avuto nè solidità, nè darata, furono in breve scordate.

Il nome della Traspadana, divenuto poi cost celebre, facevasi volgare in Bona, a dacche vi fu dedotta nell'anno 58 la colonia di Cremona propugnacolo contro i Galli d'oltre Po e contro ogn'altra invasione che rovinasse dall'alpi (3). Parolo significanti come nel valor officiale dovesse esser la Traspadana assai ristretta, attescohè Cremona che la fronteggiava, non poteva essere nel territorio cost appellato, quantunque al di la dal Po e dove infatti non è posta da Plinic; per tal modo, la Traspadana antica e proprie are acciocactita da lapi, Po ed Adda, avverandosi le parole di Paolo Diacono (3) ponente la Venezia con Bergamo sino all'idada; infatti, a Canonica, sulla sinistra di questo fumo, stava l'iscrizione posta a Valenticialne e Valente dalla devota Venetia (5).

Alquanto maggiore fu la regione x1, ossia la Traspadana d'Augusto, comprendente anche Bergamo (3), ma almeon i 47 della sua pianura et assai più della montagna, spettavano all'odierno Piemonte. In due modi poi adopravasi questa voce: nel valor primo, ristretto e per qualche tempo officiale, si-gnificando l'oltre Po in quanto confinava co Galli; nel senso largo, meno antico, geografico e più diffuso, comprendera tutta la pianura tra l'alpi e la sinistra del Po, in uno colla

<sup>(1)</sup> Tacito Histor, 1, 61.

<sup>(2)</sup> L. cit. 111, 34.

<sup>(3)</sup> Histor. Lang. Π, 14; Eutropio xvi.

<sup>(4)</sup> Maffei 907; 379, 4.

<sup>(5)</sup> Plinio 111, 91.

Venezia ed il Friali (1). Il Senato Romano poi, appena abbracciata l'idea di estendere l'Italia sino all'alpi, onde legalizzare l'occupazione della Venezia, la compresse essa pure solto il nome di Gallia citeriore, sapponendo perciò nan Gallia utteriore nella Carniola, i cui abilanti, di stirpe llilirica, chiamò Galli Carni (3), come Galli chiamò gli Scordisci più oltre e sal Danubio. Così, quantunque il greco Strabone distingua i Veneti dai Cisalpini, i romani serittori ad arte li confondono (3).

Come capo di parte aristocratica, avversando Silla l'estensione della cittadinanza, portata l'Italia dall'Esia al Rubicone, dalla sinistra di questo fece cominciar la Gallia Citeriore o Cisalpina; così essa proseguì ad essere una provincia come l'altre, cioè senza diritti politici e posta in tal condizione da esserne indefinistamente ritardato l'acquisto del diritto Latino, nonche del Romano. Le lapidi Venete di L. Cecilio nel 613 e di Sesto Atlito nel 619 (3), nonchè il bronzo di Polevera, no insegnano che, dapprima e ne'maggieri affari, Roma nandava de' legati straordinari, lasciando che le cose giornaliere fossero governate dai manistrati locali.

Gircondata da barhari e con abitatori di mal ferma obbedienza, la Cisalpina fu provincia consolare o proconsolare, giusta lo stato di guerra o di pace 39; le frequenti incursioni di tribia alpine necessiandori sovente la presenza d'un general d'esercito con comando supremo. Dal libro xxvv di Granio Liciniano impariamo ancora como nell'anno 676 fosso la provincia Cisalpina attribuita a Silla stesso dopo superata la parte Mariana.

Un secolo avanti l'èra volgare accade la calata de Cimbri. Venendo essi pel Sempione in Italia, mentre Mario dalla Provenza e dall'alpi scendova la sinistra del Po, affrontavansi i due eserciti nelle pianure Vercellesi, quasi inversamente alle lor hasi d'operazione e come Francesi ed Anstriaci a Marengo dopo xux secoli; in questa guerra non si fa parola di Torino,

<sup>(1)</sup> Livio Epit. Cx.

<sup>(9)</sup> Fasti all'anno 613 in Fea Frammenti p. xxvi. De Galleis Karneis; Giustino xxxii, 3.

<sup>(3)</sup> Cicer. Phil. xII, 4 ecc.; Mela II, 2 ecc.; Vitruvio I, 4.

<sup>(4)</sup> Furlanetto Lapidi Patavine 81, 82.

<sup>(5)</sup> De Lama Tav. legislativa della Gallia Cisalpina p. 10.

le cui campagne furono allora attraversate da Mario e (giusta Plutarco) saccheggiate dai Cimbri.

Tralasciando i ripetuti argomenti storici, dirò che novella prova dell'essere quella battaglia accaduta nel Vercellese, anzichè in quel di Verona, traesi dall'alleanza che i Cimbri strinsero coi Tigurini (1), i quali abitando le vicinanze di Zurigo erano presso la strada del Sempione, che per val di Toce porta a Romagnano ed alle pianure di Vercelli. Traesi quindi dalle tante monete concave e barbare, che frequenti si trovano nel tratto Germanico ch'era sulla via de' Cimbri, e che tutto giorno pur si scuoprono sulla destra della Sesia (2). Le quali cose collimano col nome di Prati Radi o Ro (Campi Raudii di Floro e di Vellejo ) e col περί Βερχελλας di Plutarco, che consultò i commentari di Silla. Inoltre Claudiano, assai più tardi parlando di Pollenza, dice che l'esercito Goto In finibus illis . . . . . Isdem procubuit campis (3); il poeta, che non conosceva il paese, erra ponendo la sconfitta de' Cimbri nel Cispado, ma troppo più avrebbe errato se l'avesse posta a Verona.

Aggiungerò che nel comune di Roasenda a destra della Sesia ed assai ferace di quelle montee, una pianura lunga cinque chilometri (detta dai villici Cimitero di Lario, Vario, Mario) abbonda di scheletti ni giactivara parallela, indizio di vasto seppellimento, come pure di armille e punte di frecce in bronzo e selec. Simili materie escludon le frecce galibec, che allora già eran di ferro, come il nome di Cimitero di Mario concorda con documento del 1999 (4) nel quale un luogo o campo di quella regione è detto Terra Mortucerum. Che quella battaglia si combattesse a Verona, lo sosteme specialmente li Mafiei; ma, oltre la ragion di guerra e le storiche testimonianze, possisme contrapporgiti tre moderari non men di lui eruditi e critici, che tenner per la Tosa e Vercelli, dico Labus, Bücking e Mommsen.

La guerra sociale od Italica niun séguito ebbe fra i Cisalpini, nè poteva averlo, chè occupati di fresco dai Romani,

<sup>(1)</sup> Flore m. 3, 1.

<sup>(2)</sup> Promis Domenico Ricerche sopra alcuns antiche monete del Vercellese. Atti dell'Acc. di Torino, dic. 1865, pag. 159.

<sup>(3)</sup> B. Goth. v. 638.

<sup>(4)</sup> Provana Re Arduino p. 350.

eran trattati da provinciali, nò ancora il popolo vi aspirava al diritto del Lazio e tanto meno a quel di Roma, come quello chera fuori dell'Italia legale. Come sudditi, atettero essi pel Senato, militando per Sesio Cesare to/im. del loro funti (V; poi nella guerra civile il Mariano Ginna occupava Rimini per impedire i soccorsi della Cisalpina, inditio di sua fedeltà al Senato, provata dall'esser accorsi a Metello i Gisalpini quando Lucullo vinse Carbone a Piacenza (9). Fedeltà attestata, non bellamente, anche dagli Allobrogi, quando Catilina, trattando con essi ed avutone speranze, svelavan poi la congiura al loro patrono Q. Fabio Sanga discendente di Fabio primo lor vincitore (9); cantava perciò Ciercone:

At clades patriae flamma ferroque parata Vocibus Allobrogum patribus populoque patebat (4).

Ma la più splendida chi dell'antica Traspadana dovesi singolarmenta Casare, di cui maravano asisoamente i Romani avere, ancor giovane, cospirato con Gneo Pisone per tumultuare coll'aiuto degli Ambroni e dei Traspadani (9). Abborrenda il Senato dal comunicar loro la città, accusava Cesare che li favoriva, di far lega co' barbari; e già nell'anno 699, trattandosi di dar loro la cittadiannaz, poi nel seguente, con legge del Iribuno Papio (9) cransi cacciati da Roma i persprini, eccetto quelli dell'Italia legale; cola qual legge volevansi colpire i Traspadani delle città che avrebber dato a Cesare i voti accaparrati colla lunga promessa della romana cittadinanza. Insigni erano i Cisalpini per numero ed operosità, popolo nuovo ed ingenuo frequentante le volazioni come coas seria, e già sin dal 688 seriveva Cicrone cidateri na Rafagais multume

<sup>(1)</sup> Appiano Civ. 1, 42. (2) L. cit. 67, 92.

<sup>(3)</sup> Sallustio Catil. 41, 42.

<sup>(4)</sup> Divinat. 1, 11, 12.

<sup>(5)</sup> Svetonio Jutius 9. Nulla si sa di questi Ambroni, che con nomi vari compariscono ne' mes.

<sup>(6)</sup> Cic. De officiis III, 11; In Rullum I, 5. Diversamente narra la cosa Dione (xxxvii, 10) confondendo l'antica Italia con quella de' suoi tempi.

posse Gallia (1); chè, quantunque non godessero annora della compiuta cittadinanza, pure, frammisti in Roma coi cittadini (ai quali s'appressavano (2)), tornava difficile il distinguerti. Parecchi erano però cittadini perfetti, sostenuto avendo in patria i primi uffici.

Conoseçva Cesare queste regioni come semenzaio di soldati, che alla disciplina di Roma, pella quale militavano cone soci, univano il celebrato impeto Gallico; pel conquisto della Gallia propria abbisognavagli a spalle una buona base d'operazioni in pasee copioso di strade, di viveri e di soldati tanto più devoti, quanlo che a lui solo tutto dovessero. Codesti vantaggi avevali nel Piemonte, favorendo i pianigiani con promessa di elevarli alla Romana cittadinanza, favorendo gli alpini coll'aggradairisi Donno signor de' monti, cui mantenne il titolo regio (3); ebbeli quindi devotissimi a se' e di a' soi successori.

Qui, come in tutta la penisola, l'andamento della conquista e della politica romana fu lo stesso, e conferio al Cispadani il pien diritto, loccò la Latinità ai Traspadani; sempre poi estendevasi il nome d'Italia ai peesi, che ricevuto avessero la cittadinanza Latina; così, più tardi, alloraquando i primi Cesari fecero cittadina gran parte della Narbonese, diede Vepasiano alla Spagna il diritto del Lazio (1). Pel solito processo, i Traspadani, avnta la Latinità, instavano perchè fosse lor comuniciata la cittadinanza compitats; imperiocochè, a dira con Velleio (3): Petebant cam civilaten, cuius imperium armis inchantur.

Nel linguaggio politico, Romano era chi godesse il pien diritto e si dava ai soci della penisola nome d'Italici dal territorio legale o di Togati dal vestire alla Romana (©. Proceduol il dominio di Roma sino all'alpi, procedeltero pure queste denominazioni e quando i Traspadani oltennero il gius latino, Italici faron detti e Galli Togadi, nomi tendenti ad seculotere.

<sup>(1)</sup> Ad Atticum I, 1.

<sup>(2)</sup> Dice Dione al L cit. che pretesto a cacciarli, fu che andassero vagando per Roma.

<sup>(3)</sup> Nell'arco di Susa: M . Iulius . Regis . Donni . F . Cottius.

<sup>(4)</sup> Plinio 111, 4, 15.

<sup>(5)</sup> Lib. 11, 15.

<sup>(6)</sup> Dione MLVI, 55.

l'antico di Gallia Gileriore o Gisalpina, significando pur sempre los tessos territorio. Deve avverte il Mommen (1) che sotto la formula Togatorum si comprendono i soldati Italici arruolati ne' soci, e che primo a così appellari Il paese fu Irrio (1), nè poco stante avendoscne più menzione; ullimo, a parer mio, ad adoprar questa voce essendo stato Seneca (3) quando, per eccellenza, chima Roma Girieta Togata.

Intanto la fortuna di Cesare sempre più mescolavasi con quella de' Traspadani, de' quali, ancor giovane ed allorchè le istituitevi colonie Latine chiedevano la cittadinanza, aveva percorso il paese con intento di concitarlo ad audaci partiti (4). Poi nel 695 il tribuno Vatinio propose al popolo e vinse, che fosse data a Cesare la Cisalpina coll'Illirio, cioè tutte l'alpl cingenti l'Italia : e tosto il Scnato, temendo non il popolo vi aggiungesse la Gallia Chiomata, ve l'aggiunse esso stesso (5), Coscrisse egli in Italia, cioè nella Cisalpina e forse nella Traspadana, due legioni e colle tre venutegli da Aquileia, città del Traspado essa pure e vicina all'Illirio, pel più breve cammino avviossi alla Gallia passando per Ocelum confine de' Traspadani e del pacse di Donno, tra Almese e le Chiuse de' Longobardi (6). Gli si opposero gli alpigiani occidentali, ma di quà ei passò veloce ed inoffeso, stante l'amielzia di Donno re di Susa e delle valli circostanti al Monginevra. Dov'è da notare, che Cesare già fisso nel pensiero di compiere l'Italianità delle nostre regioni, sollevandole alla Romana cittadinanza epperciò segregandole in ogni modo dalle Gallie. non più le denota col nome inviso a Roma di Gallia Cisalpina, ma con quello di Provincia Citeriore.

Il contatto coi Romani e la fama delle loro imprese persuasero a Donno come dannosa sarebbe stata ogni resistenza, ma non senza favorevoli condizioni avrà agevolato a Cesare la strada alpina del Monginevra, ch'ei percorse poi venti volte,

- (1) Hist. Romaine 11, 251; 1v, 227.
- (9) B. Gall. viii, 59.
- (3) De Beneficiis III, 26.
- (4) Svetonio Iulius, 8.
- (5) L. cit. 22; Plutarco 14; Napoléon Vie de César 1, 395.
- (6) B. Gall. 1, 10. Ocelum, quod est citerioris provinciae extremum. Ritenne sino al 1v, 1x e x11 socolo il nome di Ad Fines.

andando e venendo annualmente dallo Gallie, sempre maquis timeribus, quam macriusi timeribus, giunto essendo in sette giorni da Gerbum a Vision colle sue legioni; il qual tragitto, cost celere, rende probabile che le grandi opere stradall da Ammiano Marcellino attribuite a Cozzio, speltino nella maggior parte a Donno padre suo, che vi arrà impiegato gli architetti viarti, nonche il danaro di Cesare. Pi u nuo di questi transiti alpini che, arrestatosi egli in una borgata e scherzando i compagni sulle gare ed invidie di governo che pur vi dovvano aver luogo, disse con gravità che meglio-avrebbe voluto esser colà il primo, che non il secondo in Roma; con Plutarco.

Per converso fu serbato a Donno il titolo regio e quei continni transiti per Torino e Sua dovettero spandere da nol ricchezza, consududini di Romana lingua e militia, e ben maggior ossequio a Cesare presente che non a Roma, lontana. Sendeva Cesare ogo anno in Cisalpina per tenervi l'Oswessiua ginridici (1), e quante rolle dice di aver passato le alpi, tante ei chiama Gallia al di là, Italia al di qua di sesse (2), ciò si dalla guerra Gallica, durante la quale scrisse i commentari. Avvertendoci inoltre Appiano, che la strada tennta da Annibale per le alpi, non fu-più smessa (3), questa pensiam noi che fosse pel Monsinevra.

Finita appens la guerra Gallica, tornato Cesare in Cisalpina nel 704, municipii e colonie lo ricevettero con incredibili onori, immolando anche viltime per la sua saluto (4); qui egil fermossi, dando a chi chiedeva e tutti lasciando in isperanza, coll'opers sua conferendosi anche le magistrature. Narra Platarco com'egii allora formasse nella Circumpadana una nuova legione e chiedesse il rinnovato governo della Cisalpina, dove aveva posto prefetto Labieno (5); citò mentre i suoi nemici osteggiavano la Traspadana e tolto a Como il diritto Romano da lui conferiosti, il abbassavan al latino (6). Ma Cesare, nell'anno 706

<sup>(1)</sup> B. Gall. 1, 7, 54.

<sup>(9)</sup> L. cit. 11, 35; 111, 1; v, 1.

<sup>(3)</sup> Annib. 4.

<sup>(4)</sup> Irzio viii, 51; Plutarco; Dione xLi, 6.

<sup>(5)</sup> B. Gall. VIII, 24, 52.

<sup>(6)</sup> Svetonie 38; Strabone v, I, 16; Appiano 11, 96.

dava ai Traspadani la cittadinanza, perchè stati erano sotto il suo governo, dice dispettosamente Dione (1).

In quest'anno danque 705 di Roma, o ne' pochi che consero sino alla morte del Ditalaore, convien credere che per opera san fosse dedolta, la Colonia Inlia Taurinorum, ninn altro onorifico estentando funcrhè quello preso dal son nome, quello agginnto di Augusta in xv lapidi e singolarmente in quella al N.º 3, dovendosi al nome di consacrazione posteriormente dato ad Ottaviano dal Senato. Di questa prima dedurione della Colonia Giulia, nissuna memoria, nissun marmo ci rimase fuorche quello al N.º 2, ma ciò asserendo, io seguo il parrete tennto in casi analoghi dai moderni storici ed epigrafisti e soprattutto dal Borghesi; i quali pensarono che le colonie dette Inliae Augustae dovessero questa lor duplice denominazione all'essere salee essenzialmente dedotte du volte, prima da Cesare e poi da Augusto, quantunque talvolta fossero così dette da Augusto solo.

Diritto sommo de' cittadini Romani era la votazione ne' comizi della metropoli, cui precedeva l'ascrizione ad nna tribù; Torino lo fu alla Stellatina, come attestano xi suoi marmi, che sono o che furono. Istituita questa nell'anno 387, era una delle rustiche e meglio pregiate (2), avendo nome, giusta Festo, dal campo Stellate tra Capena e Falleri tolto allora agli Etruschi e da non confondersi col campo Stellate di Campania da Cesare attribuito a venti mila cittadini (3). Parlando de' Glizi al cap. xiv dirò come a Torino venissero dessi appunto da Civita Castellana presso quel campo, cosicchè (coi Cusii, Minii, Cornneanii, Cornelii, Ebuzii, Valerii, Vennonii ed altri (4) appariscono tra i primi coloni Romani quì dedotti, essendo le famiglie così nomate probabilmente discendenti da clienti o liberti delle genti Romane omonime. Ne' marmi scrivendosi quasi sempre abbreviato il nome della tribù, ne' nostri è indicata la Stellatina con ST; STE; STL; STEL; STELL; STELLAT ed una volta

<sup>(1)</sup> xL1, 34.

<sup>(9)</sup> Livio vi, 5.

<sup>(3)</sup> Svetonio Iulius 20.

<sup>(4)</sup> Quoste famiglio venuto da Roma invasero nel 1 secolo tutte lo caricho locali, al modo stesso che nell'altre colonio, como dalle lapidi.

sola con STELLATINA. Erano censite in questa tribà (oltre la città e l'agro Taurino comprendente il Forum Vibii e Caburrum) Mevaniola in Romagna, Urbino nell'Umbria, Benevento nel Sannio, Preneste nel Lazio, poi il tratto andanto da Capena e Falleri al marce con Tarquinia e Gravisce.

Parmi exiandio che i poderi dati altora ai vennti da Roma spettassero all'Aper Publicus dello in allaro Appidumo N'Eusa Taurinorum; imperciocche, nel periodo andante da Annihale a Gesare, doveva essere la città affatto stremata, risultando tatle cosa dal non aversene più menzione alcuna dagli storici e segnatamente da Cesare. Codesti poderi forse facevan parte delle Syltese et Pazena Intironimo delle quali parta Igino (1), comprendendosi col nome di Pascoli omnia ex guilus populus retituta tabel 2), ma senza che la divisione dell'agro fosse fatta viritim e colle solite forme. La nostra città fu da Cesare fatta colonia per instaurarta con un nuedeo di cittadini Romani, darle la cittadinanza, riparare un anica sventura e seguir il sistema vetusto ponendola, qual fortezza inoltrata, contro il reame di Donno, che non per collocaryi i sui ovi veterani.

Tanto almeno risulta dal complesso de fatti e dall'esempio di Venafro e Priverno dedotte sine colonia, e soprattutto di Boviano fatta colonia per legge Giulia, eppur anch'essa sine colonia (7), nonché da quello di Padova e delle città Venete (4). Che sarchèo stato un singolar modo di premiar i Traspadant tanto a lni devoti, lo spogliarii delle terre; per altra parte, già Pompeo Strabone aveva fatte Laine le città del Gispado reteribus incolir mannelibus (3), nè poleva Cesare far di meno. Altra gomento del non essere allora gli antichi abitanti di Torino stati aggravatii a beneticio del movi, lo trovo nelle parole tenute da Cesare, prima che si portasse alla guerra Uticense, ai soldati ammutinati in Roma: « Yi dò i congodi

<sup>(1)</sup> Lachmann p. 198, 202.

<sup>(2)</sup> Plinio xv111, 3, 3,

<sup>(3)</sup> Liber Coloniarum in Lachmann 1, 231, 36, 39.

<sup>(4)</sup> É singolare la frequenza delle omonimie ne' marmi Veneti ed in quelli del Piemonte; C. Avillius, C. F. C. Aimus, Patavinus fecero nel 75 il Pondel presso Aosta; in Padova poi forse dalla patria si chiamò Taurinus un C. Lartio in Furlanetto Lap. Patav. N.º 7.

<sup>(5)</sup> Asconio nella Pisoniana.

» (diss'egli) e quanto vi promisi ve lo darò appena tornato
 » d'Affrica, come a tutti darò i promessi campi appena finita

la guerra; non, come Silla, togliendoli agli altri, e mescendo
 i nuovi coloni cogli spogliati, in tutti alimentando perpetua

» i nuovi coloni cogli spogliati, in tutti alimentando perpetua

» nimicizia; ma i terreni del pubblico dividerovvi ed i miei

» privati possessi; e se non hastassero, altri ne comprerò col

» mio danaro (1). » Con Appiano concorda Svelonio (3) dicente che Cesare veteranis assignavis et agros, sed non continuos, me quis possessorum expellerebur; cioè che altribul loro de campi pubblici o da lui comprati, ma sparsamente interposti a quelli dei privati.

Cost que nostri avi, conoscendo Roma per patite ingiurie, per quasi condirion di soggetti, per negali diritti, per gloria, onori e lucri di Romana milizia impediti ai socii, e non mai ottenhiliti dagli Esterai, malgrado che per la Romana politica lanlo sangue spandessoro: conoscevan Cesare pei diritti effettuati, pei soldati loro, con tant'utile ammesia relle legioni, per la via aperta ad ogni uficio e grado, mediante l'ottenuta cittadinanza. Per tener la Traspadana in diritto inferiore, il Senato ne chiama gli abilanti col nome di Galli invisio al Romani, così appellando sino Taurini e Veneti, che ai Galli sempre furnoo infensi; sapendo Cesare como l'esser pareggiati agl'Italici ed a Roma Gosse lor supremo desiderio, malgrado il Senato, li chiama Italiani ei li pareggia a Roma. Non a questo dunque, ma a Cesare ed alla sua stirpe si volse il loro affetto.

Nei primordii della guerra civile invano aveva Pompeo presidiata la Gisalpina (3), perchè spalleggiato da' nostri avanzò Cesare sino a Rimini, cossicchò il Pompeiano Cicerone, che per blandire il Senato, falsamente asseriva nimicissimi a Giulio i Galli di quà e di là dell'alpi, ne dovera ecclutare i Traspadani, ambas Gallias habet inimicissimas praeter Transpadanos (1); presa questa voce nel senso lato, Traspadani chiamando Livio que' d'Oderzo, come se selseso il Veronese Calnilo (3). E già que' d'Oderzo, come se selseso il Veronese Calnilo (3). E già

<sup>(1)</sup> Appiano B. Civ. 11, 94.

<sup>(9)</sup> Iulius 38.

<sup>(3)</sup> Cicer. Pro lege Manilia, 12.

<sup>(4)</sup> Ad Famil, XVI. 12.

<sup>(5)</sup> Epit. cxx; Flore IV, 9, 33; Carmina xxxix, 13.

la promotione de' nostri alla minor cittadinanza era stata usufruntata dallo stesso Pompeo, capo di parta avversa alle loro brame, nel sno esercito numerando xi legioni d'Italici (1). fra i quali non pendi qui coscritti prima che Casare sendesse dall'alpi. Poi, alla veglia di Farsaglia, Labieno ora Pompeiano, ma che le cose della Traspadana ben conosceva, come postori già da Cesare a difesa delle colonie di cittadini Romani (9), per animar i suoi, chiamava i Cesariani col nome di truppe venienti da nuove cerne della Gallia citeriore e per lo più da colonie Traspadane (9). Ma que' nostri nuovi soldati fugarono le veterane legioni di Pompeo.

Erano con Cesare, oltre le legioni, axxx coorti di socii in gran parte Traspadani, come la coorte Opitergina; e poco prima, essendo Cicerone in Cilicia, scriveva di Alarii Traspadani da mandarsi contro i Parti (4). Indizio cho la Traspadana (dopo il diritto Latino avuto nel 663) forniva agli eserciti Romani il spo contingente di socii, come già li avevan forniti gli altri Italici di egual diritto. Imperciocchè prima di quell'anno la Traspadana potè avere qualche regione od oppido in miglior condizione, ma non essendo nè Romana nè Italica, era pur sempre pareggiata alle provincie. Dirè soltanto che mentre i Romani con quei di gius Latino militavan nell'esercito, gli Auxilia Externa, cioè i provinciali, constavan di truppe leggeri facienti servizio di esploratori, fiancheggiatori e simili. Nel qual senso parlavan al Senato nell'anno 538 i legati del re lerone (5); poi nel 575, per la fama di nna rotta toccata presso Aquileia, andò un console in Cisalpina ed ab civitatibus provinciae eius, quantum quaeque posset, militiam exigere iussus (6); quindi remissis auxiliis, quae Gallis imperaverat, tornò. Dove convien badare a quell'Inssus ed a quell'Imperaverat, cioè che il console aveva chiesto quelle truppe ansiliarie adoprando l'Imperium, mentre se trattato si fosse di Romani e socii, avrebbe avnto lnogo il Dilectus.

<sup>(1)</sup> Appiano B. Civ. 11, 49. (2) B. Gall. VIII. 24.

<sup>(3)</sup> B. Civ. m. 87.

<sup>(3)</sup> B. Civ. III, 87. (4) Ad div. II. 17.

<sup>(5)</sup> Livio xx11, 37.

<sup>(6)</sup> Id. xL, 5.

Maffei ed altri moderni tengono che provincia, propriamente detta, nell'Italia geografica non fosse mai. Ma, ammettendo che concepita dal Senato (due secoli prima dell'éra volgare) l'idea di estender l'Italia sino all'alpi, la quantità delle colonie sparsevi. l'assenza di confini naturali, l'avviamento del paese a romanizzarsi e soprattutto il bisogno di allargare sino alla natural barriera dell'alpi il Pomoerium politico di Roma, facesser s) che il Senato trattasse questa regione niù rimessamente che non le transalpine c transmarine: è fatto però che i suoi soldati non militarono un tempo coi legionarii, ma cogli ausiliarii; che è frequentissima menzione delle due provincie Gallie; che, ancor nel 682, tornò Pompeo nell'Italia Romana dopo presidiate le due Spagne e la Gallia Cisalpina colla Liguria (1), la qual cosa non avrebbe potuto fare in territorio Italico, cioè nell'Italia legale, assai diversa e minore della geografica. Parmi infine che fosse la Cisalpina, e singolarmente la Traspadana, una eccezional provincia destinata a futura comunanza di diritti, ma pur sempre provincia.

Nel catalogo delle provincie non pone Patercolo la Cisalpina, perchè non era più tala "a soui tempi; e quando Dione dice che nella partizione trimmirale l'Italia non toccò a nessuno (2), gli è perché già era cittidania, nè vi si poteva tener escretigi dunque, non essendo più provincia, è chiaro che una volta lo fu. Di più, Albuxio Silo fiorito sullo scorcio dell'età Augustéa, e che in Novara sua polè udire qual si fosse la condizione della Traspadana prima di Pompeo Strahone e di Cesare, difendendo in Milano un reo, visto l'atto di un littore del proconsole Lucio Pisone, deplorò lo stato d'Italia quasi tierum in formam provinciare rodigeretur "O, alludendo ad una condizion di cose non ancora spenta nella memoria degli uomini. Sappiam poi, che in hocca di un Traspadano di que l'empi; Italia era la regione circa il Po ed alla sua sinistra, come dai due Plinii e da altri scrittori in essa nati.

Alle città del Traspado fu data nel 705 la cittadinanza, dopochè i romani censori avevano persino rinunciato all'ufficio,

<sup>(1)</sup> Pro lege Manilia, 19.

<sup>(2)</sup> XLVIII, 1.

<sup>(3)</sup> Svotonio De claris Rhet. 6.

anzichè approvar cosa talmente invisa al Senato; a dimostrar poi come non al Senato, ma a Cesare dovessero l'agognato diritto, lo ebber i Traspadani perchè stati sotto il suo governo (1). Per ordinare quei Municipii furono inviati da Roma dei commissari, e la Lex Iulia Municipalis è rammentata in marmo di Padova con frammento nelle tavole d'Eraclea. Sappiamo da Cicerone (2) essersi per questa legge ciritas sociis et Latinis data, ut qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent, e dicendo poc'anzi: Negat ex foederato populo quemquam poluisse, nisi is populus fundus factus esset, in hanc civitatem venire; aggiungendo Festo: Fundus dicitur populus esse rei, quam alienat, hoe est auctor (3). Dunque le città Traspadane che venivan innalzate a piena cittadinanza per la legge Giulia erano populi fundi ossian auctores, cioè che ricevendo qualche Romano, lo dotavan del proprio liberamente, a differenza delle città conquistate, il territorio delle quali veniva erogato al pubblico o dato ai coloni. Penso tuttavia che il cittadinatico sarà stato dato alle città dove gli uomini eran romani per milizia, clientela ed impieghi (giuntivi quelli che dopo coperte magistrature in patria, potevan aspirare a quelle di Roma), ma non al volgo gallico delle campagne e tanto meno ai popoli attribuiti ai Municipii per la legge Pompeia. Così le due condizioni potevano coesistere, come coesistevano quando gli alpigiani erano stati attribuiti alle città latinizzate. Eransi poi messe le due Gallie all'uopo sotto un solo preside, come fu di Cesare (4).

È dunque da credere che dopo il 705, fatti da Cesare cittadini i Traspadani, Torino fosse dichiarata colonia, censita in una tribu e dal nome del deduttore appellata Giulia (come sarà delto inferiormente) opinando io cou Borghesi che delle colonie Giulia Auguste due siano state per lo più le deduzioni. Alla gran mente di Cesare arrideva il pensiero di restituire illustri città disfatte dall'armi di Roma o per la sura causa: tatti Capua, Corinto, Cartaigni da lui appellate Giulie, unitori

<sup>(1)</sup> Dione xxxvII, 9; xLI, 36.

<sup>(9)</sup> Pro Balbo 8.

<sup>(3)</sup> Mazzocchi Tab. Herael. p. 468.

<sup>(4)</sup> Cic. De Prov. Consul. 2.

il nome antico e dedoltori colonie per legge Giulia (1). Coloni romani averano rifatta Sagunio e Veio (3°, e forse Torino, perita come la prima per troppa fede in Roma, volle Cesare rialzaria a testimonio di suo affetto pei Traspadani. Abbiamo anche in Voghera il Forum Iuli Firminium (3°, ma il Foro Ciulio a Ferriolo sul lago maggiore non è conosciquo per alcun documento (4).

La cittadinanza conferita da Cesare non poteva tuttavia esplicarsi nella sua pienezza, perchè Roma tenacissima de' suoi odii come delle sue prerogative, ostava all'ammissione in Senato dei Cisalpini; uno di essi, Lucio Calpurnio Pisone, giungeva pare al consolato, ma non è a dire di quanti spregi lo colmasse Cicerone siccome Gallo, poi Gallicano, poi Semipiacentino, seguace della patria parsimonia anzichè del lusso di Roma (5). Venuto Cesare a frangere tanti pregiudizi , introdusse in Senato parecchi Transalpini 6) e tanto più dobbiam credere che v'introducesse de' Traspadani; che talmente ostava il Senato all'introduzione d'uomini non Romani, che de' valenti Peligni antichi socii di Roma, il primo senatore fu fatto da Augusto (7). Così pure il primo Piemontese che vi si sappia aggregato. fu l'insigne orator Vercellese Vibio Crispo, per opera di Nerone (8) ed il primo Vicentino fu per opera di Claudio un M. Salonio (9), come da titolo facilmente restituibile.

Gli ulteriori fatti di Cesare non concernono la Traspalana, quando non voglia dirsi della Laz Inlis Municipalis, pubblicata nel 709 peco prima della sua morte e comprendente l'ordinamento de' comuni di cittadini romani. Avera pur allora il ditatore dato il governo della Cisalpina a Decimo Bratio uno de' cani della conquira (10), dopo il quale trasfelli oi Senato.

- (1) Dione XLIII, 50; Svet. Iulius, 81.
- (2) Plinio III, 4, 3; Livio xxvIII, 39.
- (3) Iscrizione, bene in Bottazzi Ant. di Tortona p. 36; meglio in Labus De la cert. de la science des antiquités p. 62; male da Maffei e dagti altri.
  - (4) Asquini Foro Giulio de' Carni p. 12.
  - (5) In L. Pisonem 1, 28.
  - (6) Svetonio Iulius, 76.
  - (7) Marini Arvali p. 53; Mommsen I. R. N. 5471.
  - (8) Borghesi in Bruzza Discorso su Crispo (1846) p. \$6.
  - (9) Maffei 377, 8. Vedi capo XV, N.º 141.
  - (10) Cic. Ad div. v1, 6.

ad Antonio che ne fu ultimo Preside (1). Agitavansi intanto i popoli inalpini in parziali e continue sommosse, e Bruto dalle pianure nostre vi guidava sue truppe, serivendo a Cicerone (9): « Mi sono inoltrato coll'esercito contro gl'Inalpini » non tanto per la brama di farmi acclamar imperatore, quanto » per soddisfar ai soldati e rinfrancarli nella difesa delle cose » nostre; il che mi pare di aver conseguito ...... Coi più » bellicosi di que' popoli ho fatto guerra: ne presi molte ca-» stella, ne devastaj molte ». In queste vittorio su tribù feroci, ma deboli ed aggressibili da tutti i lati, facili trionfi cercavano allora i generali romani, uno de' quali è messo in celia da Cicerone dicente: « Lucio Crasso, sapientissimo uomo della nostra città, ha frugato le alpi, quasi direi cogli spiedi. · cercando occasion di trionfo, ove nemico non era (3) », aggiungendo che delle povere castella de' Liguri si trionfava sovente (4). Codeste singolari pretese ebbele eziandio Lucio Antonio . che chiesto avendo di trionfare di certi popoli dell'alpi, come se vinto li avesse, prima gli fu negato, poi concesso, leggendosi nelle tavole trionfali Barberine L. Antonius. Ex . Alpibus . K . Ian . Triumphavit . Palmam . Dedit(5). Simil cosa già fatto aveva Appio Claudio contro i Salassi, ed il trionfo era per costoro occasione di riscuotere l'oro coronario (6).

Imperversando, dopo Cesare, la guerra civile, il Senato ed Ottaviano ben sapendo come desiderio supremo de' Traspadani fosse di ottener la compiuta cittadinanza (7), la promettevan ambidue onde accaparrarsi questa regione che (oltre la forza propria) era scala a Gallia e Spagna. Infatti nel 711, cessando la Cisalpina di più denominarsi provincia Gallica citeriore e Gallia Togata, colla Lex Galliae Cisalpinae (8) ebber le sue

<sup>(1)</sup> Dione xLv1, 23.

<sup>(9)</sup> Ad div. x1, 4; dalla Gallia citeriore, settembre 709.

<sup>(3)</sup> In Pisonem 96. (4) Brutus 73. Otto trionfi ne son segnati ne' fasti Capitolini nel

solo vi secolo. (5) Dione xLVIII, 4; Mommsen Inscr. Lat. antiq. p. 478 anno 713; o ne' fasti Capitolini L . Antonius . M . F . M . N . ex Alpibus.

<sup>(6)</sup> Dione XLIX, 49.

<sup>(7)</sup> Livio x1111, 5.

<sup>(8)</sup> Do Lama Tav. legislativa (1820).

città la libera elezione de' magistrati civili e giudiziari. Aderendo i Cisalpini al Senato (od a dir meglio ad Ottaviano) e curioso di udire i blandimenti di Cicerone, che laudandoli per aver con danaro, soldati ed armi soccorsa la parte del Senato, confessa aver essi ciò fatto quum propter multorum annorum iniuriara alienati a Senatu putabentur (1): e che se furon fedeli pria della cittadianaza, tanto più lo saranno dopo comunicate toro la repubblica, cioè la pienezza delle esenzioni e dei diritti civili, politici e militari, che di tanto estellevano i Romani sopra i socti, di quanto il minor diritto alzava questi sopra i barbari.

Una legge propizia alla Cisalpina fu pur trattata dal Senato, sotto il timore che, se Antonio predeliberasse, l'avrebbe impedita: se andasse avanti al popolo, i tribuni vi si opponessero. Eravi ancora chi stimava degna di cittadinanza l'intera Cisalpina (Appiano dice alla greca Autonomia), paventandola per la sua vicinanza; la qual cosa va intesa sotto l'aspetto che, essendo provincia vi potevan stanziare truppe avverse al Senato, ma fatta Italia, nessun soldato vi poteva più dimorare. Poi, onde aggraduirsi il Senato insofferente della legge da esso stesso portata, in favor della Cisalpina, altra e contraria ne proponeva Antonio (2). Al tempo stesso, onde gratificarsi la Cisalpina e segnatamente la Traspadana, chiamavala Cicerone provincia optime de republica merita . . . . fidelissima atque optima (3). -Nel 744 accenna Dione (4) alla nuova condizione della Cisalpina dicendo che, per guerreggiare L. Antonio, da tutta Italia raccolse danaro Ottaviano ed anche dalla Gallia Togata, stata allora foggiata alle leggi ed istituzioni italiche.

Scarse notizie di capitali eventi, nè sopperiscon i marmi; di fonte Meyraneisana, cioè falso, essendo quello di M. Falvio vincitore de' Bagienni e d'altri Liguri nel 631, e con esso i frammenti di Clans e di Bersezio (5); falso quello Torinese di Cesare, il quale De Galliei Et Allobrogiusa. Triumphaeti (0).

Philipp. x11, 6.
 Appiano Civ. 111, 30, 31.

<sup>(3)</sup> Philipp. v, 13; vii, 4.

<sup>(4)</sup> XLVIII, 12.

<sup>(5)</sup> Durandi Piem. Cisp. p. 6, 12; Ant. città p. 69. Henzen 5107.

<sup>(6)</sup> Pingone p. 96; è tolta dai fasti Capitolini.

Rinforzati i suoi con levate nella Traspadana, affrontossi Ottaviano a Modena con Antonio e lo vinse; nuove lodi profnse allora Cicerone alle città Cisalpine, che con tanto studio composto avevano l'esercito del Senato (2). Fuggiva Antonio col Tratello Lucio ove comincian le alpi (3), e nel passarle dovettero i suoi soldati, per fame, cibarsi di radici e corteccie, come poi i Piemontesi nell'ultime guerre su quei monti medesimi. Sobillato poscia oltr'alpi l'esercito di Lepido, le ripassò, traendo seco xviii legioni e soverehiando i repubblicani; avevano quest'ultimi, sotto il legato Ponzio Aquila battuto a Pollenzo l'antoniano Munazio Planco (4), ma il reduce Antonio oppresse i soldati del Senato per modo, che il loro generale Decimo Bruto, aggirandosi, come fuggitivo, a Pollenzo, negli Stazielli, a Tortona, Vercelli ed Ivrea (5), per val di Dora si avviava fra gli Elvezi, pagando però ai Salassi tributo d'una dramma per ogni uomo (6); poi, tendendo a Macedonia, presso Aquileia rimaneva ucciso (7).

Dov'è da nolare, che tra cinque città del Piemonte mentorate da Bruto in sue lettere a Cicerone, non v'è parola di Torino; la qual cosa potrebbe far credere ch'essa non fosse allora in grado di oppor resistenza. Ma ciò facilmente si spiega; imperciocebè essendo allora le Gallie in mano de' Cesariani, e Cesariana la strada e valle di Susa tenute da Donno amico di Cesare, conseguentementé era pure Torino do occupata dai Cesariani o da essi troppo da vicino minaccità.

Aveva detto Cicerone (come orator politico, che adatta la

- (1) Cicerone De Legibus 11, 2. (2) Philipp. v, 13; x11, 4.
- (3) Ad Att. xiv, 20; xv, 2; Velleio II, 63; Plutarco in Antonio.
  - (4) Dione xLv1, 38.
  - (6) Ad Div. x1, 10, 11, 13, 19, 20.
  - (6) Strabone 1v, 6, 7.
  - (7) Appiano Civ. 111, 98; Dione xLV1, 53.

parola agl'interessi di parte) essere l'oltre Po studiosissimum reipublicae, rallegratosi con Cassio de' suoi clienti Traspadani devoti alla causa del Senato (1), magnificati i Traspadani stessi alienissimi ora da Antonio, che già in essi aveva tanta fede (2). Aveva egli bandito altresi, come della virtù, costanza e gravità della provincia Gallia tacer non si potesse e come mirabile vi fosse l'universal consenso pel Senato: di questa regione conchiudendo Est enim ille flos Italiae, illud firmamentum imperii populi Romani, illud ornamentum dionitatis (3). Fatto è che se i Traspadani stavano col Senato, è-perchè stava con esso Ottaviano prosecutore dei beneficii di Cesare verso di essi, e volente che le iniuriae multorum annorum tutte si cancellassero a suo pro. Già sin dalla vittoria di Filippi (a. 712) andava gridando, che, a mente del dittatore, doveva la Cisalpina godere la perfetta cittadinanza (4); indizio che la legge del 711 poco e male stat'era applicata. Ciò però non impedivalo di rubar, con Roma, la Gallia Togata, per le spese della guerra di Perugia (5) e di collocar poscia i veterani delle xxxiv legioni triumvirali ne' campi tolti ai Traspadani, tanto per Mantova e Virgilio narrando Donato (6). Alla desolazione di questi a paesi accenna Silio Italico, dove parlando del Circumpado e di Vercelli e Pollenzo, dice (7):

Vos eliam accisae desolataeque virorum Eridani gentes.

Dopo la viltoria Azziaca del 723, ricomposte le cose, dedusse Augusto in Italia xxvu colonie (di cui parecchie ei fece tali per la seconda volta), dicendole vivo me celeberrimae el frequentissimae, aggiungendo Svetonio che operibus ac vectiquestibus publicio piurifariam (Itan) instruzit, ed una di que

<sup>(1)</sup> Ad Div. x11, 5. (2) Philipp. x, 4.

<sup>(3)</sup> Philipp. 111, 5.

<sup>(4)</sup> Appiano Civ. v, 3.

<sup>(5)</sup> Dione XLVIII, 12.

<sup>(6)</sup> Capo viii; Appiano v, 3, 22; Virgilio Bucol. 1, 71; Servius ad Eclog. 11.

<sup>(7)</sup> viii, 588.

fu Torino (1). Ma la nostra colonia che Tacito e Plinio (3) con undici lapidi dicon soltanto Augusta, mentre un marmo ed un tipo dimostrativo presso Igino chiamano Giulia Augusta, fu dessa dedotta da Cesare e poi da Augusto, oppur soltanto da questi, avendola insignita dei due onorifici?

Senza pretender certezza alle mie parole, io peuso con Borghesi (3) che, dedotta prima da Cesare, poi stremata d'abitanti per le guerre civili, venisse da Augusto risanguata con nuova deduzione, giusta le parole d'Igino: Dieus Iulius .... post aliquod bella, parta jam pace (milites in colonias) deduxit; aeque divus Augustus, in adsignata orbi terrarum pace, exercitus qui aut sub Antonio aut Lepido militaverant pariter et suarum legionum milites colonos fecit, alios in Italia, alios in provinciis (4); ed appunto vedemmo che, per opera di Cesare che vi estese i diritti, il tener de' Taurini, sottratto alla condizion di provincia, era stato aggregato all'Italia. Per le guerre civili e pei tauti affronti di Cesariani ed Antoniani, la nostra colonia Giulia doveva giacere esausta e prostrata, e n'è indizio quell'aggirarsi di Bruto per le città Piemontesi, ch'ei mentova tutte, eccetto Torino; abbisognava quindi di esser chiamata a novella vita, e lo fu per opera di Augusto e colla seconda deduzione. Sarebbe dunque stata sottoposta a due leggi coloniarie, la Giulia e l'Augusta, successivamente (5); aggiungendo Igino che Augusto illas quoque urbes . . . . quas bellorum civilium interventus exhauserat, dato iterum coloniae nomine numero civium ampliavit, quasdam et finibus (6). Il qual ultimo caso non può esser accaduto pel territorio di Torino avente confini così naturali.

Asserendo per la città nostra due deduzioni di coloni, una da Cesare, l'altra da Augusto, non solo ho per me esempi simili, ma ancora un fatto inavvertito e peculiare nelle due diverse maniere delle nostre mura. Dicemmo che, quadrata essendo la città, erane la superficie ad un livello colla

<sup>(1)</sup> Mon. Ancir., Aug. 46.

<sup>(9)</sup> Hist. 11, 66; H. N. 111, 91,

<sup>(3)</sup> Iscris, della porta Marzia p. 93.

<sup>(4)</sup> De Lim. Const. (ap. Lachmann) 1, 177, 396.

<sup>(5)</sup> Per figura in Arezzo ed Esernia. L. cit. 1, 915, 933.

<sup>(6)</sup> L. cit. p. 178.

campagna pei lati Sud ed Owest; per quelli Nord ed Est posava la cerchia sur un alto ciglione, che dava loro gran forza: le mura di questi due lati son laterizie e coll'impronta dell'età di Augusto, ma quelle a Nord ed Est (cioè dei due lati indifesi, che dovettero essere, come fur fatte, le prime) sono di sassi fluviatili e di opus incertum; dupque, più antiche di pochi lustri, cioè opera di Cesare. In eiò concordan la ragione cd il fatto; i due lati indifesi dovevan munirsi pe' primi, e lo furono colla struttura dell'ctà repubblicana; i due lati naturalmente forti potevan essere murati dopo, ed infatti ostentano l'opera laterizia di Augusto. Aggiunge poi Boezio nella Dimostrazione dell'Arte Geometrica ehe Dirns Iulius Caesar, vir acerrimus . . . . . denno novas urbes constituit, dato iterum coloniae nomine cives ampliavit, milites colonos fecit alios in Italia. alios in provinciis quibusdam. Haecque divus Augustus adsignatas urbes provintiarum exercitui inssit propter subitam bellorum aciem non solum eas civitates demum cingere muris, verum etiam loca aspera et confragosa saxis alligari, ut illis maxime propugnaculo esset isla loci natura, et ab agrorum'nova dedicatione culturae colonias appellarit; quae coloniae his victoribus qui temporis causa arma ceperunt adsimutae sunt (1).

A questo modo la città nostra, colonizzala c già delta Giulia de Taurini tra il 705 ed il 711, fu poi nel 727 o ne' seguenti appellata anorra Augusta, come Parma, Venafro e Firenzuola Parmense (2; taecio di Avellino, Benevento, Capua 3), che a que' due onorificia iltri anore ne aggiunsero, come pur di Tortona e dell'Augusta de' Bagienni, ch'ebber un solo onorifico henche con due siano appellate in lapidi false o sopette, avregnache aceettate dal Borgiensi (3). Giulie Auguste erano, per figura, Berito, Barcellona, Uxellis (3); ma fuori d'Italia. Che poi la nostra colonia non sia anteriore al 727, provasi

<sup>(1)</sup> Apud Lachmann 1, 396.

<sup>(2)</sup> Do Lama Iscr. Farnesi N.º 43; Mommsen I. R. N. 4692; Guichenon p. 32; Garrucci Dissert. Arch. di vario argomento 1, 175.
(3) Mommsen 4692; Orelli 3292, 3698.

<sup>(4)</sup> Bollazzi Ant. di Tortona p. 35; Durandi Piem. Cispad. p. 145; Muletti St. di Saluzzo 1, 36. Interpolata è pure la Muratoriana d'Aosta addolta dal Borghesi a p. 99 e della quale do la storia sotto il N.º 82. (5) Orelli-Henzen 514, 3197, 6413.

col fatto che appunto in quell'anno ebhesi Augusto dal Senato quel suo titolo di consacrazione. La città nostra appellavasi compiutamente Inlia Augusta Taurinorum, quendo agli onorifici il nome del popolo, giusta l'uso tenuto nelle Gallie, e del quale altri esempi in Italia non si hanno che in Torino, poi nell'Augusta de Bagienni ed in quella de Salassi.

Il marmo dante i nomi compiuti della città nostra è all'Università, stampato dal Pingone, ma ignoto al Maccanéo, dunque scoperto circa l'anno 4550; molti lo diedero e male, meglio il Maffei (1).

## I.º 2. HAVE VITALIS

L.TETTIENVS VITALIS NATVS AQVILEIAE
EDOCATVS IVLIA EMONA TITVLVM POSIT
ANTE AETERNAM DOMVM IVLIA
AVGVSTA TAVRINORVM DICIT
QVAERERE CESSAVI NVMQVAM
NEC PERDERE DESI MORS INTERVENIT
NVNC AB VTROQVE VACO
CREDITE MORTALES ASTRO NATO
NIHLI EST SPERABILE DATVM

Paiserunt è come il Posit de Nautae Parisiaci; Dicit è il morto che paria (3); Domus Aderna chiamasi il sepolero sopraltutto ne' marmi Istriani ed Aquileieusi (3), come frequente è il saltuto Hane nelle lettere di Frontone, poi nel me vi secolo, ett di questa neglirafie in caratteri scadenti. Il primo distico si ha in Verona, Brescia, Aosta (3); il secondo, mutilato per poco spazio, si restiluisee così pari

<sup>&#</sup>x27;(1) Pingone 95; Guichenon 51; Grutero 860, 5; Ricolvi π, 58; Maffei 935, 7; Bonada n, 410; Bertoli 952; Orelli 70. Un Q. Tettieno di Sutri è in Smezio 43, 15.

<sup>(2)</sup> Bull. dell'Istit. (1845) p. 239.

<sup>(3)</sup> Labus M. Bresciani p. 905; Fabretti p. 114; Mommsen I, Lat. Antiq. 1008 e prima di Cristo.

<sup>(4)</sup> Maffei p. 172, 2; Henzen 7402; Ant. d'Aosta p. 44.

Credite Mortales Astro (implacabile) Nato (In terris misero) Nihil Est Sperabile Datum.

Altre documento è in Igino, che nel libro De limithus constituendis aduce una Forma o Tipusa delle nostre campagne, mellendo però in una sola rella tre città che sono in triangolo, ed accumulando quanle di giorassa ed esprimere il suo concetto e discorrendo delle rapine e concessioni del Po (1). Primo a valersene fa l'Hoistenio (2), che vedendovi nominata una colonia Giulia Augusta tra Asii e Pollenza, vi trovè l'Augusta de Bagienni, cui conferi l'onorfico di Giulia negatole dai marmi e dagli serilori. Dopo cio, siecome Igino, cita a me' d'esempio una colonia Inilia Constantia (3), il nostro Cara de Canonico ne fece una coas sola, chiamandola Colonia Inilia Augusta Constantia e rintracciandola in Alba Pompea (6); poi, quel Meyranesio, che fui il Ligorio del Piemone, trasse fuori quel Meyranesio, che fui il Ligorio del Piemone, trasse fuori parecchie lapiti spurie con Inilia Augusta Bagiennorum, ingannando Durradit. Muletti e sin los stesso Borchesi (5).

Qui riproduco la Forma d'Igino, quale trovasi in Turnebo, Rigault e Lachmann (0), ma preferendo, come più chiara, quella di Rigault c nolando una volta per sempre che i tipi d'Igino non sono reali, ma che, posta qualche città o colonia esistente, le circonda di selve, monti, pascoli, fiuni, strade, come vuole il soggetto, essendo le sue figure soltanto dimostrative, avvegnachè reali ne siano i nomi. Così nella tavola Peutingeriana in lince rette son collocate le città, così pure di lince rette constano le moderne carte lopografiche militari ad uso de' semplici dificiali sublateria (Vedi Tar. II, Fig. 7, 8).

Adunque fra Hasta ed Opulentia (Pollenza) colloca Igino la colonia Iulia Augusta, cioè Torino, a lei sola addicendosi da

- (1) Lachmann 1, tav. 92 e p. 124, 17, 50, 82.
- (2) Annot, ad Cluverium p. 12 (1666).
- (3) Son due in Affrica e Spagna. Plinio 111, 3; v, 1.
- (4) Ms. dell'Accad. delle Scienze in Torino, presso Gazzera Ponderario p. 55.
- (5) Opere 111, p. 90 tiene per buona la lapide di Fulvio Flacco; nell'Iscriz. Perugina p. 94 accetta quella della Colonia Iulia Aug. Bagiennorum con altra presso il Muletti.
  - (6) Parigi (1554) p. 135; ivi (1614) p. 909; Berlino (1848) tav. 23.

noi questi onorifici, non mai ad Alba nè a Bene; mentova quindi i Pascua Coloniae Iuliensis e Sylva Publica Iuliensium (1), col qual nome di Iulienses (adottato dai Pisani (2)) poteron chiamarsi i nostri, detti anche Augustani dall'altro appellativo della colonia; e Silva et Pascua Publica Augustinorum (ossia Augustanorum) son memorate da Boezio, che le dice inalienabili nella dimostrazione dell'arte geometrica. Igino poi, nell'indice annesso a quella figura ed alla sua seguente, pone i Fines Secusterronensium, cioè di Sisteron tra Provenza e Delfinato sotto le nostre alpi, con il Fundus Finibus, cioè un fondo ad Ocelo, ch'era il Finis Terrae Cottii degl'Itinerarii e dei vasi di Vicarcllo. Poscia in formola di attribuzione colonica, dice Igino (3) Lucio Terentio Luci Filio Pollia etc. . . . . Aulo . . . . Numerii Filio Stellatina etc. Ora, Asti e Pollenza sono della Pollia, Torino della Stellatina; mentre Alba e Bene erano della Camillia; dunque la Giulia Augusta della Stellatina è Torino e non quell'altre. Una lapide nostra al N.º 454 fu posta ad un N. Appio, devendosi la N. compiersi in Numerius, anzichè in Norius; i quali Numerius ed Appius, nomi da noi affatto insolifi, mi fan credere che il gentilizio, mancante in Igino. sia Appio, che sarebbe il padre di Aulo. Il nome di Mons Massuinus, del tipo d'Igino, conservasi in Massoin sulla sinistra del Varo; mi gioverebbe il trovarlo in carta dell'811, ma è del Mevranesio e falsa (4).

~WITHINA

<sup>(1)</sup> Pag. 198, 203; Jav. 21, 22 di Lachmann.

<sup>(2)</sup> Nei Cenotafi presso Noris e Gori. (3) Lachmann p. 201, 398.

<sup>(4)</sup> Presso Durandi Piem. Cispad. p. 56.

## CAPO IV.

## STORIA DE TAURINI. - EPOCA TERZA.

Da Augusto ai Longobardi.

Spenti gli avversari, pensò Ottaviano (che da qui innanzi chiameremo Augusto) al asseggellar, alturon all'Italia, le tribà inalpine, già prima di lui contenute col timore anzichè coll'armi. Erano, al dir di Velloi, pere di inculòn exaziori abitatrici de' monti andanti da Nizza all'Adriatico; cosicchè vedesi che, come sempre accade, le terre Taurische della pianura erano siale occupate da Galli e Romani, mentre la sitrpe montana tenacemente durava in sua selvaggia independenza; nei l'arti cel i commercio di Roma, col transito de' mercanti () e le strade aperte nell'alpi indotto averano a quiete le valli percorse.

quisic abhiano falte olir'alpi ed aperto in esse delle vio, senza curarsi di occupar le alpi stesse; imperciocche, parlando de commentari, che furono da Ottaviano dettuli (9), soggiunge come « Augusto non gli altrui fatti, ma i suoi narro; (ossia) - che ridusse ai tributi i ribeltatisi e altri prese, i quali erano a ancora, come da principio, autonomi, e tutti soggiogo quanti abitan le cime dell'alpi, popoli barbari, bellicosi e depredanti l'Italia vicina. Ed a me fa maraviglia che molti e grandi eserciti dei Momani, spediti i tarvarrari le alpi contro i Galli.

Appiano è forse solo a spiegare come i Romani tante con-

» e gl'Iberi, abbiano trasandati siffatti popoli; e neppure Caio » Cesare, uomo fortunatissimo contro i nemici, non li sterminò » allora quando faceva guerra co' Galli, e per dieci anni invernò

(2) Illyric. 15; Svetonio Octav. 85.

<sup>(1)</sup> Cesare B. Gall. 111, 1; Strabone 1v, 6, 3.

 presso questa contrada. Ma a me sembra, che gli uni, preoccupati di ciò, a cui erano stati destinati, abbiano pensato al solo passaggio delle alpi; che Caio poi e fosse intento alle cose Galliche e poiche a queste sorrenne la rivoluzione

» di Pompeo, sia passato sopra a quest'affare. »

Dove a me pare assai chiaro, che i generali Romani andanti a guerreggiar nella Gallia, prima si assicuravan il passo, trallando con qualche tribi inalpina, come fece poi Cesare con Donno; che l'aggredir i valligiani, era un astringerli a chiamar in aiuto i Galli transulpini, che accorsi fra i monti, avrebber reso quasi impossibile il passo.

I nomi delle tribù allor vinte stanno ne' trofei della Turbia in numero di xum, di pressochè tutte rintracciandosi la valle alpina che abitarono e fra esse quelle de' Taurisci montani. Andò in persona Augusto nell'Illirio a domar Salassi e Taurisci di quella regione, che n'eran fra i più feroci e potenti (1), parlando di quella guerra Dione, Strahone, Velleio e Svetonio. Per tutto l'andare dell'alpi Italiche, pensò Augusto ad un savio provvedimento di guerra, scegliendo due centri d'operazione dai quali diriger gli attacchi. Uno presso Aquileia contro i popoli dell'alpi Carniche, Vindeliche e Retiche; l'altro presso Milano (9), di là indirizzando le colonne d'attacco contro le valli Marittime, Graie, Pennine, Leponzie ed altre. In persona condusse la guerra Cantabrica e la Dalmatica, pe' suoi legati quella alpina, dal centro dirigendo egli i movimenti. Eius ductu auspiciisque dicc l'iscrizione della Turbia, partim ductu, partim auspiciis suis aggiunge Svetonio.

Domati coll'opera sua Taurisci e Salassi Illirici, dalla sede di Milano e col braccio del legato Aulo Terenzio Varrone Murena (3) domò i Salassi nostir, reliquia degli spenti Taurisci. La qual campagna fu celeberrima tra le inalpine, solo di essa serivendo particolarmente i citali autori; ama Cassidoro la pone condotta da Augusto come quelle di Cantabria e Dalmazia. Risalendo Varrone il val di Dora (sua essendo la strada con due zone) ebbe nel piano facii vittoria de' Salassi, e li multo

<sup>(1)</sup> L. cit. 16.

<sup>(2)</sup> Svetonio Octavius 20.

<sup>(3)</sup> Sua lapide nel Bull. dell'istit. (1818) p. 75.

d'una somma, come fosse finita ogni coas; mandati poi ne vici i soldati a tor il danaro, fece prender d'un tratto la dispera gioventit con tutto il popolo; furono 36/m. de' secondi, 8/m. de' primi, ed ei vendelli schiavi a patto che nessuno liberato fosse prima di vent'anni di servitù. Certo e romano modo di spegner le nazioni.

Il fatto narrato da Dione (1) ribatte a capello colla teoria politica foggiatasi da Augusto ed esposta da Svetonio (9). I popoli inalpini non erano stati mai domi e quasi neppur guerreggiati dai Romani; ma i paesi loro separanti Italia da oltr'alpe, dovevano diventar sudditi, e poichè essi ostavano, Augusto li disse ribelli, e per non ledere l'umanità Romana, volle che i popoli: « notati di frequenti e perfide rihellioni, altra pena » non portassero, senonehè, fatti prigioni, si vendesser al-» l'asta, nè dentro xxx anni fosser posti in libertà (3), » Coi quali autori concorda Appiano laddove dice che Augusto i popoli ribellatisi puni coi tributi, gl'indipendenti da Roma punì soggiogandoli; ora, indipendenti essendo allora quasi tutti gl'inalpini, ne segue che Augusto trovò reo di maggior delitto chi si difendeva, che non chi si ribellava, più giovandogli la conquista che non la sommessione. Dice ancora Svetonio al capo 21, che mitissimo ci fu coi popoli indipendenti, a nessun di essi portando guerra senza cagioni giuste e necessarie, contento che i loro capi giurassero pace; ma, queste umane massime in qual modo le attuasse, lo dicano i Salassi con quelli che abitando l'alpi, ne tramezzavan l'impero e ch'ei stermino. Non fu però Augusto istitutor primo di questa politica, dalla repubblica adoprata essendo in casi analoghi e soprattutto nel vi secolo a danno degli Asiatici, tutto facendo sentir il pondo di sua forza alle nazioni indipendenti, ma con quelle clienti o soggette rimessamente procedendo e quasi direi con giustizia; seriveva poseia Augusto nelle tavole Aneirane che (Alpes a reg)ione ea quae (p)roxima est Hadriano mari (ad Tuscum imperio adieci) nulli genti bello per iniuriam inlato; ma anche aggiungendo: Externas gentes, quibus tuto parcere

<sup>(1)</sup> LIII, 25.

<sup>(2)</sup> Octav. 21.

<sup>(3)</sup> Cosi Svetonio, mentre Dione dice xx anni.

potui, conservare quam excidere malui(1). Nei nostri monti avendo però anteposto lo sterminio alla conservazione.

Siffatta iniqua teoria fu da Augusto applicata a tutte le tribù alpine, ma la storia non fa special ricordo che dei Salassi. Ad essa allude Seneca colle parole: Augustus dum alpes pacat, immixtosque mediae paci et imperio hostes perdomat etc. (2), cioè che distrusse gli alpini perchè frapponevansi tra il centro e le estremità dell'orhe Romano. Orazio poi, dopo cantate le imprese Cantabriche, Illiriche, Retiche, tace di quelle dell'alpi Italiche, con ciò significando il romano e cortigiano poeta ch'eran vittorie su ribelli e da non esser mandate ai posteri. Lucio Munazio Planco trionfò allora de' Reti (3), come Tiberio de' Dalmati e Pannoni (4), ma de' nostri nessuno, essendochè, pro aucto imperio, non pro recuperatis quae populi Romani fuissent, triumphus decernerctur (5). Diciotto secoli dopo, la Francia repubblicana, agognando all'acquisto del Piemonte, prima spogliavalo di sue difese, poi se lo pigliava, pel diritto (dice lo storico della Francese rivoluzione) di afforzar la sua frontiera; singolar concordanza di Augusto e dei giacobini.

Sterminati i Salassi, attese Augusto a far romana la valle della Dora Baltea, ponendovi una colonia di Pretoriani censita nella tribù Sergia (6) ed innalzandovi una città a foggia di castro stativo, nella quale le mura, porte, chiaviche, arco, teatro, anfiteatro, magazzino militare, ruderi di templi ed altro attestano la di lui potenza: dov'è da notare, che di que' tanti edifici, nessuno v'è che debbasi all'influenza greca, tutto essendo dell'età Augustéa ed opera di romani architetti militari. Nell'anno 729 per certi vantaggi riportati sui Germani da M. Vinicio fu decretato il trionfo ad Augusto ed avendolo egli ricusato, gli fu eretto nell'alpi (dice Dione (7)), per questa e per altre cose allora da lui fatte, un arco con trofei (alle τροπαιοφόρος), il quale non può essere il monumento della

<sup>(1)</sup> Mommsen Res gestae Divi Augusti (1865); p. LXXX, p. 7. (2) De brevitate vitae. 5.

<sup>(3)</sup> Grutero 439, 8.

<sup>(4)</sup> Velleio 11, 121; Svelonio Tib. 9. (5) Val. Max. 11, 3.

<sup>(6)</sup> Ant. & Aosta . p. 43.

<sup>(7)</sup> LIII, 96.

Turbia innalazalo xxi anni dopo, e per l'anno che è quello della distruzion de Salassi ed edificazione d'Aosta, e per essere chiaramente detto Arco e non Memoria o Monumento; rispondendo esso per l'appunto a quello che, spogliato solo dell'attico, vedesi tuttora in Aosta (1). La causa poi del frituto d'Augusto, su per non poter egli trionifar de Salassi, siante la finzione che' fosser ribelli; epperb, l'arco (non cretto in Roma, dove soltanto si trionifava) non la trionifate, ma onorrario. Non volle però Augusto che andases escan premio la fraudolenta vittoria di Varronc e due anni dopo ebbelo collega nel consolato.

Al tempo stesso non solo adornò egli le sue xxvut colonic Italiche di pubblici edifici ci di fonti finanziarie e mai necrto modo le eguagliò a Roma pei diritti e le dignità; pensato » avendo un genere cunvo di suffragi, coi quali, per ogni » celonia; c dal seno de' magistrati urbani, lossero estratti i » decarioni colonici cd alla veglia de' comizi i suffragi suggesti proposito de la toma 3º ». Bene è da dolere che il tempo abbiaci involato due libri che gitterebbero luce grandissima sulla nostra patria, siccome distesi dai maggiori uomini di quell'eta; dico del poema intitolato Iner composto da Cesare allorquando in 21 o 24 giorni, e di qui passando, ando coll'esercito da Roma nella Npagna ulteriore (3): quindi dei commentari De rist sund di Ottasiano Augusto (4), chel protrasse temus me ultra sino alla guerra Cantabrica del 729 e dovevan perciò inchiudere la distruzio de Salassi.

Fu detto di sopra come due deduzioni di coloni abbia la città nostra ricevuto: una da Cesare, che chiamolla Colonia Giulia: altra da Augusto, che la disse Colonia Augusta (unitori sempre l'aggiunto Taurinoruu dal nome degli abilanti della regione]; la qual ultima denominazione le rimase poscia, e come distintivo di città e di cittadini, ci pervenne in xv marmi, uno de' quali (al N.º 45) ha COL(onia). AVG(usta). TANIR(norum). Molivo di questa deduzione novella dev'essere

Ne diedi le prove nelle Antichità d'Aosta p. 190.
 Svetonio Oct., 46.

<sup>(3)</sup> Systonio Iul. 56; Appiano Civ. 11, 103.

<sup>(4)</sup> Octavius, 85.

Da questa seconda deduzione ha principio lo stato normale della città nostra, non essendosi, atteso il disordine de' tempi, effettuate le leggi precedenti di cittadianarza (3; cosicchè possiam dire che solo dopo il settembre del 723, cioè dopo la battaglia Azziaca, furono fissate le definitive sorti della nostra, come di tutte le colonie Traspadane.

E per rispetto alla memoria di Cesare (4) e per non alterare il censimento tribule, i coloni ed i Torineis proseguirono ad essere ascritti alla tribù Stellatina; a quest'epoca forse risalgono, le lapidi, come quella al N. 91 con altre poche, le quali accennando ad uligici municipali, hanno le persone non cognominate. Ignorasi per qual molivo un nuovo territorio di cittadini veniseo dai censori (3) ascritto a du na anziche ad altra tribù; questo solo sappiamo, ch'erano sparse per modo che un agro tribule non contasse troppi cittadini, sicebo no prevalesse nelle votazioni. Così nel Piemonte Traspadano, il tener di Torino (limitato dall'Orco, Po ed alpi) fu della Stellatina;

Havvi tuttavia chi pensa che al sole Ottaviano debbansi attribuire lo celonie Giulio Auguste.
 Lachmann 1, 396.

<sup>(3)</sup> Nè qui, nè in tutta la Traspadana, come benissimo chiarisce il Furlanetto nella introduziono alle lapidi Patavine.

<sup>(4)</sup> Dice Augusto nelle tavole Ancirano di aver pagato del proprie le terre date ai voterani; ma che ne cacciasse i pessesseri le attesta Svetonio Octavius 13.

<sup>(5)</sup> Cic. De Legibus 111, 3.

Novara della Claudia; poi quando, sotto Neroue, Susa diventò llaliana, fu col suo breve territorio censita nella Quirina. La qual cosa tuttavia non do per certa, e noto che non si conoscono altri marmi di Susa colla tribb se non quelli di due o tre Decorioni Duumviri. appunto come nella vicina Embrun.

Alla qual deduzione finale parmi che accenni Strabone dicente che i Romani, dopo fatti cittadini gli uomini dell'antica Italia, largirono lo stesso onore ai Galli Cisalpini ed ai Yeneti, nel paese loro istituendo successivamente delle colonica tali, che difficilmente se ne potrebber trovare delle più insigni (V).

Nel Cispado stava Pedona nella Quirina; Alba e l'Augusta de Vagieuni nella Camilia, mentre alla Publilia spettava il val di Tanaro (9); nella Clandia era Cemeutiam e la contea di Nizza; Acqui nella Tromentina; Tortona e Voghera nella Pompitina; Libara nella Mecia. Curiosa era la circoscriziane della Pollia, che dall'alpi per Lombriasco, Centallo e valli superiori, stenelnedosi a Pollenza, poi comprendendo stali, Industria, Bodincomago, il Forum Fulvii qued Valentinum (3) torrava all'alpi con Ivrea. Abbondano in Torino le lapidi della Pollia, ma si spiega essendone quasi circuita; ve n ha della Palatina, come al capo XII, ma son tutte di liberti; una della Tromentina qui venne da Acqui ed altra fu forse trovata qui e di un avventizio (3), come avventizie son pur due della Publilia (2). Su cinque della Camilia all'Università, tre vi furon portate (9) e due qui rinvenute, ma d'uomini oriundi d'altrove (7).

Ad ogni modo Augusto spartendo l'Italia iu regioni oude spegnervi il uome e le tradizioni delle stirpi che l'abitarono, operava come Sieyés inducente l'assemblea nazionale a divider

<sup>(1)</sup> Lib. v, 1, 1.

<sup>(2)</sup> A Garezzo in cima a val di Tanaro questa si scoprì forse inedita: M. Baebi. M. F. | Pub. A: X. X. X. I. Ve ne sono anche dell'altre della Publilia.

<sup>(3)</sup> Plinio 111, 7, 2; Steiner 1, 450; Grotefend passim; Brambach 1170, 71.

<sup>(4)</sup> È quella di Arrio Terzo al N.º 112,

<sup>(5)</sup> Guichenon p. 71, 72.

<sup>(6)</sup> Maffei 225, 4; 306, 9. Quella di Bebia Vettilla viene da Beinette non guari discosto da Alba.

<sup>(7)</sup> Pingono p. 101; Guichard Funérailles etc. (1581) p. 110.

la Francia io dipartimeoti e sostituir l'eguaglianza ammioistrativa alle efficaci memorie delle antiche patrie. Novella coocordanza di Augusto e della rivolozione spegoeoti colle stess'arti paorosi ricordi perchè antichi e connaturati.

Fra la rovina degli antichi clienti de' Taorini, solo a salvarsi fu Cottius o Cottus priocipale fra i Secusini e le circostanti tribù (1) ed il cui padre Donno, già statone re, coltivato aveva l'amicizia di Cesare. Vedendo egli come nei propositi d'Augusto tutte le nazioni alpine dovessero sparire, preveone il pericolo, facendosi suo cliente, come il re Trace Remetalce, ch'ebbesi il regno d'on altro Cozzio. Narrano i biografi d'Augusto com'egli amasse avere con sè, quasi pegoo, i figli de' principl clienti (2); tra questi annovero Vestale che, qual progenie di Donno, fu fratello di Cozzio e da loi mandato in corte d'Augosto, ove potè conoscere Ovidio; ito questi in esilio, giosta Masson nell'anoo 762, quindi vissuto in Tomi alle foci del Danubio, vi potè riannodar amicizia col giovane Vestale promosso allora al Primipilalo e segnalatosi oelle guerre sull'Eusino (3), come canta il poeta. Pare aozi, che la clientela con Augusto, la stringesse Cozzio per opera di Agrippa, Marco essendo e non Caio l'assuoto prenome, come ben notò il Morcelli (4), mentre gli altri di sua gente appellaronsi Cai Giulii, togliendo da Ottaviano nome e prenome.

L'iscrizione dell'arco di Susa, dell'anno x avanti l'era volgare, è anteriore ed affatto diversa da quella della Turbia, colla quale la confusero Navagero, Filandro, Holsteoio, Mahilloo (5) che la disse in aerva Immina ed altri assai; cooservasi o ambe le fronti, fu data da molti e meglio dal Napione (9).

<sup>(1)</sup> La maggior lunghezza del regno di Cozzio, da levante a ponente, era di 27 miglia romane al di là e al di qua del Monginevra da Ocelum a Scingomagum. Strabone 1v, 1, 3.

<sup>(2)</sup> Octavius 48; Dione 11, 16.

<sup>(3)</sup> Ex Ponto IV, epist. VII.

<sup>(4)</sup> De Stylo p. 60.

<sup>(5)</sup> Suo viaggio del 1518 nello Opere p. 417; Annot. ad Vitruvium p. 114; Annot. ad Cluserium p. 6; Museum Italicum 1, 6.

<sup>(6)</sup> Accad. di Torino, vol. xxx. L'arco malamente dato da Gioffredo, Muratori, Maffei, Rossini e Canina è assai meglio in Massazza, Torino 1750.

Sappiamo da Strabone che Agrippa aprì delle strade nell'alpi vicine alle Cozzie, probabilmente nel 747 essendo egli console: Cozzio poi ridusse all'uso romano quella già aperta da Donno da Ocelum per Susa al Monginevra ed oltre, poi appiedi alla salita pose l'arco nell'anno 745, cioè sedici anni dopo quello d'Aosta, essendo questi due i più antichi archi fra tutti quelli dell'orbe romano. Da Cesare al basso impero essa fu poi la più frequentata tra le vie andanti alle Gallie.

Per eternar le vittorie d'Augusto su tutti i popoli alpini, innalzò il Senato nel 747 il magnifico monumento, ossia trofeo, alla Turbia presso Nizza, del quale rimane il nucleo del maschio, L'iscrizione sua, data da Plinio (1), fu poi criticamente esaminata dal Morcelli 2, e da altri, mentre dell'edificio abbiamo una descrizione fatta nel 1560 dal Boyer con altra di anonimo 3): il disegno di una faccia bugnata del basamento è in Torino (4) e le poche residue lettere dell'iscrizione sono presso lo Spitalieri (5). Allora, le tribù, che per motivi geografici non furono unite all'Italia, vennero date in governo ad un prefetto, come poi quelle dell'alpi Cozzie, trovandosi. per figura , un C. Behio Praesectus . Civitatium . In . Alpibus . Maritumis (6).

Asservite le tribù dell'alpi, l'umiliato Cozzio perdè il titolo di re, già portato dal padre e mutossi in governatore romano: M . Iulius . Regis . Donni . F . Cottius . Praefectus . Ceivitatium . Quae . Subscriptae . Sunt . dicendosi egli nell'arco di Susa. Dov'è da notare che Donno non su mai cliente di Cesare o di Augusto, nè cittadino Romano, come si vorrebbe, perchè allora Cozzio si sarebbe detto C. Iulii . Donni . Regis . Filius ; Donno poi non porta altro nome che il gallico, quindi non ha nè clientela, nè cittadinanza romana, Mentova quest'iscrizione

<sup>(1)</sup> L'opera doveva imitare quella di Pompeo ai Pirenei; Plinio III. 94, 4; vii., 37. Malamente il Lopez de Stuniga (ap. Schottum Bibl. Hisp.) dice di averla letta sul luogo. (2) De Stylo 1, p. 67.

<sup>(3)</sup> Gioffredo St. dell'alpi maritt. p. 147.

<sup>(4)</sup> Morello Fortezze del Picmonte ms. del 1656 nella biblioteca del Ro in Torino.

<sup>(5)</sup> Accad. di Torino (1843) N. S. vol. v, p. 161. (6) Henzen 6938.

xiv popoli alpini governati dal prefetto Cozzio, mentre Plinio dice che in quella della Turbia Non unt adiectae Cettionae ciritates XII, quae non facruat hostites. L'arco di Susa è anteriore di due o tre anni al monumento della Turbia; ora, cinque delle Ciritates o popoli di Susa son mentovati alla Turbia (Caturiges, Medulli, Vennini, Egalnini, Ernbiani (1)) fra quelli che fuerunt hostites, mentreche assendo scritti anche nell'arco di Susa, sessi non sarebbero stati nemici. Concilio queste differenze, ponendo che Tosse in Plinio Civitates IX, e che i ciuque popoli Cozziani suddetti avesser fatto causa cogli altri inalpini contro Roma, sinchè vinti, vennero da Augusto restituità a Cozzio per le sue benemerenze (3). La qual ipotesi si fa credibile osservando che quelle cinque triba stanziava, in vallate apprentis sulle falde galliche dell'alpi.

Siscome cliente e federato, dorvas Cozzio somministra delle truppe ai Romani, come Polemone coi Pondie Auzilia (3) e Remetalce ammesso, al par de nostri, ne' Giulii, colle tante coorti ed ale di Traci. Nessona menoria abbiam di milizie levate nel paese di Cozzio, quando non fosse della corte, che sotto Tiberio (4) di là portossi a Pollenza a sedarri un tumulto e dovera comporsi di Secusini; dove noto che Svetonio confonde i tempi, dicendo regno quello che dovera dire Ciri-tates Cottianea, i li titole regio non essendo stato restituito a Cozzio giuniore, che più tardi e da Claudio. Tralasciando auche le coorti Montane, i marmi ed i diplomi militari rammentano un'Ala di cavalli Afrijari con assal coorti di fatti Afrijari con assal control di fatti Afrijari con assal concenti posteriori dalli valii già state Cozziane, essendo que' documenti posteriori della

<sup>(1)</sup> Sconosciuta è la valle dei Veamini; abitavano gli Esabiant in val di Vesubia presso Lantosca; i Caturigi a Chorges in Delfinato; che i Medialil tenessoro la Morienna provasi con Vitravio (viii, 3 ed ivi Pilandro) e con Giovenale sii, 163; ignoro la giacitura degli Egdinii. Mommsen. Res gestae. Dici. Augusti p. 133.

<sup>(2)</sup> Bimard in Muratori 1, 77.
(3) Tacito Annat. xv, 6.

<sup>(4)</sup> Svetonio Tib. 37. Cf. il N.º 175.

<sup>(5)</sup> Arneth Rom. Milit. Dipl. tav. 1x. Tacito Hist. 11, 14; mentova 500 Alpini, e Cardinali ne dà l'etenco accresciuto poi da Cavedont ed Arneth.

all'estinzione de' Cozzi. Nella decadenza furon cognominate Alpine le legioni 1, 11, 111 (1), ma quel nome lo dovettero trarre da qualche breve soggiorno nell'alpi nelle guerre contro gli usurpatori.

Sottopongo ora lo stemma dei re di Susa:

I. Donno, ch'ebbe in patria titolo regio e visse ai giorni di Cesare, cui fi amico, ma non cinete (3), e facilitògli a strada del Monginevro. La fama del suo buon governo visse ne' tardi discendenti de' suoi sudditi, che lo disser santo, stando presso Torino e sulla via di Susa, nel 4136 (3) il Burgus Sancti Donni, che con lieve trasformazione diciam tuttora Borgo S. Donato e coal appellavaia ne' bassi tempi.

II. Cozzio seniore figliuol suo, non piò re, ma prefetto di x oppure Xur cinitare o popoli alpini contigui alla valle di Susa, antore nell'anno 745 dell'arco in questa città e compitore della magnifica strada nell'alpi che da lui cibber none. Stavane il sepolero presso la sua capitale, riscuotendo culto religioso quod iutto moderamine rezerat suo, el dadcitus in societatem rei Romanae, quietto geni praestiti sempiternami dice enfaticamente Ammiano (4). Per amicizia di Agrippa si disse Marco, e per ossequio ad Augusto entrò con tutti i suoi nella gente Gitila, assumendo questi ultimi il prenome Caio, ch'era quello di Augusto selveso nel tutti suoi nella gente Gitila, assumendo questi ultimi il prenome Caio, ch'era quello di Augusto selveso.

III. Ebbe fratello Giulio Vestale, che militando sul Danubio e salitori dal grado inferior di Primipilo a quello di governato militare della provincia Mesia, fu cantalo da Ovidio con lai amicatosi sul Ponto Eusino dopo averlo probabilmente conosciuto in Roma (5).

(1) Notitia Occid. (ed. Böcking) pag. 27.

(3) Lo arguisco dal non avor në il prenome në il gentilizio di Cessre, (3) M. II. P. Chart z., N. 475. Credesi conumenente che nego. Borgo S. Donnino a mezza via tra Piacenza e Parma, ma come ma sarehber colà, andati i rorinosi per farsi confermar da Lotario ia lor libertà, se Lotario stesso venne allora a Torino giusta l'annalista Sassome?

(4) xv, 10. Contro l'autorità dell'iscrizione dell'arco, e confondendolo col padre o col figlio, lo chiama Rex, ed ho sospetto che qui attribuisca a Cozzio lo opere o la fama di Donno.

(5) Progenies alti fortissima Donni; Alpinis juvenis regibus ortus.Pont. Iv, 7. Cf. capo XIV in principio.

IV. Altro fratello suo fu, a parer mio, quel C. Ginlio Donno, che senza titolo di re, è menzionato in lapide contemporanea di suoi liberti al N.º 9.

V. Figlio suo primogenito dev'essere Cozzio giuniore detto in marmo Secusino e coevo M. Iulius. Cottius. Rex (N.º 10). Ebbesi l'affetto di Claudro, che lo dovè conoscere di persona nelle sue gite a Lione come nella sua andata alla guerra Britannica, lo fece re e ne ampliò lo stato paterno, giusta Dione al libro Lx ponente il fatto all'anno 44; il qual ampliamento dovè essere stato mediante l'unione di valli già attribuite a Municipii Italici o più probabilmente a Municipii Gallici, che la terra Italica non si dava più in podestà di nessuno. Venuto a morte pochi anni dopo, ne fu lo stato unito all'impero (1), nostri essendo stati gli ultini re, come gli ultimi popoli d'Italia che ostato abbiano all'ambizione di Roma. Allora fu esteso il pomerio, giusta l'antica usanza d'ingrandir Roma dopo ingrandita la Civitas Romana; ma dopo la data cittadinanza, tutta Italia essendo Civitas, l'estensione del pomerio ebbe luogo dopo unita la parte orientale di val di Susa; dicendo Seneca che nunouam provinciali, sed Italico agro acquisito, mos proferre apud antiquos fuit (2), così fatto avendo Cesare ed Augusto dopo estesa la cittadinanza alla Traspadana (3). Ma dopo il conferimento della Civitas Romana fatto a tutto l'impero da Caracalla, fu dilatato il pomerio da chi avesse aggiunta qualche parte dell'Ager Barbaricus; tanto però aveva già fatto Claudio dopo aggiunte l'Iturea e la Giudea (4). Allargavasi dunque la Urbs dopo allargata la Civitas.

Le quali parole di Seneca combinate col fatto dell'esteso pomerio, indican che Nerone, unendo Susa all'Italia, fu ultimo a compire la romana idea di porne i limiti sulla vetta dell'alpi; ma gila, sotto i quattro primi imperatori, furono i Cozzii (anche con titolo recigio vicazii pro tempore degli Augusti, sinchè

<sup>(1)</sup> Aur. Vittore De Caes.; Hist. Aug.; Entropio vii; Vopisco in Aureliano; Cassiodoro in Chronicon; Ilieron. in Chron.; Svetonio Nero 18. Secondo Cassiodoro sarebbe ciò accaduto nell'anno 66.

<sup>(2)</sup> De brevitate vitae , 14.

<sup>(3)</sup> Dione xLIII, 49; LV, 6.

<sup>(4)</sup> Vopiscus in Aurel. 22; Tacito Annal. x11, 23. Sue lapidi in Fea Miscell. 11, 136, 181.

cessala lor stirpe, pel diritto di alta sovranità, l'impero assorba già abianti della porzione Italica facendoli cittadini romani; la qual compitata romanoizzazione non poteva accadere, siochè vi serbavano i Corziii un'ombra d'independenza. Non credo che a Cezzio gioniore facesse d'nopo di prononciare il famoso pobli sua successione fiu altro ad citta di tenti per anno mobil sua successione fiu altro divisa in tre, passandone una, con Susa, all'Italia; l'altra alle Gallie, col nome di Provincia Alpino Golfirme, il a teza, cio di pirviato patrimonio de Corzii, cedendo al fisco della famiglia regnante, come gliestan le tante lapidi, che sarna date, di liberti di Claudio Augusto.

La frooliera Italica del regno di Corzio negl'Ilinerari appellasi Ad Fines (come che doe volte si trova longo il confine Etrusco dell'antica federazione Romano-Italica (1) e stava presso le chinse de' Longobardi (Clusa, Clussel); sin la stendeva i soci possessi Carlomagno e poneva nell'806 i limiti d'Italia e Francia. Poi, dalla vita di S. Giovanni di Ravenna, scritta nel xu secolo (3), vedesi come corresse ancora il nome antico, leggendovisi: Vicom Guzum, ad radicem horum monfium, situm Ausomis finibas: così pure dicendo nel secolo xi Lamberto Scafabourcense (3).

Con nesson'altra città si connelte e vincola la storia di Torino come con quella di Susa, le vicende dell'una quelle essendo dell'altra ne' tempi antichi, ne' medii e negli odierni; sorr'essa mi sia perciò lecito diffondermi alquanto.

N.º 3. TI.IVLIVS.VIBI.F QVADRATVS VIKANIS.SEGVSINIS POSTERISQ.EORVM TESTAMENT.LEGAVIT Pei nomi che leggonsi in questo marmo, parmi che sia contemporaneo ai Cozzii, o posteriore di poco, e sta bene che allora Susa fosse un semplice vico, come Losanna e Marsal (4). Poco dopo la sua unione all'Italia, la pooeva unione all'Italia, la pooeva

<sup>(1)</sup> Mommsen Hist. Rom. Libro 11, cap. 7.

<sup>(9)</sup> M. H. P. Serint, 111, 239.

<sup>(3)</sup> Apud Struvium vol. 1, p. 417. In locum qui CIVIS dicitur, ossia Finis, come dal contesto, ed erra il Muratori credendolo Chivasso.

<sup>(4)</sup> Oreili - Henzen 324, 5214. Dala da Maffei 233, 9.

Plinio tra gli Oppida della Traspadana (1), e su poi satta Municipio, come da questa lapide dell'Università (2), essendone

N.º 4. GENIO MVNICIPI

> SEGVSINI IVL.MARCEL LINVS.V.P EX.VOTO.POSVIT

mentovato l'Ordo Splendidissimus e la Givitas Secusiae (non già Civitas Secusinorum, indizio di comune soggetto, anzichè Romano) in tre lapidi a Diocleziano, a Massimiano, a Valente, Graziano e Valentiniano, delle quali ripeterò la prima, perchè data dal

.VOTO.POSVIT solo Guichenon (3).

## N.\*S. IMP.CAESARI.G.VALERIO.DIOCLETIANO.P.F.INVICTO.AVG. ORDO.SPLENDIDISS.CIVITATIS.SECVSIAE CVRANTE.AVRELIO.SATVRNINO.VRB.PRAESIĎE D.N.M.Q.E

Bilengo l'emendazione d'Orelli, che ad VRBis sostituice V. P. (Vr. Pefectisiumus.) Quanto poi all'essere appellato Preside (intendasi dell'Alpi Cozzie) si ziferieca tale ufficio alla piecola previncia transalpina, non mai a quella che dopo Diodeziano ebbe egual denominazione, renendo essa pure retta da un Preside (9. Nella citata lapide dei tre Augusti il Preside de detto Prazefesta Alpium Coffirarum, (100 già portato da Cozzio e dopo lui da Egnazio Calvino (9), quindi in marmo di Susa L. Nomano è detto Prazese Alpium Colizarum (6), que passare poi di Susa da villaggio a città, ha suo rizcontro in Verceunda d'Africa prima appellantesi Vice o pdi Municipio (7).

Susa, fatta Italiana da Nerone, pare che venisse consita nella tribu Quirina, atteso il marmo di Nigrino cui Gazzera

<sup>(1)</sup> Hr. 91, 1.

<sup>(9)</sup> Guichenon 58; Ricolvi II , 37; Maffel 910, 3.

<sup>(3)</sup> Pag. 55, 57; Gudio p. 78, 94; Orelli 3803. Una quarta posta a Salonina di Galerio (Guichenon, ivi) ha Ordo . Segusior., ma egli era troppo shadato.

<sup>(4)</sup> Not. Occid. p. 6, 66.

<sup>(5)</sup> Plinio x, 68, 9.

<sup>(6)</sup> Gazzera Ponderario p. 47; altro in Grutero 493, 6.

<sup>(7)</sup> Rénier Inser. d'Algérie 1413, 1437 etc.

M.º 6. P.VIBIVS CLEMENS DECVRIO II VIR FORTVNAE

VSIIM

non era Romana (3). Unisco codesta trevata in Susa e provante, come già vedemmo, che vi erano i Doumviri; noto però che non si ha nessun soldato di Susa, dovendosi di sosto marmi eliminar un la-tercolo con un C. Memorius C. F. Fla. Messer. Sopur, (6), sul quale stabili fallacemente il Grotefend la tribb di Susa, che muterebbe anche in FALerna; ora, essemble con la contra di Contra del contra di Contra del contra di Contra del contra di Contra del contra del contra di Cont

sendo la Flavia tribà militare e posteriore a Vespasiano, il soldato ammessori, non di Susa doveva essere, ma di Segobriga o meglio del Segusiavi di Lione; così pure per un titolo dell'Orelli, nel quale il Borghesi leggerebbe anche Segusto 25, mentre il Mommesen vi trovò il cognome Secundus (°).

La porzione del regno di Cozzio oltr'alpi fu fatta provincia solto un procuratore imperiale come lo vicine alpi Artecilane, Ponnine, Graic e Marittime, non cessendo-delle maggiori quee a precuratoribus cohidentur (7), ma delle minori. Quella partizione del regno Cozziano fa concordare gli crittori della storia Augusta dicenti che quello stato fu ridotto in sus provinciae, in in presinciae formam col fatto positivo che l'annessione di Susa all'Italia fu per opera di Nerone; con ciò essi voller dire che la maggior parte del regno di Cozzio en Tarasalpina.

Il marmo di C. Lucretius . Sex . F . Stel . Quartio (Guichenon p. 57) fu trovato a Susa . ma è di un Torinese colà domiciliato.

<sup>(2)</sup> Le quattro ultime linee son troppo mutile; le prime son date, ed assai male, dal Durandi Marca di Torino p. 66.

<sup>(3)</sup> Muratori 1035, 5; Bimard, ivi, 1, 37.

<sup>(4)</sup> Fabretti p. 913.

<sup>(5)</sup> N.º 439; Opere IV, p. 227.

<sup>(6)</sup> Bull. dell'Istit. (1852) p. 103.

<sup>(7)</sup> Tacito Hist. 1, 11.

Nella divisione amministrativa d'Augusto la patria de Taurinis fu posta nella regione i nei d'altima (1) limitala da alpi, Pe ed Adda, e la cui maggior porzione formavasi dal Piemoste Traspadano, mentre dalla destra del Po ul mare, la regione x comprendera Plemonte Cispadano e Liguria, come x fu la Venezia; siettero poi i nostri nell'ultima regione, perchè Augusto classificandole, non badò a geografia, ma solatato alla priorità della cittadinanza ottenuta dai singoli popoli, tra i quali farono ultimi Taurini ed Insubri.

Tea il w ed il wu lustro dell'era volgare accadde il luttuoso fatto di Pollenza. Svetonio, dopo detto della diligenza di Tiberio nel comprimere i moti popolari, aggiunge che in siffatti casi, o per Roma, limitossi a relegare i capi delle sommosse, ma che e avendo la plebe di Pollenza, non prima lascialo uscir adal foro i funerali di un Primipilare, che agli eredi non tresses con violenza danaro per giuochi di gladialori; man-a data una coorte da Roma ed altra dal regno di Cozzio, e dissimultala la ragion di lor marcia, nudate di colpo le armi, a a suon di tromba entraron per diverse porte in città; e così la maggior parte della plebe e dei Decarioni fu caccitata in perpetua prigione (?); a di questo avvenimento parmi che intenda Seneca, dovo partando degli effetti orrendi della collera, enumera la Pebo immisso milite contrucialas ().

Sassistono in Pollenza i ruderi dell'antiteatro, il quale dall'opus incertume e dall'ottimo cemento argomentasi non posteriore a Tiberio; ma come, per la strada ferrata di val di Serivia, fa demolito l'antiteatro di Libarna, cosi gli arginamenti del Tanaro motivarono la distruzion di questo. Giò a mezzo il secolo xix, ed avverandosi sempre più le parole di Ampère dicente come i maggiori nemici della civiltà antica siano gl'ingegneri.

L'antico odio di Roma contro Italici e provinciali qui ritorna nel diverso modo con cui trattavansi Romani e Piemontesi; che l'eguaglianza politica, autica di quasi un secolo nelle leggi, non era ancor penetrata negli spiriti. Svelonio però non acceuna

<sup>(1)</sup> Plinio 111, 6, 8; 91, 1.

<sup>(2)</sup> Tiber. 27.

<sup>(3)</sup> De ira 1, 2.

a stragi e neppure che la grazia sovrana, coprendo vitima e carnefici, mondato avesse di ogni colpa i Tiberania pratis a mo'di ladroni; diciotto secoli dopo, fra tanto vociar di civiltà e diritti, tutto ciò vedemmo noi Torinesi fra i cadaveri di ducento nostri.

Compievasi intanto la romanizzazione del paese col conferimento di vasti poderi a membri ed amici della casa Augusta (come uno ne toccò ne' Ceutroni a Sallustis Crispo famigliare d'Augusto, Tiberio e Livia (1), ed inviando qui molti liberti della casa imperiale, singolarmente delle genti Giulia e Claudia, come risulta dalle lagidi. Largheggiarono pure ggi Angusti nell'accettar il patronato de' tanti citenti di queste regioni, che volentieri smettevano il nome Gallico per quello dell'imperatore nella cui cilientela eransi collocati, come al N.º 475 vedremo di Ciodio Casto figlio di Vecato.

Più felici tempi corsero per queste regioni sotto Claudio Augusto, di cui non è da crelersi continua l'imbecilità, ma che i fosse modo circomspectus et sagaz, modo inconsultas at pracepra (2). Nato in Lione da padre riamato amatore della stirpe Gallica, grande fantore di Cozzio per opera sua aon più prefetto ma re delle valli di Sossa, si mosttò saldissimo nel frangere il romano orgogito, estendendo la cittatianara a gran parte d'Europa. Somma quindi fin in Roma l'ira contro di lui, e Seneca, già suo vilissimo adulatore, rimproverolto, appena morto, di esser nato Gallo e di aver volnto far cittadini Greci, Galli, Ispanie Britanio (2), preso i quali la stori ed il soggiorno suo avevangli fatto conoscere come abbondassero uomini deginissimi di quell'onoranza.

Lagnavansi I Romani dell'irruzione fatta in Senato dai Traspadani, avendocene testimonianza in lapide Vicentina di un M. Salonio, che da Clandio fu (addecta) IN . SENATUM ET .INTER. TRIBIVITIOS . RELATO . AB EODEM . AD-SCITO . IN . NVMERO (amicorum) (5); ma Clandio, con quella politica d'islinto, frequente ne' re d'antica schiatta, purché

<sup>(1)</sup> Plinio xxxiv, 2; Tacilo Ann. 1, 6; 111, 30.

<sup>(2)</sup> Svetonio 15.

<sup>(3)</sup> Apocolokyntosis 111, 3.

<sup>(4)</sup> Maffei 377, 8; cioè nella Cohors Amicorum, come al N.º 141.

enesti, in discorso pieno di doltrina e saviezza, opponera ai dissidenti come l'orte romano si fosse rinizgiorito, dopo data alla patria nostra la cittadinana: Tune solide domi quier, et adereva externa foruimus, quum Transpadani in civilaten recepti, quum specie denhectarun per orbem terras legionum, additis prevenicalismo suldiassimis, fesso imperio subcentum est, ed esponendo rapidamente il sunto della storia di Rona venuta al colmo per essersi incorporato il fiore d'ogni paese con Romolo, col Senato, con Cesare. E queste parole cols vere, gravi e solemni parvero a Tacito ed al Lionesti da perpetuarle nel loro escritti e tramandarle in tavole di bronzo (V. Sappiamo poi dal libro tx di Diono, come nasse quell'Augusto di conferir la città a molli ed in massa.

La qual difesa de l'araspadani e della saggia politica, presenti e contrari i legislatori del mondo, nono Claudio prendente questa regione nel più lato senso e concorda cogli encomi che, un secolo prima o con diversissimo intento, della Cisalpina fatto aveva Gicerone dicendola Provincia opine de republica meria. Fideliziama algune opinua (2); che se le parole dell'oratore, come presentance, potevan diris interessate, sincree erano quelle di Claudio riferentia i a tempi passati.

Tantera del rimanente la romana horia, che Tacito per addensar su Livilla il vitupero, la dice contaminata di municipale adullerio, ed erane adultero l'Ettusco Selano (3); el avverte poi Ammiano come, cessato l'antico vigore, fossesi quell'odio contro i nati fuori della cerchia urbana, mutato in astione disprezzo, ch'è l'odio degl'imbelli (4). Aggiungasi che glii storici, veracemente Romani, son tutti aristocratici e pieni di spregio contro provinciali ed Italici, passato essendo in massima che Historia non nisi ab houesticsimo quoque scribi solita, onessissimo essendo coltu che coperto avendo i pubblici.

Tacito Ann. x1, 24; Tavola di Lione in Boissieux p. 136;
 Monfalcon Monographie de la table de Claude (1851). Simili sensi esponeva Cecilio Metello sin dall'anno 575; Livio x1, 46.

<sup>(2)</sup> Philipp. v, 13; v11, 4.

<sup>(3)</sup> Ann. 1v, 3. Nella Consolatio ad Helciam, 17, in sedici anni che fu in Egitto col marito, che n'era preside, Neminem provincialem in domum suam admisil.

<sup>(4)</sup> Lib. xIV.

uffici, era Romano perfetto (1). Augusto, proseguendo il pensiero di Cesare, volle pareggiar ai Romani tutti gl'Italici; ma Tiherio in cui col sangue Claudio prepoteva la romana snperbia, i nuovi cittadini d'Italia non abbassò per legge, ma non li tenne eguali agli antichi, cosicchè le coorti Pretorie ed Urhane cernille con Etruschi, Umbri, Latini ed uomini delle vecchie colonie Romane, tra le quali potevan forse essere Cremona ed Aquileia, ma non quelle del Piemonte (9); come infatti, le lapidi de' Pretoriani nostri, portando il cognome, son posteriori a Tiberio. Così accadeva, mentre sin da que' tempi i cittadini del Traspado sovrastavano a tutti gli altri Italici per copia di popolo, grandezza e ricchezza delle città (3). L'officiale denominazione di Traspadani cadeva in desnetudine snllo scorcio del 1 secolo, ma lungo tempo visse nel volgo, avendosi circa l'anno 800 un Sanctiolus Transpadanus con un Natalis homo Transpadanus maestro casario o Comacino, ambo rammentati nei documenti per la storia ecclesiastica di Lucca.

Della riconoscenza de' Torinesi verso Claudio è prova il fatto, che le sole opigrafi onorarie agli Augusti da noi trovate, ad esso son tutte poste, come quella pubblica al N.º 258 e l'altra di Glizio Barbaro al N.º 440.

Fioriva intanto la città pei continui passaggi degli imperatori e lor truppe di qua e di la dell'api Cozzie. Nel'amo 744 Augusto e Tiberio, pei moti Dalmatici, tornaron dalla Gallia in Italia, e siccome compievasi allora l'arco di Susa (9), è da credere che per la sua dedicainoe, di cola é sian passati; forso fu in quel viaggio, che un primate Gallo, col pretesto di un colloquio, avvicinossi ad Angosto per gettarlo in un precipizio (2). In direzion contraria passovvi Tiberio, quando udita in Pavia la malattia di Druso, corse al Reno, facendo in tre giorni ducento miglia (6), andando pure al Reno passovvi

<sup>(1)</sup> Svetonio Rhetor, 3; Aug. 46.

<sup>(3)</sup> Tacito Ann. 1v, 5.
(3) Strabone v, 1, 12.

<sup>(3)</sup> Strabone V, I, 1 (4) Dione LIV, 36.

<sup>(5)</sup> Svetonio Oct. - 79.

<sup>(6)</sup> Val. Massimo v, 5, 3; Plinio vII, 20.

Caligola, venendogli allora in pensiero di fabbricar una città sulla cima dell'alpi (1).

Nelle guerre civili scoppiate dopo Nerone nell'anno 69, poca ed inutil resistenza opposero ne' monti di Nizza le truppe di Ottone ai Vitelliani venienti dalle Gallie (9); scendevan questi con 40/m. nomini dall'alpi Cozzie, con 30/m. dalle Pennine (3); Valente poi, piegando a destra, da Nizza entrava in Italia e dimostrerò nel capo XVI che fra i Vitelliani male si pone l'Ala Taurina non mai esistita, invece della Tauriana. Ad ogni modo, Cecina, varcato il Sommo Pennino, coll'aiuto dell'ala Siliana (non Sullana, come leggesi in Tacito), che stava sull'alto Po, ottenne Ivrea, Vercelli, Novara, Milano firmissima Transpadanae regionis municipia (4). Sperava Ottone che Cecina s'arrestasse sui monti, ma questi, già sceso, occupava il florentissimum Italiae latus tra Po ed alpi (5), intercettando tra Pavia e Piacenza le trappe di Ottone, mentre per blandire gli affetti nazionali di questi popoli memori di lor sangue, affettava di vestir saio e brache galliche (6), cosa che i municipii e le colonie, affatto romanizzate, gli apponevano a superbia.

È qui rifalge l'isintiva sapienza de 'primi Augusti, avregnache troppo sorente imbelli o nefandi. Lo sgomento, che sin
da' primi secoli aveva Roma de' gallici tumulti, la indusse a
portar suo dominio all'alpi; Cesare poi, vinta la Transalpina,
vide quanto perioclo sovratsasse alla repubblica ogniqualvolta
i mal domi Galli ed Elvezi insorgessero dando mano ai Gisalpini
ricordevoli di lor stirpe e delle insivizie multorma annorum.
La sua politica prudenza gli fe' scorger cosa non vista dal
Romani acciccati da orgoglio e dalle selue; il bisogno cioè di
vincolare colla compitata cittadinanza queste regioni, onde
disginugerte affatto dai Galli, seguito in ciò da Augusto, da
Noreno estesso e soprattutto da Claudio, che di encomite

<sup>(1)</sup> Svet. Calig. 91.

<sup>(2)</sup> Ivi, Otho, 9; Tacito Hist. 11, 12,

<sup>(3)</sup> Tacito Hist. 1, 61.(4) L. cit. 1, 70; Henzen 5430, 6856.

<sup>(6)</sup> L. cit. II, 17.

<sup>(6)</sup> L. cit. 11, 20.

benefatti colmò la Traspadana, Ucciso Nerone, si riscuotevano Gallia ed Elvezia al grido dell'instaurato impero Gallico, ed il Vitelliano generale Alieno Cecina or fomentava, or rintazzava quelle sommosse, propugnando a vicenda la causa de' Galli e unella di Vitellio ed ostentando da noi l'abito Gallico, cosa ai Romani odiosissima, ma senza che alcun moto favorevole ai Galli nascesse mai nel Traspado; ora, tutto ciò si spiega, sapendosi che Cecina era Vicentino, cioè Traspadano (1). Come tutti i sovrani assolnti, gli Augusti (scevri in ciò dalle passioni popolari e dalle aristocratiche) più non conobbero gli odii di stirpe e di nazione. Allontanava Vitellio dall'Italia le vinte soldatesche e fra esse

la legione xiv già precipua forza d'Ottone (2). Prima della guerra, trovandosì essa a Langres, era venuta a rissa colle coorti ausiliari de' Batavi (3); lieto di lor discordia, avviavali tutti in Brettagna Vitellio, e quando da noi passarono (dice Tacito (4)) a fra tant'odio di armati lunga non fu la quiete. » In Torino, mentre un Batavo insegue come frodatore un » operajo, e come ospite sno lo difende un legionario, affol-» latisi di qua e di là i compagni, passan tosto dalle grida » alle stragi; fiera battaglia ne sarebbe nata, se due coorti » pretorie, facendo causa coi quartadecimani, non avessero

- » dato a questi fidncia, timore ai Batavi; ne' quali Vitellio » avendo fede facevali accompagnar in marcia quella legione » per l'alpe Graia, divertendo dalla strada per iscansar Vienna
- » degli Allobrogi (5). La notte stessa in cni partiva la legione, » per certi fnochi sparsamente lasciati, parte della colonia
- » Taurina fu bruciata; il qual danno, come quasi tntti i mali » della guerra, andò scordato tra maggiori sventure d'altre » città, »

Noterò nel capo XVI come i non pochi Torinesi soldati

<sup>(1)</sup> L. cit. m, 8.

<sup>(9)</sup> L. cit. III., 13.

<sup>(3)</sup> L. cit. 1, 64. (4) L. cit. n, 66.

<sup>(5)</sup> La strada A Mediolano per Alpes Cottias Viennam, dell'Itinerario d'Autonino, passa per Torino; dunque, da questa città procedettero allora i Vitelliani per Ivrea, Aosta e l'alpe Graia.

mella xur Gemina, e de' quali ci pervennero cinque lapidi, forse lo furono per affetto a quella legione, che costì preso aveva le parti de' cittadini; ed altrest, come probabil sia, che Q. Glizio, giovane ancora, sinsi allora adoprato a metter pace tra i combaltedio da contrapporis con essi al Batavi (f). Delle quali cose parmi che vi sia indizio nei bassirilievi dell'Università asprimenti un combaltimento tra legionari ed ansiliari, saccardi portanti lor preda in un culleum ed infine un'allocuzione a cittadini; senlutre tutte non posteriori a Traiano.

Nel primo secolo dell'impero queste son le notirie tramandatec circa il Piemonte e Torino. La dizione degli spenir e di Susa, nella minor parte fatta Italiana, ridotta nella maggiore a condizion di provincia; un ignobil tumulto a Polteno represso con fraude, punito con atrocità; aggredita Torino dalle feroci coorti Bataviche e mandata a fuoce e sterminio. Pure i sensi ed i fatti di Roma imperiale, verso gli avi nostri, assai men fieri che non quelli di Roma repubblicana.

Poscia, pei due secoli abbracciani il massimo fiorire delle città Italiche e de' quali dovevan essere il nostro teatro de antieator (3), abbiamo nell'inferior Piemonte Traspadano due oratori levatisi in bella fama, il Novarese Abluzoi Silo, il Vercelleso Vibio Crispo (3), ma nel superiore nessun cultor di elttere apparendo; gran copia invece vi fo di ufficiali soldati Torinesi, de' quali le iscrizioni son qui riunite in numero di txr, tra essi (oltre l'imperator Pertinace di Alba Pompeis) emergendo il console Q. Glizio luogolencule di Traiano nella guerra Dacica.

Nell'anno 196, allestendosi guerra tra Albino e Settinia (Severo, munì questi te nagueti ed l'alpi; ed i rarchi d'Italia (Giovarono queste parole d'Erodiano al Labus per istabilir l'epoca della via del Sempione (Alpes Airacianae?), quinta tra quelle strate nell'alpi occidentali dopo le Martitlum, Cozzie, Graie,

<sup>(1)</sup> Vedi il capo XIV dopo il N.º 133.

<sup>(2)</sup> Momorato il primo nella lapide di un Choragiarius al N.º 908; il secondo dal Maccanéo che ne vide gli avanzi de' quali parto al capo VIII.

<sup>(3)</sup> Svetonio Domit. 3; Rhetor. 6. Quintitiano, Giovenale, Tacito. (4) Herodianus 111, 6, 20.

Pennine ed avente a Vogogna sul fiume Toce un'iscrizione storica incisa nella rape (1).

Nell'Illima divisione d'Italia, attribuita a Diocleziano, il Traspado dal Moviso all'Adda chèn nome di Liguria, avendo per capitate Milano, così il Cispado nostro col Genovesato costitu la provincia dell'alpi Cozzie, ambe con invertita denominazione; constando ciò da Paolo Diacono, dalla Notizia e dalle liste delle provincie dell'impero raccolte dal Mommsen. Vorrebbe il Bisching(9) che in Torino avesse sede il preside dell'alpi Cozzie, ma la provincia gallica o montana, così appellata nella Notizia, aveva un governatore posto in Embrun, benche qualche volta residente in Susa per maggior prontezza di comunicazioni, come in questo capitolo fin dimostrato co marmi.

Il giovane Costantino, tenuto in Roma come ostaggio da Galerio, (aggi in Brettagna al padre per la via dell'alpi Corzie (3); assunto poscia all'impero, ruppe guerra a Massensio nell'anno 312. Sominava l'esercito condotto dal primo a 30 o 40/m. Galli o Germani, vecchia e provata gente; a 100/m. quello di Massenzio, quasi tutti Italiani, ma come viventi in centro d'antica mollezza e corruzione, snorvati e proni al tradimento. Sceso dal Monginerva, trovò Costantino un primo ostacolo in Susa, dove il presidio fidente nelle mura, chiuse le porte e respinse gli offerti patti; mandarono gli assalitori a focco le imposte e colla scalata occuparon la città. Dove nota il Panegirista, come già avesse Cearre presa in un sol giorno la Tessalica Gompheo (4), ma c'hegli vi chebe a fare con vili e non con prodi uomini: ille Graeculos homines adortus est. In Subaltoinese (3).

Salvata Susa dall'incendio, scese Costantino nelle piannre Torinesi presso Colegno, dove l'attendevano i Massenziani in quella formazione tattica, che chiamayan Cnneo (6); constavan

<sup>(1)</sup> Antica via del Sempione (1840).

<sup>(2)</sup> Ad Occid. Annot. p. 443.

<sup>(3)</sup> Hist. Miscell, XIII.

<sup>(4)</sup> Città munita moenibus allissimis; ne parla Cesare Civ. 11, 80. (5) Incerti 5, 6; Nazario 91; Eusebio Hist. Eccl. 1x, 9; l'ita Constantini 1, 37.

<sup>(6)</sup> Incerti 6.

lor trappe singolarmente di cavalleria Clibanaria o Catafrata, cioè d'uomini e cavalli coperti di ferro, arte di popol decrepito, che per la sicurezza perde la mobilità. Costantino in persona attaccho i Catafratti, i quali rotta la -fronte della fanteria, dovevan procedere saldi per poi pigliarla a tergo (1); me egii, adattando sabnio l'offesa alla difesa, divisi i suoi per manipoli, ne circondò i Catafratti e con hervi daghe chismate ofessi, infisse nelle commessure del ferro, ad uno ad uno uccidendoli, in herve li ebbe initeramente fugata.

I disfatti Massenziani, per la via Romana si ridussero alla porta Secusina di Torino che trovaron chiusa dai cittadini, cosicchè stipati tra le mnra urbane ed il nemico vittorioso, furon quasi tutti spenti, colla mole de 'cadaveri, dice il Panegrista (\*), ostremoda ci Costantiniani le porte. La vittoria di Torino e la sua resa per opera de' cittadini furon preludio di simili eventi nelle città circumpadane e della rovina e morte di Massenzio da' suoi abbandonalo sul Terere. Non fuvri in citò affetto ne odio, ma il fratto dell'universal abbierione spingente i vili a stare col vincitore, chiunque ei sia; cinquant'ami dopo, coloro che diserto avevano Massenzio por Costantino, diesetarano Castaron falti di questo per Giuliano Apostata.

Trovaronsi in Torino parecchie lapidi di Esarchi e soldati del Numersu o corpo dei Dalmali Divitensi, tutti chiamattia Aurelli e del secolo m; presidiaron poscia la Dacia Ripense e di essi sarà detto ai N.º 185 – 190. Ma anzirbeh nativi od orimdi di Torino, essi vi appariscon domiciliati, con obbligo del servizio miliare a tutela degli sboccbi alpini, avendo qui il sepolereto; che se fossero stati Torinesi, militato arrebbero nella fasteria Romana e non iu un'Ala o Numero di cavalii composti sempre di provinciali o di barbari.

Circa l'anno 337 i Sarmati, date l'armi ai lor servi detti L'miganti, respinsero gli aggressori Goti; ma i servi, fatti conscii di lor forza, cacciarono gli antichi padroni detti dravaraganti, che in grandissimo numero firono ricevuti da Costamino e posti segnatamente in Italia, a coltivar terreni (3). Stanziati

<sup>(1)</sup> Nazario 23, 24.

<sup>(2)</sup> Incerti 6.

<sup>(3)</sup> Anon. Vales. (1681) p. 658; Hieron. in Chron. ad a.

que' Sarmati o Polacchi ne' nostri già deserti paesi e con obbligo del militar servizio, ne dà la Notizia xv stazioni in Italia governate da prefetti (1), delle quali ben vii eranò in Piemonte, tre alla destra del Po (Alpi Cozzie) con Pollenza, Valenza, Acqui-Tortona; quattro alla sinistra (Lignria) con Torino, Vercelli, Novara, Quadrata = Ivrea. Non avevano i lor prefetti nessuna attribuzione civile, preposti essendo ad altrettante Ale o Corpi di cavalleria di quella nazione, che solo a cavallo era abile a guerreggiare (2); designavansi poi col nome di Gentiles, perchè in origine non sudditi dell'impero. Un prete di nome Sarmata în pure tumulato in Vercelli circa il vi secolo (3), discendendo forse da uno di questi Sarmati colà stanziati.

Di siffatti stanziamenti de' Sarmati in Piemonte riman vestigio in quattro nomi geografici; Salmonr sulla Stnra tra Fossano e Cherasco, detto Sarmatorium nel 904 e 1194 (4) e trovantesi presso Pollenza; in questo territorio altra regione dicesi tuttora Sarmassa e Sarmassa (5); il terzo appellato Sarmacetum, e stante in finibus Taurini, serbava il nome nel 4404 (6); nel Vercellese eravi infine ed all'anno 4000 il borgo di Sarmacia (7). Trovandosi queste terre o regioni presso città dove tenevan quartiere i Sarmatae Gentiles, è da credere che colà ne fossero anche i possessi stati loro attribuiti da Costantino. Fra i barbari venuti nel vi secolo in Italia con Alboino. eranyi, oltre i Sarmati, anche Svevi e Bulgari (8); trovo i secondi nel luogo di Suavis mentovato circa il 1000 presso Cavour (9); gli nltimi nel Castrum Bulgari dato nel 4449 a nomini viventi con legge Longobarda (10), ma prima de' nuovi Sarmati, già qui stanziavano gli antichi da oltre due secoli.

- (1) Not. Occid. xL, 120, 121; Annot. p. 1118.
- (2) Tacito Hist. 1, 79; m1, 51.
- (3) Gazzera Iseriz. Cristiane p. 99.
- (4) M. H. P. Chart. 1, N.º 59, 647; e vol. n passim.
- (5) Adriani Degli ant. Signori di Sarmatorio ecc. p. 7. (6) Ordinati comunali di Torino ad annum. Era di là dal Sangone
- come dallo Statuto di Torino pag. 515. (7) M. H. P. N.º 208; Provana Re Arduino p. 349.
- (8) Paolo Diacono II, 96; Ennodio nel Panegirico.
- (9) M. H. P. Chart. 1, N.º 301; Antiq. Italicae II, 271.
- (10) M. H. P. Chart. 1, N.º 495.

Soggiornava in Milano nel 335. Costanzo Augusto e vi dava la sorella Elema in isposa a Gioliano Cesare; avriossi alle Gallie la coppia accompagnata da Costanzo sino al luogo delto Ad Dua Columnas tra Pavia e Lomello; passando per Torino intese Giuliano della caduta di Colonia e recossi a Vienna degli Allobrogi varcando il Monginevra. Colla comitiva dove trovarsi lo storico Ammiano Marcellino, che allora passo l'apil Cozzie, dandone esatta e minuta descrizione (D. Al m e rv secolo spettano eriandio i tanti milliari delle strade instaurate presso Torino dai due Galli, da Costantino, Costanzo, Giuliano, Magmenzio, Valentiniano e Valente, e riportati nel capo XVII. I vr milliari nostri di Giuliano, altro titolo ono attribendogli che quello di Pontifez Mazimus a lui graditissimo, ne attestano l'apostasia come la profesa viltà dei soggettii.

Il passo dell'ajpi Cozzie fu allor frequentissimo e per andar da Milano al Reno e pel continuo aggredirai degli Augusti Italiani e-Gallici (9); accennerò sollanto di Stilicone che accorso nel 492 a liberar Onorio chiuso in Asti, sconfisse a Pollenza i Goti di Alarico (3). Nel 430 combatte sull'alpi il poeta Flavio Mirobaode panegirista d'Aezio, dall'iscrizione della sua statua nel Foro Trainao ricavandosi che fiser arma litteria militobat, Et in slipibus acuerat ingenium (1). Maggiore somento fu nel 432 quando Attila giunes sino a Milano e Pavia, di dove, voltosi ad un tratto per l'Emilia, si ridusse in Pannonia.

Fra tanta colluvie di viltà, egoismo, assenza d'ogni virtà privata e pobblica, apparre da noi la religione Cristiana l'amana dignità instaurando colla parola e coll'esempio. Circa l'anno 300 ona delle legioni che, stanziale in Egitto, diceransi Tebee (O), essendo di passo in Aganno alla falda Elvetica del Pennino, sollecitata da Massimiano ad adorar gl'idoli, professò la fede Cristiana e pati il martirio, affermando col sangue

<sup>(1)</sup> Hist. xv.

<sup>. (2)</sup> Zosimo Iv; Eutropio XIII; Latino Pacato 30 eec.

<sup>(3)</sup> Prudenzio, Claudiano, Orosio, Giornande ecc.

<sup>(4)</sup> Fea Frammenti di Fasti p. 66, N.º 54. Suoi carmi ed oraztoni sono editi da Niebhur, 1823.

<sup>(5)</sup> Notitia passim.

come ne' forti e veramente liberi petti prevalga la coscienza alla legge umana, e come ai governanti fedeltà si debba, non mai servile ossegnio, « Siamo tuoi sudditi, o imperatore, » ma liberamente confessiamo di essere servi di Dio; a te · dobbiamo il militar servizio, a Lui l'innocenza : da te ab-» biam gli stipendi, da Lui la vita (1). » Il loro culto da' più antichi tempi cotanto diffuso in Piemonte, fu la voce gridante il sovrastar di Dio, della coscienza, dell'eterno dovere sulle caduche prescrizioni degli uomini-

Nell'anno 440 il tiranno delle Gallie Costantino, simelando di venir in aiuto ad Onorio, sceso dall'alpi Cozzie per Susa, ma la morte del suo complice Allovico fe' sì che non oltrepassò Liberona, ov'erasi fermato, e sen tornò oltr'alpi (2). Altri credè che qui si accennasse a Libarna in val di Scrivia, altri (come Maffoi) a Verona; ma dicendo Niceforo cho Costantino non aveva ancora tragittato il Po, non intese di Libarna : dicendo essere Liberona un lnogo della nnova Liguria, e questa terminando allora all'Adda, non intese di Verona. Plausibile è dunque l'opinione del Durandi (3), che la fermata di Costantino avesse lnogo nel villaggio di Livorno Vercellese nel medio evo appellato Liburnum (4).

Sullo scorcio del 1v secolo, agli anni stessi in cui S. Ambrogio descriveva con tanta pietà lo sfacimento delle già sì fiorenti ed allor derelitte città Cispadane, eguali cose diceva S. Girolamo delle nostre, scrivendo come potente stata fosse Vercelli, ma che or rovinosa non contava che radi abitanti (5). Nell'universale sfacelo soli operosi patroni de' popoli furono i vescovi, soli ad ispirar coraggio e dignità nelle sventure, uno de' migliori stato essendo il Torinese Massimo discenolo di S. Rusebio di Vercelli. Già Attila stava, nell'anno 452, sul Ticino dopo devastate Milano e Pavia (6), e nella costernata Torino mettevano

<sup>(1)</sup> Loro parole nella passione de' Tebei scritta da S. Eucherio vescovo di Lione, Gallia Christ. x. 367,

<sup>(9)</sup> Niceforo xiv, 5; Sozomeno ix, 19, (3) Ant. condiz. del Vercellese p. 94.

<sup>(4)</sup> M. H. P. Chart, 1, N.º 663.

<sup>(5)</sup> Opera 1, p. 3. Olim potens, nunc rare est habitatore semiruta, (6) Iornandes De reb, Gethicis 42.

aleuni in difesa le mura, altri pensavano a porsi in salero coll'abbandonar la città; a questi rivolto Massimo, li ammoniva a non lasciar le lor case (1) e per infonder in essi la propria sicurezza, chiedeva soccorsi per riedificare la cattedrale Milanese ineceditata dai barbari (\*).

Ode un clamor di popolo e ne chiede la causa; gli dicono che alla luna ecclissata vuolsi dar aiuto colle grida. Agli antichi ed in ispecie ai Galli eran di sgomento gli ecclissi lunari. in essi dicendo Seneca che urbes conclamabant(3); coi migliori filosofi combatte il Santo codesti errori, al suo popolo facendo osservare come la luna sia causa delle marée (4). Inveisce contro le feste e le memorie pagane, e durando l'idolatria nelle campagne, contr'essa volse il sermone xcvii De idolis auferendis de propriis possessionibus. « Se vai ne' campi (dic'egli) » vi vedrai are di legno con simulacri di pietra, e quando » scorgerai un villano ebbro, sappi ch'egli è un Dianatico od » un aruspice. Tali sacerdoti si preparan col vino a non sentir n le ferite che farannosi in onor della dea; hanno irto il capo » di capelli non suoi, ignudo il petto, lor scende il mantello alle gambe e, come i gladiatori, accinti alla pugna, nelle » mani portano il ferro. Di questi mille volte peggiori, contro » di sè combattono e dal loro Nume sono spinti a dilaniarsi; » in quest'abito e tutti sanguinosi, nomo non sa se sacerdoti » siano od accoltellatori, » Quest'era la Diana Trivia avente culto ne' trivii e quadrivii campestri (5), quella stessa il cui simulacro fu distrutto a Treveri soltanto nel vi secolo dallo stilita Vuilfilaic (6), ed i cui riti orrendi eran figliati da quelli della Diana Scitica o Taurica descritti da Pausania, e poi da Lattanzio.

Il concilio di Torino del 397, presieduto da Massimo, fu tutto composto di vescovi della Gallia Narbonese (7): ancora

<sup>(1)</sup> Omelie 86, 87, 92.

<sup>(2)</sup> Omelia 94.

<sup>(3)</sup> Nat. Quaest. vn, 1, 2; Polibio v, 78. Quest'ecclisse è quella cantata da Claudiano De B. Getico v. 233.

<sup>(4)</sup> Omelie 100, 101.

<sup>(5)</sup> Scoliaste di Persio IV, 98; Orelli 389, 9104, 9105.

<sup>(6)</sup> Ap. Duchêne Hist. Francorum 11, p. 399.

<sup>(7)</sup> Sirmondo 111, 460; Mansi 111, 860.

nel concilio Romano del 465, un altro Massimo pur di Torino vi si sottoscrive vescovo Tauritanorum civitatum provinciae Galliae (1) oppure Taurinae o Taurinium; dove il Baronio confondendo il primo Massimo col secondo, crede che con ciò si volesse onorar la sua vecchiezza (2), ed il Tillemont, che in assenza dell'arcivescovo di Milano, fosse Massimo delegato del Vicariato d'Italia, ossia dell'antica Gallia Cisalpina (3). Opinioni ambedue insussistenti, mentre il fatto dimostra, che la presenza costi (malamente intelligibile, ma pur reale) de' prelati di si ragguardevol parte della Gallia, prova la tenacità de' rapporti stringenti l'uno all'altro i paesi addossati all'alpi. malgrado la distinzione amministrativa di quasi cinque secoli. Dov'è da notare essere stato Massimo uno de' padri della Chiesa latina, e che in quella remola età fuvvi in Torino un concilio: cose ambedue non riscontrantisi che in rare ed illustri sedi.

Una traditione, che tre secoli sono era già antica, al lempie d'Iside faceva succedere S. Solutore o và ora la cittadella, a quello di Diana la chiesa dello Spirito Santo (4. Antichiasima tra le chiese di Torino fu quella di S. Solutore ediücata dalla matrona Giuliana e che poscia nel 1v o v secolo Vetor Tanzinatis ecclesica antiteta, ampliori spaito, miro opere, miraque coleratate alignam decoraque, Basilione cum atrio andisposti (5) di egual antichità doveva essere la caltedrale di S. Giovanni col battistero, abbracciato ad una colonenta del cui Tiguriram, un famigliare di re Godeberto lanciossi colla spada sopra Garibalde duca di Torino e lo uccise (6).

Maioriano, che perdè nel 461 vita ed impero, chiamato in Italia dal fraudolento patrizio Ricimere, portavasi da Arles per l'alpe Graia ad Aosta, giusta Vittore Tunnonense; recatosi poi a Tortona, fu spogliato della porpora e presso Voghera

<sup>(1)</sup> Mansi viii, 966.

<sup>(2)</sup> Annal. viii, 269.

<sup>(3)</sup> Mem. pour l'hist. ecclésiast. xvi, p. 737.

<sup>(4)</sup> Pingone Aug. Taur. p. 16.

<sup>(5)</sup> Meyranesio Ped. sacrum (1863) p. 1903, 1949.

<sup>(6)</sup> Paolo Diacono IV, 53, anno 662. Tegurium era un'edicola sorretta da quattro colonne isolate; cf. Orelli 1773.

neciso. Vorrebbe Muralori che quella città di Augusta fosse in Inpagna, e vorrebbe il Baronio (1) che Dertosa vi si avessa a leggere e non Tortona. Ma chi da Arles seendeva in Italia, portavasi (giusta l'ilinerario di Antonino) a Susa oppare ad Aosta del Ivrae, d'onde a Tortona e Voghera, non essendori bisogno di turbare il naturale andamento delle cose, per collocare in Isognam avvenimenti da noi accadult da noi cacadult.

Vengono gli Eruli, vengono i Goti, essendo da Teoderico ricordate Pedona. Tortona ed Asti con quanto ebbe a patire il vescovo d'Aosta accusato, come Boezio, di tradir la patria, cioè il regno Gotico (2); avendo Teoderico riunito in un solo stato Italia, Narhonese e Spagna, grande dovett'essere la frequenza a Torino ed ai passi dell'alpi Cozzie. Avevan nell'anno 490, con repentina invasione, devastata i Borgognoni la Liguria cioè la Traspadana superiore, cosicchè ebbe a dire Teoderico: illa mater humanae messis Liguria, cui numerosa agricolarum solebat constare progenies, orbata alque sterilis, jejunum cespitem nostris monstrat obtutibus. Al vescovo Epifanio di Pavia commise il re Goto di portarsi a Lione presso Gundebaldo, onde riaver gli schiavi; assentiva Epifanio dopo dettogli; prego la tua clemenza, che mi dia a compagno Vittore vescovo di Torino insigne compendio d'ogni virtù e col quale son certo che nulla ci sarà negato (3): così Ennodio. Riscattavan i due vescovi parecchie migliaia di schiavi, e con quei vivi trofei di cristiana pietà ripassavan l'alpi troppo sovente attristate da' gemiti de' montanari dai Romani ridotti in servitù.

Nella guerra Gotica fu Tortona occupata da Belisario, ma del Piemonte Traspadano tare Procopio, ciò solo dicendo, che nell'alpi Cossie eranvi assai castelli, dore i primati Goti aveza riposto le lor famiglie con-buoni presidii, ma che Sisigi che vi comandara, tradi ai Greci le castella (3), celle quali altre furon prese d'assalto dai soldati di Belisario. Dell'età Gotica abbiamo questa sola iscrizione trovata nel 1730 nella cappella di S. Lorenzo presso Caraglio allo sbocco di val di Stera ed ora all'Università.

<sup>(1)</sup> Quest'errore è già nel xv dell'Istoria Miscella.

<sup>(2)</sup> Cassiod. Var. 1, 9, 17, 36; x1, 16.

<sup>(3)</sup> Vita S. Epiphanii , ap. Sirmondum p. 1678.

<sup>(4)</sup> B. Goth. 11, 23, 28.

N.º 7.

#### HICREQVIESCITEVOLSI NNOCENSFIL YSCOMET ISHIRICEA NNORVMTRI VM



## QEMDOMINVSSVSC EPITINPACEQIRECESSIT XVI k. aprillS

.....

Durandi, che tre volte la diode U), e quindi Ghrario e Gazzert (V), credende che il Cames Hirica della lapide fosse una cosa sola col Duz Henricus od Hericus pianto nel laio di Paolino, affernarono che l'Irica naburi fosse appunto quel-Périco che posto da Carlomagno a governo del trattu tra la riviera di Ponesto ed Il Po, e poscia del Prinii, fu amico di Paolino d'Aquilleia e di Alesino, e mori nel 1999. Mai i sistema Durandiano fondasi tutto sul legitimo carme in morte di Enricé U) e si fallaci documenti, coi quali (dopo la scoperta di questo marmo) il Meyranesio volte provare esservi siato in que' dintorni, e sul fine del secolo x, uo conte Heirich possessor di fondi nell'imaginaria città di Germanicia e che, ad cridenza, era lo stesse che il Comes Hiros (V).

Oltrecciò non badarono que' dotti che le lettere della nostra lapide, sono grandi, di forma romana e troppo migliori di quelle de' tempi di Carlomagno, come consta dal fac-simile

<sup>(1)</sup> Piem. Cispad. p. 198; Ant. città p. 39; Enrico Conte d'Asti e della occid. Liguria (1811).

<sup>(2)</sup> Iscriz. Crist. del Piemonte p. 35, tav II; Dei Conti d'Asti nelle Operette varie (1860) p. 293.

<sup>(3)</sup> In Lebouf Dissert. sur l'histoire de Paris (1729); 1, 427.

<sup>(4)</sup> La loro falsità fu provata dal Bar. Manuel nei Marcheri del Vasto e monasterii di S. Costanso ecc. (1858) p. 900. È questa carta dell'anno 33.º dell'impero di Lodovico II, che ne regnò soltanto 90.

del Gazzera e dai marmi Golici, come dal Milanese di Cuiso (1), Quel Franco di Straburgo chiamavasi Hirrisso di Henrieux, mentre il nostro è Comes Hirrica con nome Golo al paro di Abbita, Mandèle, Unita, Levila e tan'altri presso Precopio e l'Anonimo Valesiano, dei Comise Guilia ed Hirrita in Martacio e Pabretti (2), dell'Hervisio di S. Ennodio (3) e soprattutto dei re Spagmoli di sanguo Golico Epine e Cilita.

Citamno Procopio dicente come assai castelli avessero circa il 540 i Gui nell'api che diredino : Liquir dia Gulli, e dai Romana appellansi alpi Ganzie; uno di essi dovelt'essere Caraglio, ove in quel Golto disastro visse il Conte Elirico peredandri il figito Erole, cencinquant'anni prima di Carlomagno e del Conte Enrico. Averano i Rugi trattato con Giussiniano la cessione d'Italia, conche rimanesse ai Goti la Traspadana (d), ma questi visi opposero.

Nell'interrègno dopo la morte di Clefi, tre condottieri Longohardi invasero la Francia, ma battui dil patrizio Memmelo, retroccedettero per l'alpi Cozzie, trovando ostacolo in Susatenuta da Sisinnio per Giustino II imperator d'Oriente e vaidamente difesa dagli abitanti (o). E marviglia come un presidie Greco fesse ancora in Susa affatto isolato da 'suoi, ma la viltoriosa resistenza de Sesuini dimostra come già risorgesse costi l'antice vigore prostrato da tanti secoli di Romana dominazione. Pare che i Greci, nell'impossibilità di sostenerai, cedesser Susa ai Borgogonoi, che in breve si fecer rilasciare dai Longobardi la restante valle della Dora Riparia con quelle di Malti ed Aosta (©), che durron Francesi sino a Carlomagoo, venendo con ciò restituita l'antica frontiera Ad Finer di Cozzio e deli Romania.

: In quella incessante buféra di barbari, sola antorità, non data, ma da tatti invocata, era quella de' vescovi. Dicemmo di quel d'Aosta perseguito da Teoderico quale traditor della

<sup>(1)</sup> Lubus Monum. di S. Ambrogio (1824) p. 24.

<sup>(2)</sup> Pag. 2015, 1; capo x, N.º 628.

<sup>(3)</sup> Paneg. ad Theodor.

<sup>(4)</sup> Procopio III, 9.

<sup>(5)</sup> Paolo Diacono 111, 8; Fredegario cap. 50 (a. 576).

<sup>(6)</sup> Fredegario 45; Aimoino ap. Duchêne 111, p. 109.

patria, come se patria fosse la spada de Goti; Ursicino vescoro di Torino era stato, nell'interregno Longobardico, spogliato e fatto prigione, poi scematagli la diocesi da re Gontranno in aumento di onella nuova di Morienna.

Per ottener giustiria tra l'eltere indirizzava nel 599 S. Gregorio Magno a Siagrio vescoro d'Atatun ed ai due re Franchi (1); l'epitafio di Ursicino fu qui scoperto nel 1843 3). Torino fatta capo di un ducato diede ai Longobardi tre re in Agiloffo, Ragimberto ed Arbierto II; poi fu prima a vederne la rovina per l'armi di Carlomagno sceso da val di Suas, essendogli guida non il giucooliere del cronista Novalicienes, non il diacono Martino di Ravenna (9), ma la sagace intuizione militare, che dopo mill'anni rifiulse a Napoleone; essendo Carlo signore delle valli di Lanzo, Susa ed Aosta, libero era di sbeccare nella sottostante pianura pel Gran S. Bernardo e pel Consisto da lui pussati, giusta Eginardo, con due corpi d'esercito, minacciando a fronte ed alle spalle i Longobardi, che losto si dileguarono.

Qui pongo termine all'antica storia de Taurini e loro clienti, la quale, sinche vissero di vita propria, fu tutta moto da armi; ma cadati per forza e per sofisma in dominio altrui, tacsoi ogni cosa, conversa la patria nostra in campo di battaglie aliene, al Ticino tra Romani e Cartaginesi, a Pollenza tra Romania Goti, come a Marengo tra Francesie da Austicac. Così scomparvero le ultime vestigia di quel popolo, che occupata, circa xxx secoli sono, la superior pianura Traspadana coll'api che le fan corona, con indomita perduranza difese l'independenza sua contro Galli, Cartaginesi e Romani; che contro la repubblica ed Augusto pugnò sino allo sterminio, come pugnato aveva contro Annibale, e quindi, coi re di Suas, solo visse andonomo in tutto il Romano impero: che nei secoli

<sup>(1)</sup> Epist. 1x, 113, 115, 116.

<sup>(2)</sup> Cibrario Accad. di Torino N. S. viii, 1; Gazzera Iseris. Crist. del Piemonte p. 135; Troya St. d'Italia vol. iv, parte i, N.º 283; Vesme Leg. Longob. App. vii.

<sup>(3)</sup> Lib. III, 10; Aguello Ravennate e documento del diacono Martino finto da M. Tragoni ed avuto per buono dal Troya St. d'Italia IV, parte v, p. 695 o Cod. diplomatico N.º 977.

mori, coa Ardinior re, volle far l'Italia malgrado gi'Italiani; coi principi Monferrini e Sabaudi difese il gran sepolero, françò dai Saraceni il Sire di Bisanzio, catlivò quello de' Bulgari. Snoi nemici non furono Padova, Como, Pisa ma Spagna, Austria, Francia; a desse amico, le spade di tre soni figli salvaron la prima a S. Quintino, l'altra a Zenta, l'ultima a Zurigo. Con otto secoli di pertinacia nel senno e nell'armi, siècee ed ampitò lo stato antico a cavalier dell'alpi e posta in capo a' suoi re la corona d'Italia, non decrepito, non corrotto, non vinto, scese novellamente nel sepolero.



# CAPO V.

#### STORIA NATURALE DELL'AGRO TAURINO E DELLE SUE ADIAGENER

Come per la storia nostra ho dovulo estendermi oltre l'agro Taurino (le cause, la condotta e gli effetti degli eventi militari e politici non costringendosi in breve territorio), così parlando delle produzioni vegetali, animali e minerali di questa regione, mi allargherò ai paesi del Piemonte circostanti al nostro, a poco suolo non limitandosi le varietà della natura.

Considerando ora l'aspetto della campagna Torineso (come dagli antichi scrittori emerge essere satalo à giorni della repubblica e dell'impero), quanto ai prodotti vegelati, noterò anzituto la Saliunca, che, giusta Plinio, nasceva spontanea in Pannonia, nel Norico antica patria de Taurisci, sulle falde apriche dell'alpi e segnatamente in Irrea (1º esecondo i cronista Novaliciense scrivente circa il 1659, cziandio sulla vetta del Rocciamelone. (2) e probabile che risponda alla Valeriana Celtica, essendo erba di breve stele, bassa, compressa, di odor gratissimo, costeche si frapponera alle vesti; stante la piccolezza del gambo e delle foglie, non era dai Romani adoperata, com' all'rerbe ed arbusti, a tesser corone, avvegnache pinnta fosse noblissimi dodres et statate sumetiatu ut metalum sesse cosperii; Virgilio poi paragonandola col rossio la pone al termine estremo della comparazione (%) la sua radice, colta ser addice.

<sup>(1)</sup> xx1, 20.

<sup>(2)</sup> Lib. II, 5. Seppure non vi si accenna alla Saliunca del medio evo, di cui vedasi il Ducange.

<sup>(3)</sup> Plinio xx1, 19, 83; Virgilio Ecloga v, 16. Parmi tuttavia che la Saliunca del Rocciamelone, crescente in altura così clevata e fredda, debba differire da quella vegetante sulle aduste rupi d'Ivrea.

nel vino, credevasi che arrestasse il vomito e rinvigorisse lo stomaco. Come pianta medicinale le vada agginnta la Cestauria o Chironia, come per la tenuità loro, le specie particolari di conferve e di giunchi nascenti sull'alpi (1),

Le campagne nostre popolavansi di cornioli, pioppi, tigli, frassipi, carpini, olmi (2); vi erano quercie di tal mole, che alle roveri del Traspado paragonava Virgilio i vasti corpi degli eroi Troiani Pandaro e Bizia:

> Consurgunt geminao quercus, intonsaque coelo Adtollunt capita et sublimi vertice nutant (3).

Molti erano inoltre sulle rive del Po i pioppi cantati da Ovidio (4): grandissima copia si aveva poi di alberi resinosi. scrivendo Plinio che laudatissimi erano gli abeti dell'alpi (5), coi pinocchi de' quali facevano i Taurini un confette dette Aquicelus, e narra Vitruvio come assediando Cesare un castello alpino, che avanti alla porta aveva una torre di travi alla Gallica, ei provossi a bruciarla, ma indarno; presolo poi per fame, chiese ai difensori quale si fosse quel legno incombustibile e fugli risposto che Larianum dicevansi legname e castello, aggiungendo Vitruvio (6) che gran copia se ne portava pel Po all'Adriatico. Abbiamo pure da Virgilio (7) che ferace di pini era il Monviso, ossian le sue falde.

La favola, che un legno resinoso non potesse ardere, fu creduta anche da Plinio e Palladio (8), asserendo il primo che la più preziosa resina non si trovava che in pochi luoghi dell'Italia Sabalpina (9), servendo anche ad usi medicinali,

<sup>(1)</sup> Plinio xxy, 30; xxv11, 45; xx1, 69.

<sup>(2)</sup> xvn , 35, 38.

<sup>(3)</sup> Eneid. 1x, 681; Polibio 11, 15.

<sup>(4)</sup> Frigidus Eurotas, populiferque Padus. Amorum 11, 17, 39. (5) xv1, 76. I pioppi del Po e la favola di Felonte che vi si rat-

tacca, spettano alle foci Adriatiche di quel fiume, non al Piemonte. (6) Archit. 11, 9. Intende di Augusto, non avendo Cesare guerreggiato nell'alpi.

<sup>(</sup>T) Eneid. x. 708.

<sup>(8)</sup> xvi, 19; Novemb. 15.

<sup>(9)</sup> xv1, 22; Borghesi Osservar. Numism, v11, 10.

ed arrebbe eziaudio potuto notare che, nou soltanio in Ireania le falde montane a bacio meglio dell'altre s'inelvano (1), tanto vedendosi anche nelle nostr'alpi e colliue. Tra le favole ripongo pure che que' montanari Galli appellassero un lor castello colla voce Larignum, ch'è derivata dal latino Lariz, e quel legno, che per la sua combustibilità forniva faccole e restina, non doveva ignorare il credulo Vitruvio come facilmente ardesse, adoprato avendolo uelle armature della basilica di Fano. Vero è che in carta di Bobbio dell' 586 (3) è ramunetato un monte qui appellatur Larice, ma era nella regione Cispadana e già da lungo tempo dominata dai Romani.

Fra gli alheri opportuni a palar le viti enumera Plinio nelle nostre regioni anzitutto il laburno od avornio dal candido legno (9), come pure una specie di pioppo, dall'uso delta Rumpotinus (4); poi parla dell'uva che dicevasi Retica nell'alpi maritime, nonchè di quella Allobrogica prosperante in regioni fredde e maturante col gelo (4).

Riteueran i Traspadani come convenienti al palamento, oltre i suddetti alheri, ancho l'elmo, il pippo ne nec, il frassios, il fico e l'olivo (e). Dico l'olivo, nò si creda che oltre i limsti del vero io estolga queste regioni, facendole già produttrici d'alberi serbati a più tepidi climi, e che ora da noi quasi soonosciuti, vediam vegetar infecondi sullo tive meridionali del laghi d'Orte e Maggiore; da noi più non sono olivi, mo no è passato gran tempo dacchè vi furono; di siffatta mancanza iudaghi altri le cause, calle storie io noto il fatto.

Nel 4155 sceso il Barbarossa dall'alpi assediava Chieri, che prendeva e mandava a sacco. Il Guntero, allor vissuto, scriveva di questa città come di:

> Oppida plena bono, spumanti nectare cellas, Horrea frumentis, oleo spirante lagenas.

<sup>(1)</sup> XXXI, 96.

<sup>(2)</sup> M. H. P. Chart. 1, N.º 30.

<sup>(3)</sup> xv1, 31; xv11, 17, 35. (4) xiv, 3, 2.

<sup>(5)</sup> xIV, 4, 6; 4, 17.

<sup>(6)</sup> xvII, 34, 38.

Aggiungendo che le soldatesche .... utresque cadosque Ventrosasque replent oleo, bacchoque lagenas (t).

E veramente non avrebbe dello il poeta di quella copia d'olio, ogniqualvolta, e come il vino ed il grano, stato non fosse un prodotto del suolo e pregevol prodotto, chiamandolo oleum spirans.

Negli Ordinati nostri comunali, e solto l'anno 4377, parlasi di provvidenze circa i piantamenti d'olivi e mandorli nelle colline di Torino; ordinasi poi nel 1394, che di ambedute le piante abbiasi ad estender la collivazione. Ora è cosa nota, come a que giorni le vigne di Torino occupassero pecoltre S. Vito a mezzogiorno, a notte poch'oltre Superga; son esse volte a ponente, ma ciò malgrado vi prosperavan i mandorli or fatti rarissimi, gil olivi or affatto scomparsi (9).

L'insigne poeta Pierio Valeriano trovandosi nel 4545 in Piemonte colla comitiva di Giuliano De Medici Duca di Nemonrs sposo di Filiberta di Savoia (3) e dal bellissimo castello di Vinovo, architettato a quegli anni da Baccio Pontelli, aggirandosi per l'agro Torinese, cantava:

> Dum Taurinenses peragro cum Principe campos Aspiciens oculis omnia grata meis. Sice Padus longo copertus ponte jubetur (1) Hic parcre innumeros, quos alat unda, greges. Seu Moncalerii Ammineis juga laeto racemis Atoue oleis tuto tramite culta virent.

(1) Liqurinus lib. 11.

(3) A Filiborta fatta vodova indirizzò l'Ariosto la bella sua canzono III.
 (4) Ponto con t3 archi edificato circa il 1495, di cul il Maccanéo

<sup>(9)</sup> Qualche ceppo se ne trova ancora nelle vicinanzo di Snperga, ma triste ed insalvitichito; qualcho altro, esso pure infruttiforo, ne' celli boscosi dell'Astigiana.

<sup>(</sup>Chrorymphia brvis, ms. degli Archivii di Siale) scrive: « Rospobilea Taurina inventora stupo austore linceia ingenii viri stupo fortunao alumno Antonio Bechi a Villanora Astensi orto, tom censom civitatis conducconte, putcherrimum pontom et monitissimum lapia deum cum latericiis muris supor Padum faberrimo construzit. « È quallo distrutto sotto Napoleone.

Seu Chareae geniale solum, laetaeque choreae Sumptaque de castis oscula virginibus, Seu vicina placent arva et palatia gentis Roboreae, Vici splendida teota Novi (1) clc.

Dovè chiaro che, or sono tre secoli e mezzo, prosperavan gio loiti sui colli di Moncalieri. Convien danque dire che cangiato sia il clima, come cangiaron gli uomini, perche que Piemontesi che all'età stessa parvero a Giulio Cesare Scaligero imprevidamente allegri senza pensar al l'aturo (Terra frazz, genz lasta, hilaris, addicisa choracis, Nil curans quiciquid crastina luna rebatico), or il vediamo providi e contegnosi. Ma tre secoli di guerresche vicende fortemente sopportate no matraron il carattere; siam diventati più nordici e meglio per noi, dal Nord venendo ora gloria e potenza, come coltura ed industria.

Prima dell'occupazione Romana, i modi dell'agricoltura e pastorizia poco o nulla differivan dai primitivi. Coltivavasi od, a meglio dire, seminavasi la segala, da noi con vocabolo indigeno chiamata Aria, cosicche pote essere sconosciuta ai Romani, senza che lo fasse agli avi nostri, che forse l'avvena portata seco dall'Illinio; abbiamo infatti sulle falde Novaresi dell'alpi la villa di Seculiasmu, mensionata in documento dell'anno 810 (3); un secolo prima, e nel suo Editto, parla della Segale Liutiprando, come di annona de' Comacini (4), e due volte ne fa parola Plinio dicendo: « La Secala dai Taurini » sotto l'alpi è chiamata Asia, pessimo cibe e buoco soltanto a a cacciar la fame: è feconda, ma di stello gracile, triste » per negrezza, ma più pesante d'ogni frumento. Per mitizare la ma pro sempre agrare l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre para l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre l'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza, vi si impessola il farro, ma pur sempre dell'amarezza dell'amarezza dell'amarezza dell'amarezza dell'amarezza dell'amarezza dell'amarezza dell'amarezza del

» riesce ingratissima al ventre. Nasce in qualunque terreno,

<sup>»</sup> fruitando il cento per uno e serve anche per letame (5). »

(1) Amorum (1524) lib. 1v, f.º 62. Suo nome era Giovan Pietro
Bolzani da Belluno.

<sup>(2)</sup> Poëmata varia (1600) p. 550. Taurinum.

Bescapé Novaria Sacra p. 283.
 Vesme Ed. Reg. Langobard. (1855) p. 153, 267.

<sup>(5)</sup> xviii, 39, 40.

Poi in carte Ravennati e Ferraresi del XII secolo è detta Segala e Sicala (1).

Polibio e Strabone esaltano la fertilità della regione Traspadana, dicendola copiosa di frumento e miglio, di vino e di ghiande alimento d'infinite mandre di maiali che nutrivan Roma e gli eserciti (9). Le acque non mai mancanti agevolavan il crescere del panico e del miglio, de' quali, e specialmente del primo, dice Plinio che facevasi assai pane e che amava i terreni umidi (3). Curiosa cosa è il trovare da noi quella copia di miglio che notavasi pure presso la patria de' Taurisci Illirici, cosicchè descrivendo Dione, governatore che fu della superior Pannonia, la meschina vita di que' popoli, dice che si cibavano d'orzo e di miglio e ne facevan bevande (4), e dei Iapodi aggiungendo Strabone che nutrivansi di spelta e miglio (5). Dove, parlando egli degl'Illirici e notando che, ancor nel 1 secolo dell'impero, tutti portavano dipinto e puntecchiato il corpo, ne possiam inferire che, parecchi secoli prima e quando i Tanrisci quì trasmigrarono, invalesse presso i nostri progenitori l'uso del tatouage, come invale oggi presso i selvaggi d'America e Polinesia.

Del panico e del miglio agevolato essendo il crescere dalle acque no mai maneani, notavasi cho in Traspodana era seconosciuta la fame (0), e ciò pel motivo osservato da Seneca (7) che i fiumi dell'alpi hanno lor piene in primavera, le magre, in inverno, potendosi ancora aggiungere che le piene massime della Dora Ballea sono ne' giorni canicolari; dimodochò anche nella stagione estiva possibile era s'empre una rozta irrigazione qualunque. Ollrecciò, essendo miglio, panico e segala di semplicissima collivazione e datibile anche da barbari ignari dell'aratro, io credo che quest'istrumento qui l'abbiano portato i Romani e vieppiù che latina e l'argiilana è da noi la

<sup>(1)</sup> Antiq. Italicae 11, 353.

<sup>(3)</sup> H, 15; v, 1, 9. (3) XVIII, 10, 4; 49, 6.

<sup>(4)</sup> xLIX, 36.

<sup>(5)</sup> VII, 5, 4.

<sup>(6)</sup> Strabone v, 1, 9. (7) Nat. Quaest. 1v, 9, 19.

nomenclatura delle suo parti (1), loltone il nome complessi vo, cho Celoria scrivevasi già da' notai do' bassi tempi (2); che poi, prima del dominio Romano, fosso ne' paesi nostri sconosciuto l'aratro, lo argomento eziandio dalle parole di Dione (3) dicente come la Gallia, ridotta in servità, attendesse all'agricoltura al paro dell'Italia stessa.

Altro alimento de' Traspadani, dice Plinio, ch'erano i baccelli; come pure, che col seme di lino, da noi copiosissimo,
ammannivasi dai villici un dolcissimo companatico (<sup>3</sup>), ed altrove che col panico facevansi dai Circumpadani le minestre
addia faba, sine qua milti conficiuat (<sup>3</sup>). Il grano vi era compatto e di molto peso, matorando nell'alpi in soli tre mesi
per amor della neve. Di tanta compatteza era poi in Traspadana il farro, da pesar 95 libbre il moggio, cioè un po' più
di tre libbre il litro, mentre il grano di Sardegna ragguagliavasi
a libbre 20 1½, p.coc megilo l'Affricano ed a 20 libbre sole
quello di Crimea (<sup>3</sup>). Al qual proposito notava in una sua erudita
memoria Angelo Paolo Carena (<sup>7</sup>) essere san opinione che il
Monfarratus già così detto in carle del x ed xi secolo (<sup>8</sup>), tragga
appunto nome dal molto farro.

Poichè stimavano gli agricoltori che fosse meglio seminar nell'inverno che in un cattivo autunno, usavasi nel Traspado di prolungar sino al Quinquutto (cloè sino alla festa di Minera, ossia all'equinozio di marzo) la seminagione del lino, avena e papaveri; al novembre quella della fava e siliggine; da settembre uscente a mezz'oltotre quella del farro (3).

Ho detto che copioso era da noi il lino; infatti Plinio, dopo

<sup>(1)</sup> Giobert. Dell'aratro degli antichi paragonato col Piemontese. Accad. di Torino vol. XXIII.

<sup>(2)</sup> M. H. P. Chart. 1, N.º 1018.

<sup>(3)</sup> x11v, 42. (4) xviii, 34; xix, 3.

<sup>(4)</sup> XVIII, 34; XI: (5) XVIII, 25.

<sup>(6)</sup> xvIII, 12, 3, 5.

<sup>(7)</sup> Osservaz. di storia naturale patria, ms. dell'Università.

<sup>(8)</sup> M. Il. P. Chart. 1, N.º 130; Antig. Italicae 1, 595; v, 195. Tal nome davasi allora alla porzione collinosa del territorio di Torino avonte l'Eremo al punto più elevato.

<sup>(9)</sup> Plinio xvIII, 56.

parlato di esso e della sua tessitura, soggiunge « In Germania » poi, gli uomini che lavorano a tesserlo sono come dissepolti » e sotterra. Egual cosa iu Italia uella regione Alliana tra Po » e Ticino, dove (dopo quello di Xativa), dassi al lino la » terza palma in Europa, toccando la seconda ai Retovini » presso gli Alliani e, lungo la via Emilia, ai Faentini. » Ai liui Alliani, uon mai biondeggianti, si antepongono » quei di Faenza: lodasi ne' Retovini la somma leggerezza e » compattezza, candidi sono come i Facutini, ma scuza la-» uuggine: la qual cosa dà ad essi grazia, secondo gli uni, » secondo altri è di nocumento. Il nerbo de' fili vi è tutto » eguale, quasi come in quelli de' ragni : eguale il tintinno, » qualora vogliasi farne esperienza co' denti; per le quali o cose, doppio è il prezzo per questi, che nou per gli altri » lini (1). » Risponde la regiono Alliana a quel tratto di Lomelliua ch'è tra Ticiuo ed Arbogna, comprendendo un villaggio Allianum nel x11 secolo (9); i Retovini, accosto agli Alliani. ci pervennero in Robbio (Castrum Redobium tra Agogna e Sesia) di frequente meuzione nel medio evo; ambedue tra Po e Ticino ed in regione, ora come allora, fecouda di lini. E poichè dicemmo che usavano i Traspadani di seminar il lino in marzo, aggiungerò che durava tal costume in Lomellina ancor nel xvi secolo (3).

Delle migliorio agricole pare che da nol una sia sorta dal raziocinio, dico l'uso di concinar colla cenere (4), anleponendola al fimo cavallino, cosa consigliata da Virgilio, i cui precetti agricoli sou quelli appunto della Traspadana (9). L'altra è dovuta al caso e vlonlucir la riferisco: e Nou tralasciamo una maniera di arare (dice Plinio al libro xvu, capo 19, 6) e che i danni della guerra fecero trovare iu Traspadaua. » Devastando i Salassi i campi sottoposti all'alpi, sterpareno si il miglio ed il panto in sul crescere; e poichè al loro » rinverdire natura si rifitatava (coll'atori). assatori l'aratro.

<sup>(1)</sup> XIX, 9. (2) M. H. P. Chart. 1, N.º 797.

<sup>(3)</sup> Sacco Ticinensis Historiae IV, 10.

<sup>(4)</sup> Plinio xvii, 5.

<sup>(5)</sup> Georg. 1, 81; Plinio xviii, 30; cf. Varrone R. R. 1, 7.

» lo troncarono. Ma, quelle messi, crescendo rigogliose, » insegnaron ció che or si chiama Artrare, sossi Artrarea, y come credo che si dica »; fu questo metodo riprodotto poscia nello seorso secolo dai moderni, ignari che agli antichi gial fosse stato offerto dal caso. Della rustica economia que-st'abbiemo, che nei Bagienni coprivansi le aie contro le re-pentine piocarie (1).

Di Palladio Rutilio Tauro Emiliano, uno de' principali scrittori latini di agricoltura, dimostrò il Borgbesi davanti a quest'Accademia 90 come fosse quegli che col nome di Tauro tu prefetto del Pretorio e da Costanzo nel 361 esilitato a Vercelli 30, dovo crede probabile che atteso abbia a stendere i suoi libri. Chiama egli infatti Lignum Gallicum l'abete nostrale(4) e descrive come si mietan e si carreggin le messi nelle regioni più piane dello Gallie (3).

Maravigliavan gli antichi alle amisurate botti vinarie da noi usate. Circa l'alpi (scrive Plinio (6)) ripongono il vino in vasi di legno cerchiati, co l'uochi allontanandone il freddo anche quand'è piu rigoroso. Mirabile cosa, ma vista; rotti vi vasi, quelle pelate moli stettero intate; e Strabone poi dice quelle botti maggiori delle case (7). Abbiamo ancora al-l'Università il marmo di Vrbauma Aponi Dispasanto, qi Veiquasia al N.º 29.3, de' Rinnii al N.º 29 ed altro di Ricolvi, oltre uno di Pingone, con effigiativi de' carri traenti delle botti cercibiate, quali usan ancora da noi. Eran questi di due specie, gli uni con due grandi ruote e tratti da ua cavallo solo, gli altri con quattro ruote piccole con una coppia di bovi, rappresentata ogni cosa ne'marmi anzidetti e quale la vediam praticata tuttora nella prima guisa in juiantura, nella seconda in collina (8).

<sup>(1)</sup> Varrone R. R. 1, 51. (2) Accad. di Torino, xxxviii, p. 1, 57.

<sup>(3)</sup> Ammiano Marcellino, xxIII, p. 1, 37.

<sup>(4)</sup> R. R. 1, 13. (5) VII, 9.

<sup>(6)</sup> xiv, 27.

<sup>(7)</sup> v, 1, 2.

<sup>(8)</sup> Ricolvi 11, 24. Soito il perduto bassorilievo Pingoniano leggesi a pag. 109 ..... frenatis bobus currus trahitur, dolio oblungo omustus, quem currum auriga flagellum quasi movens regit, boves prasit procus.

Volgevan le viti specialmente a mezzogiorno, come vuol ragione (1), ma notava Plinio come il villioc Novarsee, non contento alla copia de' rami, girasse ancora i tralci au pali ortizontali, cosicche, oltre la cattiva qualità del suolo, vieppiù aspri faceraussi i vini (9); altrove lauda le viti di Alba Pompeta piantate nella creta (9). I lor vini eran conditi dai Liguri colla pece Nemetirica, cost appellata dai Nementuri popoli mentovati ne' trofei dell'alpi, epperciò de' nostri monti, ma d'ignota ubicazione; condivangli, per convexes, già Alborogi colla Pric corricata, ossia resina rassodata, polverizzata e passata al vaglio (0).

\*Come le razze di cavalli nutrite dai Veneti eran celebri in Grecia ed in Sicilia (5), così convien dire che la stirpe Illirica popolatrice di quelle come delle nostre contrade, ne albergasse nelle ondulate ed allora acquitrinose pianure del Canavese, dai buoni domatori di cavalli essendo stata appellata dagli antichi la città di Eporedia (6). Scrive Plinio come copiosissime di latte fossero le vacche aloine di breve corpo (7). aggiungendo Columella che le vacche dell'alpi quas eius recionis incolae CEVAS appellant, sono di statura piccola ed abbondanti di latte (8). Loda quindi Plinio il cacio Vatusico di Tarantasia e soggiunge: Cebanum (casenm) hic (Bomae) e Liouria (Apenninus) mittil, ovium maxime lactis (9), e chiamalo forse Cebanus dal nome del territorio di Ceva in val di Tanaro. Imbandivansi questi prodotti snlle mense de' ricchi Romani e (giusta Capitolino) causa della morte di Antonino Pio, fu il cacio alpino con poca moderazione mangiato in una cena da quell'Augusto.

<sup>(1)</sup> Plinio xvII, 2, 11.

<sup>(9)</sup> xv11, 35, 38.

<sup>(3)</sup> xvII, 3, 1.

<sup>(4)</sup> Columella xII. 93, 94; Plinio, Marziale

<sup>(5)</sup> Maffel Ver. ill. libro 1.

<sup>(6)</sup> Plinio 111, 91.

<sup>(7)</sup> vIII, 70.

<sup>(8)</sup> v1, 24. Mi attengo alla savia emendazione di Hardonin provante non poter essere Attinae.

<sup>(9)</sup> x1, 97. Crede il Durandi (Alpi Graie e Pennine p. 94) che Vatusium risponda a Vauton.

Strabone, dopo detto che nell'alpi vi sono cavalli e bnoi selvatici . da Polibio che ne' suoi viaggi alpini deve averli vednti (1), descrive nn altro animale da noi e quasi dall'Enropa scomparso. Dice adunque che « nell'alpi nasce un animale di » forma singolare, e con aspetto di cervo, eccettochè nel collo » e ne' peli - pe' quali si appressa al cinghiale; ha sotto il » mento una sporgenza a mo' di pinocchio, lunga un dodrante » (0,22), grossa come la coda d'un polledro e pelosa abbasso, » Se non era l'uro od il hisonte (già vaganti nella selva Ercinia. in Gallia, Elvezia e Pannonia), ne era almeno una specie, tanto essendo dimostrato dalla concordanza delle parole di Polihio con quelle di Cesare, Plinio e Solino (3) nonche di Paolo Diacono riferente che ancora a' suoi tempi, cioè circa l'anno 800 (3), eranvi de' hisonti nell'alpi del Friuli. Notavano gli antichi la sicurezza del passo de' ginmenti nostri nell'alpi, dove le vie eran talvolta così anguste da causar vertigini ai non avvezzi pedoni ed animali, mentre quelli del luogo vi portavan lor pesi franchi e spediti (4); cosa osservantesi oggi ancora e singolarmente in val d'Aosta e nella contea di Nizza.

Dirb ora di quell'animale, del genere delle capre, che nella occidental Europa vive or sollanto fra le balze più emineuti, dirupate ed erme di val d'Aosta; quest'è lo stambecco, di cui scrive Plinio (b): e Vi son caprioli, camozze, stambecchi [Meez] o di stupenda velocità, henché gravato il capo da vaste coraa a mo di guaine di spade; in esse si librano come lanciati da macchine fra gli scogli, soprattutto quando s'ingegena a saltar oltre d'uno in altro monte e ripercossi risaltano con inaspettala violenza. » Aggiunto poi di altri congeneri, conchiude che mentre venivan a Roma i secondi animali da luoghi trasmaria, vi venivan i printi dall'albi.

Ne' monti e boschi dell'in allora incolta Germania vagavan gli stamhecchi, cosicche nel medio evo in tutta Europa ebber nome dal Teutonico Steinbock, volgarizzamento letterale della

<sup>(1)</sup> IV, 6, 10.

<sup>(2)</sup> B. Gall. v1 , 26, 27; H. N. -viii , 15; Polyh. xx.

<sup>(3)</sup> Lib. 11, cap. 8.

<sup>(4)</sup> Strabone 1v, 6, 6.

<sup>(5)</sup> viii, 79.

Rupicarya di Plinio, d'onde l'italiano Stambecco (1). Dai Francesi del medio evo furono invertito le componenti e lo stambecco appellato Bouc-Estain, d'onde il volgare Bouquetin; vivevan allora sparsamente in Savoia, come dalle croasache di que Principi; vivevano alle falde del Monviso, tractum de urao et buchostagno leggendosi in carta del 1254 (1). Qui, come altrove, orsi, cinghiali e stambecchi dovettero ceder il campo agli agricoltori e cacciatori; spenti due primi, scarsissimi e quasi inaccessibili i terzi, de' quali volli parlare come di animali unicamente da noi supersitit.

Di una razza di cani nostrali parlerebbe Arriano al capo us del Cinogetico, dore quel passo è cosi voltalo dall'Ilostenio: Ganes illi Seguini appellantur, quel nomen a gente quadmo Galitica obtinent. In un suo dottissimo articolo accettò il Ducango la versione, respingendo peralto l'idea che venissere da quella nostra città o valle; poi il Durandi (3), da lui prendende, sostenne che veramente di Siusa e' lossero. Ma il testo greco sostenne che veramente di Siusa e' lossero. Ma il testo greco dice Eywosiar o non Eywosia, indicando il nome appetiale portato dalle fenino di tal razza, o poi Arriano, scrittor dei 11 secolo, più non arrebbe posto Susa nelle Gallie. Che se il nome Egusie's ivolesso pur rattacare a qualche denominazione etnografica, sarebbe pinttosto a quella de' Segusiavi del Llonese, anzicho ai nostri Secusioi.

Vengo ad un singolar modo di pescare già usato laddove il Tanaro mette foce in Po, logliendone la descrizione da Bliano (4), alla cui fede lascio quel gelar de 'due fiumi, che convien supporre fosso annuale o quasi, mentre gli storici lo notano di rado, ed (in uno col gelar del vino nelle botti asserilo da Plinio) troppo è contrario all'anlatico vegetar degli olivi ne' usostri colli (9). Scrittore greco del ni secolo, avvegnachè nato presso Roma, ricaya Elisno la sua nararisone da un poseta.

<sup>(1)</sup> Non il conosceva Zanobi da Strata volgarizzator de' Morali di S. Gregorio (unica autorità citata dalla Crusca) quando diceva che sono animali piccoli di quattro piedi.

<sup>(2)</sup> Manuel di S. Giovanni Storia di val di Maira 1, p. 53.

<sup>(3)</sup> Marca di Torino, cap. ix.

<sup>(4)</sup> De Natura Animalium xIV, 29.

<sup>(5)</sup> Frequente menzione del gelarsi del Po è negli scrittori de secoli bassi.

di Metelino, cui queste regioni dovevan parere settentrionali affatto, ricordandogli le brine ed i ghiacci iperborei di Marziale e di Virgilio. Ad ogni modo ecco le sue parole.

« Dove il finme Tenaro e l'Eridano si scontrano, questo » altiero per gloria e per fama, quello non del tutto celebre, » colà hanno luogo pesche, per mia fe', singolari e venute » a mia notizia per i versi di un tale Mitilenese, che io stesso » conobbi : nè da noi restino prive dell'onore di gnesta men-» zione. Quando le correnti sono impedite dal ghiaccio, quanti » abitano siffatti luoghi, nella stagione invernale arano e se-» minano; però che sortirono anche una fertile contrada. » Quindi al sopravvenire della primavera, quando le predette » correnti, per la ragione che dissi, sono tuttavia ferme, essi, » da agricoltori divenuti pescatori, scelgono qualche lnogo » sinuoso e lo tagliano in giro con iscuri molto affilate, e » l'acqua ricompare rotonda per la palude; ma non tagliano » ancora il ghiaccio vicino alla sponda, sibbene lo lasciano » come prima si era formato. Pertanto gettano tutto all'intorno » nel sito rimasto sgombro un'ampia rete e gettano altresì » intorno a questa una corda più forte. Questa rete è tirata » da uomini, che stanno in sulla riva, pescatori ed altra gente, » che a dir vero stanno a guardar la pesca molti che non » sono dell'arte, ma che un certo desiderio di solazzo sospinge. » Quando poi i lavoratori giungono presso alla riva, allora » il chiaccio, ch'è quivi, si taglia dai pescatori che sono » fuori: imperocchè sono d'impaccio alla pesca, e impediscono » che i pesci possano passare. Così essendo la cosa, piena » di pesci quella rete urta e tira con sè la pietra del ghiaccio » tagliata in rotondo, ed i pescatori standovi sopra sembrano » essere trasportati sopra un'isola natante. Veramente, questa

» pesca particolare di pesci, che sono colà, non rassomiglia » per nulla ad altre pesche. Omero poi mi conceda di dire, che questi uomini traggono un doppio frutto, l'uno dal fittine, « l'altro dalla terra, come quelli, che sono ad un tempo na-

» viganti e agricoltori (1). »

Oltre le mandre di maiali, delle quali dicemmo, numerosi

 Devo questo volgarizzamento alla dottrina e cortesia del Prot. Bernardino Peyron. eran pure da noi i cinghiali, che vediamo effigiali in tre bassirilievi dell'Università (1), o famosa doveva esserne la ferocia, poichè, volendo Virgilio pinger al vivo la bestial natura del re Mezenzio, paragonollo ai cinghiali del Monviso (9):

> Ac velut ille canum morsu de montibus altis Actus aper, multos Vesulus quem pinifer annos Defendit, multosve palus Laurentia etc.

Lungo tempo durarono i cinghiali in Piemonte, dove nell'anno 898, andandone a caccia ne boschi di Marengo, vi lascio la vita Lamberto re d'Italia (3), e che frequenti fosser nell'alpi lo dicon le carte del medio evo.

Mentova Plinio come animali delle nostr'alpi il Tetrao o gallo di montagna, l'ottarda, il francolino, il pirrocorace (4), quindi la marmotta, la damma, il lepre bianco (5), che credevasi in inverno si pascesse di neve, come pure che nell'oscure caverne dell'alpi e tra que' freddi intensi si formassero i cristalli di monte giusta Plinio e S. Girolamo (6). Al qual proposito noterò che gli ufficiali qui mandati da Roma vivevan ne nostri monti come esuli, sempre agognando la metropoli od almeno le pianure Italiche, dalle riferite parole di Plinio, Strabone ed Eliano ricavandosi come il solo dire dell'alpi e paesi contermini tanto valesse in Roma quanto parlar di selvagge ed inospiti regioni, di rupi immani e scahre vestite di ghiacci sempiterni; opinioue contraddetta dal fatto, ma accettata allora da tutti e non aucora smessa. N'è testimonio il marmo di T. Pomponio Vittore, che essendo in Tarantasia procurator degli Augusti nel II secolo, volgevasi a Silvano dicendogli:

> Tu me meosque reduces Romam sistito, Daque Itala rura te colamus praeside.

<sup>(1)</sup> Maffel 911, 5; Ricolvi 1, 119; 11, 24.

Æneid. x, 707. Il Vesulus cantato da Silio (x, 144) è personaggio imaginario.

<sup>(3)</sup> Lintprando Hist. 1, 12.

<sup>(4)</sup> x, 99, 68.

<sup>(5)</sup> vm, 55, 79, 81.

<sup>(6)</sup> xxxvII, 9; Opere (1739) vol. IV, p. 639.

Narra esiandio Strabone (1) che Liguria ed Insubria (cioè il paese di qua e di la del Po) fornivano una lana aspra, della quale vestivasi il più degl'Italiani. Altra fosca ed adoprata singolarmente per gli abiti di lutto, era data dalle pecore della nostra Pollenza, giusta Plinio, Silio Italico, Columella e Marriale (0).

I marmi qui rinvenuti, scritti o scolpiti, attestano conosciute le care di Pont e di Perrero; diurissima essendone la materia, ne accadde che iscrizioni o sculture nostre poco abbiano sofferto dalla edacità del tempo, essendo raggougitatamente di miglior conservazione che non altrove. Delle argille dirò, che in molta fama vennero a Roma le coppe o calici di Pollenzo, delle quali calanta Mazziale (3):

Non tantum pullo lugentes vellere lanas, Sed solet et calices haec dare terra suos.

In epigramma del greco Macedonio son delte Pollestinas melles gleba plagae (\*), e son laudate da Plinio in uno con quelle di Asti. E veramente queste storigiter, che numerose alla giornata vi si scouproto, son leggeri, duttili, sottili a maraviglia e dall'aspetto non si direbber cotto, ma estecate. Di una vasta figulina doliare trovantesi in Torino, parlo in fine al capo VIII.

Nessun popolo viaggiò quanto il Romano, ma per curiosità, diletto o studio ciò facendo solo coll'andar in Grecia, alle rive di Baia e di rado in Egitto. Vide Polibio (3) i paesi nostri, ma non Strabone, il quale conoscendo solo per fama le immense alpi, loro attribu un'altezza verticale di ben 100 stadi, che ritenati Olimpici, danno una misura di 18500 metri (3)

<sup>(</sup>i) vi, 1, 9.

<sup>(2)</sup> viii, 73; viii, 597; vii, 9, 4; xiv, 157, 158.

<sup>(3)</sup> XIV, 157. Lanae Pollentinae.

<sup>(4)</sup> Plinio xxxy, 46, 2; ivi nota di Hardouin. Esposi sul fine del capo VIII come anche in Torino se ne dovesser fabbricare.
(5) III. 48, 59.

<sup>(6)</sup> Iv, 6, 5. Plutarco in Paolo Emilio dà all'Olimpo un'altezza di circa 1900 metri.

pincchè doppia di quella dell'Imalava e gnasi quadrupla dell'altezza vera. Polibio poi credeva che per salirle vi si volessero cinque giorni (1), dando un giorno solo ai monti di Grecia.

La navigabilità del Po cominciando a Torino (2), lì dovevano imbarcarsi i larici, che dicemmo scendenti per acqua all'Adriatico; dal quale, per converso, risaliva il succino dalle villane del Traspado portato in monili contro i Inmori di gola (3).

Delle manifatture nostre nulla dicono gli antichi. Chi volesse seguir il Waddington nelle annotazioni all'editto di Stratonicéa (4), potrebbe pensare che nella città nostra si conciassero le Soleae Taurinae, ma dal contesto chiaramente appare che vi si parla di cuoio di toro. Erano praticati sin d'allora i canali irrigatorii si per la già notata coltivazione del lino in Lomellina, st per iscrivere Strabone (5) che nelle campagne d'Eporedia lagnavansi gli agricoltori della deficienza d'acqua consumata dai Salassi per la lavatura dell'oro.

I terreni anriferi della Bessa, ossia degl'Ictimuli, son descritti da Strabone al luogo citato e da Plinio (6) che adduce una legge de' censori vietante agli appaltatori di farvi lavorare oltre 5000 uomini. Sullo scorcio della repubblica ed essendo ancora il Piemonte retto a provincia, fu tolta per legge in quella regione la coltivazione dell'oro nativo: Sed interdictum id vetere consulto patrum, Italiae parci iubentium (7). Dov'è da credere che non per pietà d'Italia, ma pel timore che tante migliaia di schiavi riuniti in poco spazio appiè dell'alpi e che potevan gettarsi coi Galli, cogli Elveti, coi nemici del Senato, sancita fosse siffatta preibizione, come anche per la progressiva esaustione di quel suolo. Il racconto di Strabone, come notai altrove (8), è molto erroneo, ma ci ammonisce ad un tempo come l'oro nativo fosse già ricercato nella pianura a destra

<sup>(1)</sup> In Strabone vi, 6, 12.

<sup>(2)</sup> Plinio 111, 21, 1.

<sup>(3)</sup> lvi, xxxvii, 11, 19. (4) Édit de Dioclétien (1864) p. 25.

<sup>(5)</sup> IV, 6, 7.

<sup>(6)</sup> xxxiii, 21. Un Fundus auri fu dato nel 1085 a S. Salvatore della Bessa. M. II. P. Chart. 11, n.º 135. (7) Plinio III. 94.

<sup>(8)</sup> IV. 6, 7; Antich. d'Aosta (1862) p. 24.

della Dora Baltea ove potevansi soltanto guidarne le acque, pisaura varente per asse Sud-Nord l'Orco od Acqua d'orc; il qual torrente, ora povero di pagliazze, n'era allora e pià tardi assai ricco, acrivendo l'ettro Azanio (1) circa il 1880 che portava moll'oro, veduto avendone un grano del valoro di che fiorini. Anche il Po era aurifero, dopo ricevuti i torrenti del tratto Canavesano (2), i quali tutto ne trascinano.

Lauda Plinio per le sue ottime qualità il rame di Tarantasia, ponendolo egnale a quello di Cipro chera i più celebre; Prozimum bonitate fuit Sallustianum in Centronum Alpino tractu, non longi et ipnum aeri (3), cioè scopetto di fresco, ma con miniera già abbandonata od esausta. Di questa cra signore quel C. Sallustio Crispo nipote dello storico e confidente d'Augusto e di Livia, adi cui favore arrebbela avuta (6); se teneva egli magazzino o canova nel villaggio di Carema allo shocco di val d'Aosta, vir essendosi trovato l'episiafio di due suoi liberti ambo prenominati Caii, tale dovendo essere anche il prenome di questo Sallustio, omesso dagli sertitori (6).

Tacciono gli antichi delle miniere nostre del ferro, ma copiose le dicono nel Norico culla del Taurisci, renedosi etandio un CONfector FERRI NORICI, ovvero CONfector FERRITATION NORICI (©; quelle ferriero ferriavano anche l'acciaio (?), in esse singolarmente industriandosi i Bessi maestri nell'arte del cunicoli ossidionali e di miniero (®), e che forse dieder nome allo strumento pia adatio a cavar terre ghiarose, dioc la Bessi o marra (®). Nel basso impero, una mano di lor gente qui venne a colturare le trasandate terre aurifere degl'Ictimnii, a quell'età invalso essendo per l'antica regione di questi il nome di Ressis ora Sense, vale a ditro patria de' Bessi.

<sup>(1)</sup> De bello Canapiciano R. I. S. xvi, 427.

<sup>(2)</sup> Plinio xxxIII, 21.

<sup>(3)</sup> xxxIV, 9.

<sup>(4)</sup> Tacito Ann., 1, 6; Seneca De Clementia 1, 10. La cava antica fu sceperta nel 1673 con avanzi di rame giallo simile all'oricalco; Durandi Alpi Graie e Pennine p. 24.

<sup>(5)</sup> Gazzera Ponderario p. 36.

<sup>(6)</sup> Orelli 9341; Henzen 6538.

<sup>(7)</sup> Plinio xxxvt, 41.

<sup>(8)</sup> Vegezio II. 11.

<sup>(9)</sup> Ducange in Becca, Bessa.

## CAPO: VI.

#### RELIQUIE DELLA LINGUA GALLICA IN PIEMONTE.

Arregnachè io creda che i Tanrisci o Taurini qui sian renuti dall'Illirio, non è però a dire che (ristretti come'rano da Liguri, Elvesi, Galli Transalpini e Cisalpini) poutto abbiano conservar lore lingua nativa, la quale anci el in brevo tempo dovelte dar luogo a quella de' popoli che li circuivano e premevano; e vieppiù dopo la press fatta da Annibale della loro città e la susseguente dominazione Gallica. Come possiamo argomentare dai pochi avanzi epigrafici, altretlanto ebbe luogo presso le tribu Liguri viventi tra il Po e le cime dell'Aponnino, altri nomi non avendovisi che Gallici; quello, per figura, del Tanaro, fume lo principale (1), che vale romoroso o tonante.

È dunque ovvio che raccogliendo le reliquie della lingua parlata già dagli avi nostri, i mi allarghia Intto il Piemonch, contea di Nizza e Savoia. Si riducon esse pressochè a soli nomi proprii perrenutici in marmi dell'età imperiale, cioè raffazzonati e desiniti alla romana; dalla forma si distinguono quelli delle ciità, terre e mansioni romane da' più antichi e, nazionali. Estrance agli studi della filologia comparata e da valenti celtologi edotto dell'incertezza in cui versa tuttor quella lingua, restringerommi a raccoglier materiali, cilando i marmi quande abhastanza noti, producendoli, quando inediti o difficili a trorarri, ed attenendomi al canono semplicissimo che un appellativo adoprato dai padri nostri, ogniquatolia ab romano sia ne greco, ragion vuole che sia celtico o gallico, concorrendovi la forma, il suono e la frequenza sua nelle lapidi

<sup>(1)</sup> Spon Miscell. p. 74; Muratori 331, 6.

di quelle nazioni. Quanto all'influenza dei dialetti italici, se mai poteva farsi sentire sulla destra del Po, sulla sinistra di esso era affatto nulla.

Tre categorie etniche di nomi rammentansi nelle nostre iscritioni. Romana la prima ed e quella de 'soldati d'ogni grado, e dei romani e romanizzati delle nostre città; altre han nomi greei e son di liberti e scrvi, come se n'hanno ovunque. Men numerosa è la classe de' nomi cellici o gallici, i quali nel Piemonte superiore appariscon in lapidi quasi tutte del tit e vi scoolo, mentre nell'inferiore sono del scoolo 1; dove osservo che i Taurini non furono conquistati dai Romani, cosicchè l'antica schitata non fu mandata a sterminio, ma perduta l'autonomia, dalle città affoltate di coloni si ridusse alle campagne, sinchè spente le famiglie romane o romanizzate, la razza indigena soverchilo per numero, forza ca davri.

Vi sono altreal le famiglie locali, che per clientela fatte Romane, ebhero nome dai patroni, ritencado la paternità gallica; così al N.º 175 vedremo Clodio Casto dirsi figlio di Vecalo, ed al N.º 24 Surio Clemente aver a padre un Mogeto. Più spesso ancora codesti clienti travano dal patrono prenome e nome romani, ritenendo qual cognome l'antica appellazione locale, così facendo i Donni ed i Cozzi, come fatto averano tra i Transalpini Caburro, Donotauro e Procillo (D. Altre volte il nome gallico, piegato alla forna di gentilizio romano, prosegui a distinguer una famiglia; così il personale Moltas mutossi in denominativo dei Mottii, come al N.º 27, e tanto dicasi di Mogetus, Coltar, Donnus ed altri.

Scendendo il Po, bansi a destra l'alpi maritime e l'Apcunino, a sinistra l'alpi Cezzie, Graie, Pfennine, Afrecitiane, ogni cosa con nomi gallici; divide la pianura il Padus o Panus, che nel vecchio francese scrivevasi Pau e da noi Paudus (9) e vorrebbe Metrodoro (5) che traesse nome dalle piece che ne adombravan le fonti, in lingua galla chiamate Padi. Sulla sua destra lotsero i Taurni ai Liiguri alquanta pianura edi Icolle

<sup>(1)</sup> Bell. Gall. 1, 19, 47, 53; vII, 65.

<sup>(2)</sup> M. H. P. Charl. II a. 1080 fluvius Paudi; Ordinati Comunali 1385 Pons Paudi.

<sup>(3)</sup> Plinio 111, 90, 8,

ritenente il nome di Mondicci dalla vottusta Bodinco-maguma, ripetendosi frequente l'ultima voce nelle città galliche, valendo la prima in Ligure fundo carrens, giusta Metrodoro, ma più probabilmente indicandosi in essa il gallico Po ossia Bod (1). Come circa la sua foce fu dotolta la Fossa Fadura, ossia Pod d'Argenta (3), così alle sue sorgenti sta il villaggio di Paesana (Padassana), e dall'esserme influente, abbiam presso Torino il rivo detto Patisinus o Padisinus sin dall'anno 4148 (3); così pure dovera stare presso al Poi il Fundus Patisius ossia Padisius mentovato in incidia carta del 1099.

Stara Bodincomago quasi dirimpetto alla foce di Dora Baltea o Bantica (4), che colla Dora Torinea (Bane Durias (5)) ha nome celtico ripetulo in Francia e Spagna (Adonr, Doero ecc.); anti il nome vernacolo di Deira Bastis ha radice comune col personale Deira di Dijon (0) e con Durias di lapido ingleso (7); lo troviamo pure fra gillirici in quello della Duria o Morava, influente del Dannibio (8). Quanto al distinitivo Bautica (Adorptato dal conte Matteo di Vische (9) nel xvi secolo) fu tratto dal Buthier che Bauthorius diferensa prima del 4000.

Così pure le Sture di Torino, Caneo, Ovada, Casale, Provenza appellanis come l'Astura, che trasse o diè nome ad una provincia di Spagna, egualmente denominasi un fiumicello del Lazio martitimo, e da Tucidide impariamo essere di Spagna venuti Sicani che tenner glà quella regione (10°); coal pure l'Orgus (Orco) identico colla Foss Orge della Gallia Narbonese (1°). Paralleli al Po ed a destra sono i torrati di Varsita

<sup>(1)</sup> Polibio (II, 16) chiemandolo Bidiyzos, deride la derivazione di tal nome dalle goccie de proppi.

<sup>(2)</sup> Plinio 111, 20, 5.

<sup>(3)</sup> Nasi Index chart. Taur. capit. archivii. Ms. della biblioteca del Re; ora Rio Paces in val Sallci. (4) Carta del 1019 In Mon. Hist. Patriac 1, N.º 249.

<sup>(5)</sup> Plinio III, 20, 4. Duria chiamayasi anche la Morava.

<sup>(6)</sup> Revue Archéol. N. S. V. p. 112.

<sup>(7)</sup> Henzen N.º 5900.

 <sup>(8)</sup> Plinio v, 25, 2.
 (9) Pescatoria ed Egloghe. Venezia, senza data. Anon. Rav. (1860) p. 288.
 (10) Festo Stura flumen in agro Laurenti est, quod quidem Astu-

ram vocant.
(11) Plinio xvIII, 51; S. Ennodii Carmina.

o Yraita e di Maira; il nome del primo (Iraita) lo abbiamo in un antico elenco delle parrocchie di Savoia presso il Maffei (1); quello dell'altro, dal dotto volgo ridotto alla forma Iatina ed italiana di Macra, serba in dialetto sua gallica origine, avendosì a Metz ed a Langres due iscrizioni poste Deabus Mairabus, cio bà si genii femilii delle accue Maire (3).

Sulla destra del Po risponde Asta all'Asta di Spagna, come Dertona alla celtibera Dertosa, avendo quest'ultime colonie patito nel medio evo identiche mutazioni ne' loro nomi. In Piemonte di nessun nome topografico dieder gli antichi le componenti tranne di quel d'Ivrea sull'ultima rupe allo sbocco di val d'Aosta, Portava quel sasso il nome gallico . statogli conservato dai Romani, di Eporedia, avvertendo Plinio che Eporedias Galli bonos equorum domitores vocant (3); io li direi anzi buoni guidatori di carri, essendo la gallica dea de' cavalli Epong rammentala in molte lapidi (4), una Torinese dandone la radice Ebo od Eppo (5) frequente in Carintia, sapendosi ancora da Quintiliano (6) come Rheda sia voce gallica, e nelle Gallie trovasi- Eposognatus (7), come l'Eporedirix di Cesare rinetuto in lapide (8). Doveya però il nome Eneredia riuscir un po' strano alle romane orecchie, oppure venir presto alterato, poiche in due iscrizioni di Roma leggesi Eperedia ed Eperodia (9), mentre un latercolo di Londra ha Epodredia (10). E poiche dicemmo di Asti, aggiungerò che gli abitanti suoi, almeno dall'anno 400, chiamayansi Hastensiani, come li appelliam tuttora,

<sup>(1)</sup> Museum Veron. p. 237.

<sup>(3)</sup> Grutero p. 92, 1, 2; Fabretti Aquaed, p. 95; Revue Archéol. (1848) p. 363. Altri però vorrebbe leggervi Matribus.

<sup>(3) 111, 21.</sup> 

<sup>(4)</sup> Orelli 402, 1792, 93; Cataneo Equeiade (1819).

<sup>(5)</sup> Pingone Aug. Taurinorum p. 99; Revue Archéol. (1864) p. 309. In carte del XIII secolo un visconte d'Aosta è detto Ebalus, Ebolus, Elbornus e mutossi poscia in Ibletto.

<sup>(6)</sup> Instit. 1, 5, 57, 69; così puro Epirhedium voco composta ex duabus peregrinis.

<sup>(7)</sup> Polibio Excerptae Legationes, 33.

<sup>(8)</sup> Orelli 1974; Revue Archéol. III, 383.

<sup>(9)</sup> Passionei p. 33; Doni p. 969; Fabretti Classe v. 3.

<sup>(10)</sup> Bianchini in Anast. Bibl. Π parte Π p. 12; guasto in Muratori 881, 6; 882, 1.

avendosi un M. Vettius . Hastensianus . Hasta (1). Celti e Romani chiamavan Verrues le città o villaggi sulla vetta d'uu monte, con nome trovantesi da noi, nel Veneto, in Toscana (2).

Due antiche ed ignote città celtiche o celtiheriche dovettero esse pure appellarsi Dertona ed Eporedia, da queste distinguendosi le nostre col coguomento d'Italiche; infatti, la lapide di P. Vibio Mariano (3) dice ch'era oriundo dell'Italica Iulia Dertona, e quella di L. Fourio Fouriano (4) lo dice di Eporedia Italica: nè so per qual motivo il Grotefend renuti falsa quest'ultima che ha nomi e modi comuni con altre siucere iscrizioni (5). Così Arebrigia, Ariolica, Lancium, "Rigomagum .... si hanno da noi come nella Gallia e Lusitania: poi i tanti Ocelum (Acceglio, Exilles, Ossola, Oulx, Usseau, Ussel, Us--seglio . Ussolo) traenti nome dalle strette alpine alle quali eran prossimi, e rispondenti all' Vxetlodunum de' Cadurci ed agli Ocelenses di Lusitania (6). Così il fiume Druentia del Delfinato ed i Foro Druentani della Gallica Rimini (7), han lor riscoutro nel villaggio nostro di Drucut, come il nostro Lucento richiama il Lucentum ad Alicante di Spagna. - Di voci Galliche, due vivono ancora nel nostro dialetto e sono Braie (Braies) ed Eva (Eve , Eau); latus quo currit eva , leggendo in documento nostro del 4063, indicanteci come questa voce vivesse in dialetto assai prima della uuova influenza francese.

I Victimuli od Ictimuli, abitanti la regione aurifera del Vercollese, si polò sognare che derivasser lor nome ab Icti mulir, sinche i frammenti Vaticani di Diodoro uno ci obbero istrutti della celliberica città di Victomela (8) perita come Sagunto or sono xxi secoli, con codesto nome concordando l'anonimo Ravennale che l'aponella Gisita Victimula. La terra di Cavour.

<sup>(1)</sup> Marini Arvali p. 396.

<sup>(2)</sup> A. Gellio m., 7; Quintiliano vm., 3.

Male in Grutero e negli altri, meglio in Smezio e Sante Bartoli.
 Doni p. 244; Muratori 817, 4.

<sup>(5)</sup> Imp. Rom. trib. descriptum p. 50. Avvertiva già lo Spon (Rech. d'antig. p. 249) che si diceva Furius e Fourius.

<sup>(6)</sup> B. Gall. viii, 32, 40, 43; Plinio rv, 35, 6.

<sup>(7)</sup> Plinlo 111, 5, 2; 111, 20, 1; Orelli 80; De Lama Iseris. Farnesi N.º 43.

<sup>(8)</sup> Mai, Script. vet. nova collectio, 11 p. 57.

avente sin dal 4000 l'antico nomo Caburrum, lo.trae da egual radice che l'ottimate Gallico Caburat (1), come quello di Cantallum ha suo riscontro nella Gallica famiglia dei Centalli (2). Più tardi lo stesso motivo che consigliò i Romani a mutar Malerentum nel bene augurato Benerentum (3), indusse i padri nostri a chianzar Binarezsio (5s. Bino ed Evasio) la regione sin'altor detta Malezsario (4).

Della lingua parlata dai padri nostri prima della Romana (fosse dessa la Celtica, oppari il dialetto Taurico) tre soli vocaboli conosciamo da Columella o Plinio. Secale Taurini sub alpibus Arismo vocanti (3) dore non dicendo che Azie fosse voce Gallica, implica che fosse propria di questi Sbahapini, cice finalmente originaria de Taurisci Illirici, essendo anche opinione del Do Candolle nella Geografia Botanica p. 376, che la secala fosse primitiramente colivista appunto in Tracia e Maccdonia. E chi sa poi che da quel cereate non si denominasse mell'839 la monaca Parese nomine Aria? (5).

Il secondo è Cesa, dicendo Colmmella (7) che le vacche alpine eius regionis incolae Cerea suptellant, rimanendo dinbio
se il Casena Chemus (3) tragga nome dal Ligure oppido di Cera
o non piutlosto dalle Cebae o Gene cola pascolanti. Terzo è
Aquicelus, ossai quel confetto con pinocchi e miele, che i
Toscani dicono pinocchiata, e noi alla Spagnuola e Francese
chiamism Torrone; in melle decoctes nucleos (pineos) Taurini
aquicelos recenti(9); ma chi sa quante trasformazioni avra patilo
questa vocc passando dalle bocche de nostri alla penna di
Plinio.

<sup>(1)</sup> M. H. P. Chart. 1, n.º 301; Bell. Gall. vn, 65.

<sup>(2)</sup> M. H. P. Chart. n.º 509; Muratori 1281, 6. Un Centullo è rammentato in Novara, Racca N.º 55.

<sup>(3)</sup> Livio 1x, 27; Plinio 111, 4.
(4) Curtis de Malavasio in carta del 1159; Vico Malavasio superiore in altra del 1088.

<sup>(5)</sup> XVIII, 40. Il nome Piemonlese Seil segui le slesse mutazioni del Francese Seigle.

<sup>(6)</sup> Antiq. Italicae 1, 918.

<sup>(7)</sup> R. R. v1, 24, 5.

<sup>(8)</sup> Plinjo x1, 97, 1.

<sup>(9)</sup> Plinio xv, 9.

dotto.

Ploxenum spiegato da Festo per Capsa in Cisium è adoprato da Catullo che trovollo circa Padum (1), Masca, che in Torino dà nome ad una strada, è da noi così antico da esser vulgato sin dal secolo vii, giusta le leggi Longobardiche (2), dove nota il Ducange ch'è popolare in Alvernia e Prevenza; così puro i Longobardi chiamavan Lamae le piscine (3), e Barba quod est Patruus è nelle lor leggi. Topia nel valor nostro di Pergolato, è voce Romana od Italica, antica tanto che già all'età di Augusto significava la pittura murale che la rappresentava (4), come Topiarius e Topiarium l'artefice e l'opera di tal pittura; come personale, l'abbiamo nel nome di una Clusia. Caii. Liberta . Topia (5) in titolo di Asti. Non dirò delle tante voci Galliche tramandateci dagli scrittori, che le citano come transalpine, ma si di parecchie d'origine latina, serbate nel dialetto, avvegnachè non trapassate nella lingua italiana e delle quali darò quì qualcheduna.

| BARRIES          | Babi Rospo.              |
|------------------|--------------------------|
|                  | Barbis Baffo.            |
|                  | . Baulé Abbaiare.        |
| BENE MULTUM      | . Montoubén Assai.       |
| BLENNUS          | Blán-Blán Stupido.       |
| BOLETUS PORCINUS | . Boulé Pourchin. Fungo. |
| BURRICHUS        | Bourich Ronzino , Baro   |
| BCA              | Bóu Bombo.               |
| CALIGARIUS       | Calié Calzolaio.         |
| CANIPA, CANAVA   | Canavēta Canestra.       |
| CERASA           | Cerése Ciliegie.         |
| Cicer            | Ciser Cece.              |
| CREPITUS         | Crép Scroscio.           |
| CUPA             | Coup Tegola cava.        |
| DOLIUM           | Doui , Douis Boccale.    |
| FRUNIRE          | Furni Finire.            |

<sup>(1)</sup> Carm. xcvm, 6; Quintiliano Instit. 1, 5, 8.

<sup>(2)</sup> Striga quae dicitur Masca 1, tit. 2; 11, tit. 2.

<sup>(3)</sup> Paolo Diacono I, 15; voce viva nel Vercellese.

<sup>(4)</sup> Vitravio viii, 5; Firmico Materno Astronomicorum viii , 8.

<sup>(5)</sup> Doni p. 140. Vedi il N.º 87.

Parecchi nomi nostri geografici sono Germanici. Tali quelli di Simberga e di Comberga (1) con quello di Stodegarda villaggio nella campagna di Chieri circa il 1000 (2) ed altro omonimo sul fiume Agogna in carta del 989 (3) e rammentanti la città di Stuttgart. Assai più diffuso è il nome Vualda (Wald), che

<sup>(1)</sup> M. H. P. Chart. 1, n.º 796; n.º 762.

<sup>(3) 1</sup>vi, n.º 450; Antiq. Italicae v. 437.

<sup>(3)</sup> M. H. P. Chart. 1, n.º 167.

torna frequente presso il 1000 (1), allorgnando già se n'ignorava il valore, chiosandosi con Sulva quae dicitur Valda (2), Vaude diconsi oggi le vaste ed un tempo hoscoso lande occupanti il tratto tra Po. Stura, alpi ed Orco, e siccome alle falde di que' monti v'è un poggio che le domina, così il villaggio sovr'esso edificato ritien nome di Wald-Pera, ossia Valperga. Ignorasi però se debbansi queste denominazioni ai Longobardi, oppuro ai tanti Germani qui stanziati dagl'imperatori nel iv secolo. Tra queste voci andrebbe anche quella, per cui il sovreminente de' nostri colli dicesi Superga, negli Ordinati comunali del xiv e xv secolo essendo Saropergia, con componenti evidentemente Teutoniche, non essendomi tuttavia dato di rinvenire il valore della prima di esse, già nelle bocche del volgo corrotta troppo; nè so come il Botta nel xxxv delle storie dica esser Superga voce composta di latino e di teutonico. Di questo colle riparlerò al capo XIX, dicendo come l'appellazione sua succedesse a quell'antica di Mons Iovis.

Nell'ultima età repubblicana potevasi dire dei Piemontesi quanto dei Cisalpini in genere affermava Cicerone, essere in essi un'ombra di barbarismo che mai non ismettevano: Id. tu Brute, intelliges, quiem in Galliam veneris. Audies tu quidem etiam verba quaedam non trita Romae ; sed haec mutari , dediscique possunt; illud est maius, quod in vocibus nostrorum oratorum retinuit quiddam et resonat urbanius (3), e tacciandoli di un nescio quo sapore vernaculo. Loro possiam pure applicare quanto, alla metà del 11 secolo, di Minneio suo scriveva il giovane Plinio: patria est el Brixia ex illa nostra Italia, quae multum adhuc verecundiae, frugalitatis atque etiam rusticitatis antiquae retinet et servat (4). Che se così in Roma pensavasi di Piacenza e Brescia, altrettanto e più pensar dovevasi della remota Torino, in regione non fornita di grandi città, non

<sup>(1)</sup> Provana Storia del re Arduino p. 348 e segg. (2) M. H. P. Chart. 1, n.º 249 ad a. 1019.

<sup>(3)</sup> Brutus, 46; Quintiliano 1, 5, 12.

<sup>(4)</sup> Epistolae 1, 14. Più iroso Poggio Fiorentino, nell'invottiva contro Papa Felice V, ossia Amedeo VIII di Savoia, chiamava i Piemontesi homines rustici, ignobiles, contempti, abiecti prae eaeteris; la Savoia dicendola interclusa sylvis ac montibus, patria sordida ac rusticana, quam Sabaudiam vocant.

ricca a que' tempi, non guari colta e come più discosta da Roma assai meno corrotta; dante sì all'impero molti e buoni soldati, ma di letterati due soli, Albuzio Silo e Vibio Crispo ambo dell'inferior Piemonte, come del superiore lo furono i soldati Vestale. Glizio. Desticio luba e Petrinace.

N.º 8. D. M.
VENNONIAE
VERAE
L. ATRECTVS

QVIETVS COIVG CASTISSIM Fra le Piemontesi famiglie della prima età imperiale insigne è quella de' regoli che da Susa governavano parecchi popoli montani, dando nome all'alpia sosi abitate eres pervire; Cattionpia da sono infatti appellate da Tacito (1) con nome da quella gente derivato ed al modo stesso che attigue alle Pennine e verso levante le Alpes Airectionae od Atractionae (3) dovevano cost chiamarsi

da ignoti Principes della famiglia Atrectia, un cui prognato o cliente è mentovato in questo marmo già Secusino or Torinese (3) e decidente la questione su quella voce, che così deve scriversi anzichè Atractianae.

N.º 9. APOLLINI

C.IVL.DONNI.L. ERASTVS.ET IVLIA.DONNI CYPRIS V.S.L.L.M Del re Donno padre di Cozzio, il cui-nome fu latinizzato dal gallico Dun (llugo forte e difendibile, da cui Dumma-cus, Dummoriz coi nomi di città in Dunum), una iscrizion sola e di liberti, tolta quella dell'acco, fa memoria, trovata in Susa ed or perduta, ma stampata

V.S.L.L.M più volte; e questo Donno io lo credo figlio del re Donno seniore, che non apparisce mai cliente di Cesare e questo st: che non ebbe quindi i suoi nomi, mentre questi li ha, epperciò fu forse

<sup>(1)</sup> Hist. 1, 61; IV, 68. Orelli 2156.

<sup>(9)</sup> Sconosciulo ai nostri lopografi, le memora l'iscrizione di Palcone (Morcelli 1, 347) e di Ferno (Marini 1, 476), e di Ferno (Marini 1, 476), e di Ferno (Marini 1, 476), e presso i quali leggesi Artacilana; si bai neveo Artectimar in Travinio Coi, Rom. p. 66. Un Atrectiva è in Orolli 4983; cf. Do Minicis Iscriz, Fernane N. 540; Doni 143, 28.

<sup>(3)</sup> Male in Gudio, Guichenon, Muratori; sfuggito a Ricolvi e Labus; bene in Maffel p. 226, 4.

fratel minore di Cozzio. Il personale Donnus assunse forma di gentilizio romano in Donnius (1), come nei Dunnii e Dunnones de' guali avanzano tante lapidi nella Cisalpina e Transalpina; prese per le donne la forma vezzeggiativa di Doninda e Donnilla e si ha nel Gallogreco Donilaus (2). Come parecchi antichi personaggi, vissuti in popolar fama di benemerenza, nel medio evo furon detti santi, così è credibile che dal nostro regolo Secusino abbia tolto nome il borgo di S. Donno, dal quale Lotario III imperatore confermava nel 1136 i privilegi di Torino (3); trovavasi quel borgo tra Susa e la nostra città ginsta l'annalista Sassone (4), rispondendo a quello che diciam borgo S. Donato nel suburbio di Torino (5); e già dai tempi antichi, narra Ammiano Marcellino (6) che il sepolero di Donno presso Susa otteneva culto religioso. È corrottissima questa lapide in Guichenon, Sacchetti, Grutero, Muratori, Orelli ed altri che de' due Donni ne fecer uno solo, mentre questi, senza titolo regio, non era sicuramente il re di Susa (7).

Giulia Cipride contubernale d'Erasto ha comuni ambo i nomi colla moglie di Agrippa I re di Giudea, avendoli abuti questa ed Agrippa quando entrarono nella clientela di Gaio Galigola(8). L'età di questo Donno fratello di Cozzio seniore e di Vestale l'amico di Ovidio, è di pochi lustri posteriore all'era volgare. Questa magnifica iseri-

# N.º 10. M.IVL.COTTI.REG L.PARIS.T.F.I SIBI.ET

M.IVL.ELEVTHERO.L et.1VL,bASILAE zione, in lettere quadrate, fu trovata a Susa principiante il secolo e portata all'Università oy'è tuttora inedita 9).

- Brambach N.º 651; Bertoli 607; Muratori p. 2011, 7.
   Muratori 1443, 1987; Cosaro Civil. III, 4.
- (3) Mon. H. Patr. Chart. 1, N.º 475.
- (4) Ap. Eccardo Rer. Germanic. 1, p. 133.
- (5) Burgus S. Donati Ordinati di Torino, a. 1396; cf. il capo IV della Storia pag. 84.
  - (6) Hist. xv, 10.
  - (7) Esalta in Doni p. 10, 36.
  - (8) Zaccaria Ist. lapidarie p. 37.
- (9) Le lettere ne sono alte millim. 150, 130, 110, 115, 75. Di una

M. Giulio Cozzio, autore dell'arco di Susa, non ne fu re, ma prefetto; facendosi cliente di Augusto, ne prese il gentilizio, togliendo il prenome da quello di M. Agrippa, ad esemplo di T. Pomponio Attico, che affrancando un servo, per affetto a Cicerone, lo chiamò Marco Pomponio (1); l'uso comune fu teutoto da Remetalco re di Tracia, argomentandolo dal marmo di Giulta liberta sua, tauto consono col nostro (2). Dunquei il nostro Cozzio, che è re, non può essere Cozzio seniore anico d'Augusto, ma il giuniore venuto a morte sotto Nerone (3) e ch'ebbe da Claudio il titilo regio (5).

Tra' suoi Galli chiamavasi certamente Cotus, come l'Eduo ed il Besso di cui parlan Cesare e Cicerone (5), la doppia t e la desinenza in ius denotando il piegar ch'ei fece alla lingua de' nuovi signori ed alla condizione de' romanizzati; noti sono nella storia romana il Bastarna Cotto, i re Traci ed Odrisii di nome Cotus, nonchè Cotuso re de' Geli. Il villaggio o mansione di Cuttiae o Cottiae è posto dagl'itinerarii tra Vercelli e Pavia; ritenne il nome nel medio evo (6) e dicesi anch'oggi Cozzo di Lomellina, assai distante dal regno di Cozzio, ma appellato ad un modo, come la Sulva Cottiana presso Tours in Francia e la Vallis Cottiana o Cottia della diocesi Moriennese (7). I non Italiani, che per ambizione od interesse volgevansi a Roma, venivanue fatti cittadini, ponendosi nella clientela di qualche illustre Romano, che ad essi comunicava prenome e gentilizio, posponendo il nome barbaro qual cognome o nome ultimo; a questo modo, Cozzio si chiamò M. Giulio, come M. Valerio Cahuro (postosi nella clientela di M. Valerio

statua posta a Vestricio Cozzio parla Plinio (Epist. 11,7) accennando nolla 10 del lib. 1 di averno scritio un elogio, ma non potò osser apparentato ec' nostri cho si sponsero solto Nerono, quando non sia por via di donno, como indicherebbero i due gentilizi; la gente Cozzia

- è però ancho tra lo Romane.
  (1) Ad Atticum 1v, 15.
  - (2) Fabretti p. 43. (3) Svetonio Nero 18.
  - (3) Svetonio Nero 18 (4) Diono 1x.
  - (4) Blond Lx.
    (5) B. Gall. vn, 32; In L. Pisonem 34.
  - (6) Mon. Hist. Patriae Chart. I, N.º 808.
- (7) Fredegario apud Duchesno 1, 315, 346, 547 etc.; Troya Cod. Diplom. Longob. 1, n.º 21.

Flacco) comunicò prenome e nome ai figli Procillo e Donotauro (1), ritenendo, volti in cognome, gli antichi nomi gallici, sotto i quali segnirono in patria ad esser conosciuti. Il nome Cottins apparisce gentilizio romano sin dall'età repubblicana (2); ma il nostro altro non era che il personale Cotus inalpino, Gallico ed Illirico.

N.º 11. larib VS.AVGVSTEIS

.....F.V.S.M.F.MARCELLVS ..... IS.C.F.CAVSO

In Bene, presso l'Augusta de' Bagienni, trassi copia di quest'epigrafe dell' ottima

età, scolpita in un architrave, mancante a sinistra e con iniziali difficili a compiersi; leggo Laribus in principio, anzichè Matribus, avendosi in molti marmi Laribus Augustis. Al gallico nome Causo risponde il feminino Causia presso lo Steiner (3), che forse si rannoda col nome dell'estivo cappello barbarico de' Greci proprio de' pescatori, nonchè ad una Vinea poliorcetica, così chiamata da Vegezio (4) militari, barbaricoque usu; un Bil-Caisio di lapide Elvelica (5) ha forse un egual componente.

Sulla sinistra della Grana tra Valgrana e Monterosso è una inedita e corrosa lapide posta ad alcuni consanguinei, nonchè a Coifilasiae Supr. Vasori, cioè a Coifilasia Supera; la radicale Coi si ha eziandio in lapide di Magonza (6).

N.º 12.

V.F TERTIA CABVIONIS F.SIBI.ET.TERTIO.CACVSI F.VIRO.INGENVAE.F TRASIO.F.VALERIO.F.ET EXCINGO.QVARTI.F.NEP

Stampava lo Zaccaria (7) questa lapide Secusina ricca di quattro nomi gallici, de' quali riscontrasi altrove soltanto l'affine Cacuro (8), Excinque è radicale di una denominazione gallica di

<sup>(1)</sup> B. Gall. 1, 47; vn, 65. (2) Borghesi Gente Arria, Opere 1, 57.

<sup>(3)</sup> Supplem. alle Inser. Danubii et Rheni (1864) p. 169.

<sup>(4)</sup> R. Mil. 1v. 5.

<sup>(5)</sup> Mommsen Inscr. Confed. Helveticae p. 91; Guichenon p. 41. (6) Maffej 450, 8; Donati 267, 1.

<sup>(7)</sup> Excursus (1754) p. 51.

<sup>(8)</sup> Boissieux p. 504. Parmi vada corretto il cognome di M. Cassius Cacurius in Iapide Milanese (Grutero 768, 9).

Giove (1), come di Excingomarus di marmi Narbonesi, cui va dappresso l'Atecingus di Milano (2), nè oso dire che l'Excingilla di Grutero sia vezzeggiativo di Excinga, frequenti essendo i nomi gallici con questa terminazione, come Abducillus, Procillus, Roscillus (3), Vindillus (4),

Riferisce pure lo stesso autore un marmo trovato nello scorso secolo a Centallo (5) e posto ad un Sexto. Catuesio. Sex . F . Pol . Vero . Q . II . Vir . ; veramente egli legge .....twesio, ma il marmo da me veduto e riportato nelle schede del Ricolvi e del Bartoli ha Catuesio nome proveniente dal gallico Catuso (6). La carta di fondazione, nel 516, della badia d'Agauno mentova una terra Cacusa (7) ed un servo detto Hilarus Cacurius è menzionato in lapide d'Isernia (8). Tengo ancora come probabile che laddove il Guichenon a p. 38 legge Iovi . O . M . Cingi . Duo . Et | Aulus, debbasi porre Excingi Duo, Intendendo che quei fratelli posponendo i prenomi Romani, nella loro nomenclatura non erano ancora compiutamente romanizzati; è pur evidente che tra il Duo e l'Et manca l'iniziale di uno de' due prenomi.

#### Kº 13. V.F COMAGIA.Q.L

IONIANA SIBI.ET COMAGIO . . . q . l . . .

Nelle schede dell'erudito cav. Gazzera trovo in due copie la seguente non ubicata, ma sicuramente Piemontese, Un'altra di Comagia figlia di Comagio era a Nîmes (9), altra a Venezia ma portatavi; una di Comago figlio di Demincavo fu rinvenuta nell'insubre Milano (10) e ne argomentiamo che O. Comagio con questo gallo-romano gentilizio appellavasi,

- (1) Iupiter Excingiduus. Spon Miscell. p. 72.
- (9) Henzen 6854.
- (3) B. Civ. 111, 59; B. Gall. 1, 47. (4) Labus in Rosmini St. di Milano IV. 439.
- (5) Excursus p. 56; Donati p. 262, 3.
- (6) Muratori 22, 3; M. Aufustius, Catuso, Guichenon p. 36. (7) Bolland 22 settembre, p. 354.
- (8) Garrucci St. d'Isernia p. 174.
- (9) Grutero p. 774, 11; cf. Zaccaria St. lett. 1x, 500.
- (10) Muratori 1339, 1; 1661, 5 e correttamente presso Labus in Rosmini St. di Milano IV, 439; e Commagius in Donati 258, 2.

per essersi gli avi suoi detti Comagi; di due altri Comagii fa nel 1867 rinvenuta la lapide a Milano. Quest'era un nome gallico composto con Magine (da Mag) e colla prima sillaba; nome frequente in Bresciana coi derivati di Magineux, Magumus (1), Magintu, Magirea (3); il gentilizio Magineux, Pordi dell'Italia inferiore, non ha nulla di comune con quello eguale, ma sallico. e così diacsi di Cettiue e di altri.

M 11. VESIDIAE.AV.F.RVFAE METTIAE.COMAVI.F.MATRI VESIDIAE.AV.F.TERTIAE C.L.V.F.SIBI ET SVIS Unisco, non fosse che per l'assonanza del nome Comavio romanizzato dal gallico Comavus, questa lapide del 111 secolo, sfoggiatamente or-

nata, chè all'Università (3). La prima sillaba richiama il Commio Atrebate da Cesare di frequente ricordato, come la seconda si ha nel Vibio Metavio di marmo presso Canco (4), che io credo perduto. L'ultima linea la leggo Cains. Lucius. Yusidii. Fecrumi. Sili. Lei. Suis, opporte Fratiera. Miscas l'egual desinenza, aggiungo quella posta a Graccia. Ambiari. F. Secunda, stante in Arigliana ed edita dallo Zaccaria, e significante che la romanizzata figlia di Ambiavo si ascrisso per clientela alla gente Graccia mentovata presso Grattero (5).

N.º 15. VIBIVS VEAMO NIVS IEMMI FIL CALLVS. MOCCA ENNANIA VXOR FILI POSVERVNT MERITO Sterrata a Telto di Forfice presso Cunco, diedela primo lo Zaccaria(6); è ni pietra arenaria, del secolo IV, ed ora trovasi all'Università. Il proce, che qui si legge a disteso, mi fornì il complemento della Y nelle lapidi d'Enistalo e de' Rinnii ai N.º 49 o 32; convalidando la sentenza del

Labus Marmi Bresciani p. 66, 68; e Monum. di Brescia p. 69.
 Orelli 1987; Labus Tribù e Dreurioni di Brescia (1813) p. 48.
 Seppur l'ultimo nome non viene dal greco, significando un cuoco.

<sup>(3)</sup> Data da Zaccaria Excursus p. 50. Biorci St. d'Acqui 1, 42: recentemente poi dal prof. Muratori nell'Asti colonia Romana N.º 34. (4) Ricolvi Marm. Taurin. 11, p. 49.

<sup>(5)</sup> Pag. 884, 15; 981, 1.

<sup>(6)</sup> St. letteraria v11, 617.

Borghesi (1) circa codesto nome che fu prenome, gentilizio e personale ad un tempo, e che in tutte tre le posizioni è frequentissimo in Pięmonte. I nomi de' coniugi sono posti al primo caso.

Il nome di Veannonio Callo è più romanizzato, che non quello di Sangrio presso Nitza V. Ailise. M. P. Veannone V. Gii alpigiani Veannini sono rammenlati nelle grandi iscritioni storiche di Susa e della Torthà, ed un Veannonies ila in lapide di Demonte (3); lemmus e Callur han forme e suono di noni gallici, avendosi il primo in inedito titoleto di Cetalle posto da un Iemmus Venneira, e nell'arco di Susa son mentovati i Iemeri; parmi che Callus nulla abbia di comune collidentico nome greco servile. Hassi Emnenici in lapide della stessa regiono al N.º 32; molti sono i riscontri del nome Meccus, Mocca e suoi composti, a cominciar dalla tavola di Polcevera.

M.º 16. MOCVS

CARANIVS NEVI.F POL Perduto è questo titolo stante, or ha un secolo, in Caraglio (9), da noi i nomi gallici sesendo quasi tutti della provincia di Cunco; è della buona età, avendo la tribà e non il cognome; le veci del prenome vi son fatte da Mocus, essendo Caraniss il gentilizio.

come un titolo Lionese ed altro Germanico (5) son posti da una Carania.

Era Moccus un appellativo gallico di Mercurio (0), a quesitatributo del dio passato in personale dovendo la sua antica denominazione la vallo Moccusis presso Susa (7), Moccius, radice prima del Mocchius di lapide Comasca (8), trovasi in altro marmo di Caraglio avento in fine Et. Moccius Justus Gener. Ponui (7), e così puro a Torino in cippo volivo Secusino posto

- (1) Nuovi Framm. di Fasti Consolari (1818) 1, 83.
- (2) Zaccaria Excursus p. 53.
- (3) Durandi Ant. città ecc. p. 71; seppur è sincera.
- (4) Bartoli ms., p. 19; Ricolvi, Zibaldone ms.
- (5) Boissieux Ant. de Lyon p. 504; Orelli 4969.
- (6) Bimard in Muratori 1, 51.
- (7) Valle di Mocchie. Durandi Marca di Torino p. 87.
- (8) Aldini Marmi Comensi , N.º 48.
- (9) Durandi Ant. città p. 9; ora all'Università.

alla Vittoria da un L. Moccius . O. F. Lieus, dato al N.º 234: in questi il nome gallico ha già l'aspetto di gentilizio romano. Vi risponde il feminino Mocca del N.º 45 e quello di un marmo di Frabosa; Mocco vedremo in marmo Novarese al N.º 21, e Virius . Mocconis . F . Vol(tinia) . Eporedia . Mil . Leg . XIII . è in Germania (1). Affini sono i nomi del soldato Aurelius Mucco di Roma (2), di C. Atilius . Mocelius di Lombardia (3), di due Moccasii a Bastia presso Mondovi (4), rispondenti ad una Moccasia di Ravenna (5) o ad una Muccasenia di Lione (6). Un Maccus ovvero Macco è in titolo servile d'Aquileia ed in uno di Balangero in Canavese (7), senza aver nulla di comune col Macous o Zanni delle favole Atellane.

Quantunque per attestato di Cicerone, Livio, Patercolo e d'infinite lapidi, il gentilizio Magius, nell'età repubblicana, fosse sparso nell'Italia inferiore, andava però esso pure tra' gallici, derivando dalla nota radicale Mag. Così Magia . Magi. F. è in lapide della Cenomana Brescia (8), altra in titolo di Novara (9) e Magia (Merenfeld) è negl'itinerari; in uno di Meda si ha un Maoius fratello di un Mocelius o Mogetius (10), come gallico apparisce il padre di Magia Vera in lapide rinvenuta nel 4747 in Torino (11), oltre altri molti presso lo Zeuss (12). Indole gallica hanno i com-

N.º 17. C. MAGILIVS.C.F.P. TERTIVS.EX.TESTAM

posti di questa voce in Magena. Mage . Mari . F di Baia (13), in

- (1) Steiner 1, 495; Brambach 1199,
- (2) Maffei 275, 5.
- (3) Labus Note all'Amoretti p. 320. (4) Lobera Antich. di Vico (1791) p. 11.
- (5) Muratori 854, 6.
- (6) Boissieux p. 321.
- (7) Bertoli 619. Delevis Ant. deali Stati di S. M. (1781) p. 98: Macco . Duci . F; e presso Brambach 1199 .... Virius . Macconis . F. Pol . Eporedia . Miles occ. (8) Orelli 1422.
  - (9) Bacca Marmi di Novera (1869) p. 70.
    - (10) Aldini Marmi Comensi N.º 48; Labus in Orelli 5006.
    - (11) Ricolvi II, 102; Delevis Antichità ecc. p. 35.
  - (12) Gramatica Celtica p. 5.
  - (13) Muratori 839, 4.

Magiana della tavola Vellejate, in latercolo militare un L'. Magiagus da Vercelli con altro di Pollenzo in lapide Elvetica (1). in due titoli di Gallarate e di Milano (2), in Magiorix di Francia (3). come in marmo di Torino leggevasi T. Mattius, Alemili , F , Magigous (4). Trovavasi questo un secolo fa in Centallo, richiama il nome (ridotto a gentilizio) del regolo Magilus dalla Cisalpina portatosi ad Annibale (5), e gli van di conserva Magunus e Magirra di lapidi Bresciane con Magius passato in prenome (6) e, come personale, trovandosi in Bologna presso all'anno 4000 (7): di una Magia v'era iscrizione, un secolo fa. presso i Carmelitani a Porta Susa (8), ma l'esser quel nome ad un tempo Romano, Italico e Gallico mi rende esitante sul collocare costì la sua lapide. La lettera P. indica la tribù Pollia.

Non posso ammettere col Gazzera che N.º 18. BODV AC dalla lingua de' Salassi derivi il Cliccius di lapide Eporediese, e tanto più che il dotto TREITIAC

P. Garrucci legge C. Liccius (9); gallica è però questa data dal Nallino (10) come trovata a Beinette nel 4774, dove il primo nome è il Boduacus dell'arco d'Orange (11) coi rispondenti Bodiccius e Bodecius d'Ungheria e Spagna (19), ed il secondo lo emenderei in Treitigi nome del padre come il Tacici di Gallarate (13)

È del 1 secolo ed in Torino e dandolo il Guichenon (14), dal quale lo tolsero gli altri, dapprima lo dice in Susa, poi

- (1) Fabretti p. 213; Hagenbuchio presso Orelli 455,
- (2) Labus in Rosmini IV, 439; Note all'Amoretti p. 10.
- (3) Revue Archéol. (1853) x, p. 309.
- (4) Pingone Aug. Taur. p. 105.
- (5) Polibio 111, 44. Un Magilius è in Muratori 2093, 12.
- (6) Labus Marmi Bresciani p. 71; Della Tribù ecc. p. 48.
- (7) Magius in Savioli Ann. di Bologna 1, parte 11, n.º 23, a. 942.
- (8) Ricolvi 11, 109.
- (9) Pond. p. 90; Segni delle lapidi latine p. 13.
- (10) Corso del fiume Pesio p. 76.
- (11) Revue Arch. (1848) p. 211. Poi nel fascicolo di luglio 1868 Pictet ne radunò moltissimi esempi, sfuggendogli questo.
  - (19) Muratori 870, 5; 330, 6.
  - (13) Labus Note all'Amoretti p. 9.
  - (14) 1, 54, 76. Muratori, Ricolvi, Maffei, Sacchetti.

N.º 19. ESIATA . OPPIA SIBI.ET.GAVDIL LAE.OPPIAE.PA TRONAE ET DVGIO.GIMIONIS F. VIRO

in Torino nel giardino ducale, il nome Esiata, liberta degli Oppii rammentati in altri marmi Secusini, non mi occorre altrove, ma vedesi com'essa anteponesse il nome naturale e gallico a quello romano ed acquisito. Del radicale Dugius abbiamo il rispondente feminile Dugiava in lapide di Desenzano

oltre il Dugiiontiio di Alisa (1) ed era frequente tra i Cenomani come da altri marmi loro (2), oltre il nome dell'Insubre Ducario (3). Da noi poi, in val di Sesia, ban vestigia di questo nome il torrente Duggia e le terre di Duggio e Dughera. Il nome Cimmio, ouis non oso dirlo diminutivo, come sarebbe se seguisse l'usanza latina; ma sotto il radicale Gimmius lo trovo in quest'altra lapide da 250 anni in Torino, alquanto mutila, ma data intiera nelle copie del secento dalle quali la supplisco.

N.º 20.

cossiA.L.F g & INTA SIBI.ET s t. GIMMIO # IBO.SVO et. M. GIMMIO CLEMENTI VIVIR AVGVST

e.F

IN.FR.P. Xxi.in.agr. p.xxx

b.m.pos.

Due secoli fa ponevala il Guichenon fre le Torinesi, davanla quindi Gudio, Maffei e Donati (4); travolta poscia sotterra, rivide la luce nel 4740 gettandosi le fondamenta del teatro regio (5). Solo Guichenon la vide intiera, col gentilizio che occorre altrove e col frequente prenome Statius; abbasso sta scolpita una ruota a dieci razzi, come nella celebra iscrizione celtica di Novara ed in altre da noi Gallici sono i nomi Gimmius. Gimmio, che non trovo altrove, bensì in carta di Corrado re di Borgogna e del 944, è sottoscritto un Gimio filius Ludovici (6).

FILIO

<sup>(1)</sup> Labus Monum. di Brescia p. 90; Revue Archéol. (1867) p. 313.

<sup>(9)</sup> Grutero 35, 8; Labus Marmi Bresciani p. 39, 41.

<sup>(3)</sup> Livio xxII, 6.

<sup>(4)</sup> P. 100; 222, 7; 87, 10.

<sup>(5)</sup> Ricolvi II, 72.

<sup>(6)</sup> Guichenon Bibliotheca Sebusiana. Centuria II., N.º 5.

M.° 21. V.F

BECCO. MOCC

ONIS.F.SIBI.ET.VTI

LIAE. VECCATI.F.VX

ORI.ET.FRONTO

NI.F.ET.CRACCAE

OHI.ET.FRONTO
NI.F.ET.CRACGAE
LIVONIS.F.VXO
RI.ET.MASCIO.F
ET.PRIMAE.OC
TAVI.F.VXORI.ET
SEXTO

Gli anichi editori de' marmi Novaresi davro sin dall'anno 1612 il titolo sepolerale di Pallanza, ch'io qui riproduco dall'Ottima lezione del Labus (1). De' dieci nomi sei sono gallici; Becco fu cognomo del Tolosano Antonio Prima, vi è anni nel marmo scolpito un caprone o becco, imagine parlante del nome di chi pose l'iscritione, già usandosi da noi, come in Gallia e Germania, codesta voce che origino Becco. Bene. Ben'e lo ro-

derivati, valendo exiandio, giusta Svetonio, gallisacei roserum (9). Di Moccone fu partica ai M.º 45, 8 e Vecato lo vedereno in lapide militare al N.º 475, come Feccalius alla badia di Vacco presso Mandovi in questo marmo trovato nel 1771 e mal copiato: Veccalli Alfadia. Ceministos. Secunda. Filia (9); Maccisa parmi che sia il Maccilius di Langres (5) ed il Primus Maccina veduto dal Pacediano in Arona appunio presso Pallanza (9), nonchè il Maccilius di S. Bertrand de Comminges (9). Corace a Lieseem ii sono sconociuli, pero Livionaro deltto sin dal 1906 Levone in Canavese (7), in uno col casale di Levio presso Viverone appiedi della Serra e verso il Vercellese (9). Ancora avvertasi che costoro non eran servi, ma Galli o meglio Leponzi non fatti Romani; come poi sindasse progredendo nella stirpe iudigena la fusione de nomi, lo vediamo da ciè che la figlia di Veccato chiamossi Utilia e

Gallarati Novar. Monum. (1613) N.º 46; Bescapó De Eccl. Novar.
 (1613) p. 215; Labus Note all'Amoretti (1834) p. 70 e la ripete à p. 90 della Via del Sempione (1840).

<sup>(2)</sup> Vitellius 18; Maffei Ver. ill. x1.

<sup>(3)</sup> Nallino Corso del fiume Pesio p. 37; è sicuramente mal letta.
(4) Bimard in Muratori p. 51 e 1189, 4.

<sup>(5)</sup> Labus Via del Sempione p. 15.

<sup>(6)</sup> Muratori 5, 14.

<sup>(7)</sup> Mon. H. Patriae Chart. p. 1124.

<sup>(8)</sup> Mandelli Il comune di Vercelli nel medio evo (1857) II, p. 181.

Frontone il figlio di Beccone, prendendo gentilizio e cognome Romani. Il personale Beccu trovasi in Torino in carta del 1232 (1).

N.º 22. publio.p.lib SVLPICio DMOIo P.SVLPICius

P. SVLPICius IIIIII . VIr P. SVLPICius

CON lib

T.F.c.

Non so quando nè dove sia stata trovata questa lapide dell'Università, mutila a capo ed a destra, dell'Ottimo secolo ed inedita. I due Publii Sulpicit tralascianono l'ingardo cognome servile, dicendo però nella chivas Contiberti. Tithium. Faccinadum. Curacersta. Ma il cognome Dmoius o Dmoius è desso gallico o greco, come Tmoli da nome geografico che in Piemonele sovene incontrasi in bolli di mattoni? Per altra parte Demincouve a Deminea hannosi in marrii gallici

di Milano (3), Demin-conia in uno di Padova (3), Daimonius on Damius in lapide inglese (4) e già qualche elisione proprio de nostri (come Danont, Danoni ecc.) avrebbe potuto mutar quel nome in Danonius; ma ciò non sia che na divinazione.

N.º 23. C. MOGETIVS GAETVLICVS IIIII VIR MERCVRIO V.S Riporta il Gallarati (3), come esistente a Momo presso Novara, questo titolo votivo con gentilizio gallico nnito a prenome e cognome romani; egual nome trovo 
in latercolo di Vienna (8), ma in marmo 
Abruzzese Mogetius è nome servile, dopo 
l'affrancamento, passato in cognome (7). 
Una Flazia Mogetii avvasi in marmo di 
Una Flazia Mogetii avvasi in marmo di

Fossano (8), stando, il seguente infisso sotto il gran pertale della sagra di S. Michele, portatovi nel medio evo dalla vicina Susa, dove altre lapidi rammentano i Surii.

<sup>(1)</sup> M. H. P. Chart. 11, p. 1377; Villia in Maffei 162, 1.

<sup>(9)</sup> Labus in Rosmini IV, 439; Henzen 6854

<sup>(3)</sup> Furlanetto N.º 307.

<sup>(4)</sup> Orelli 3387; Maffei 447, 1.

<sup>(5)</sup> Novar. Monum. N.º 35.

<sup>(6)</sup> Muratori 875, 2.

<sup>(7)</sup> Giovenazzi Aveia p. 109.

<sup>(8)</sup> Guichenon 1, 54; Della Chiesa Descriz. ms. del Piemonte II, 395.

IL\* 24. V.F SVRIVS.CLEMENS MOGETI.F.SIBI.ET

MOGETI.F.SIBI.ET
MOGETIO.SVRIO
M.F.PATRI
ORBIAE.VIBIAE
L.F.MATRI
AVRELIAE.L.F

Sì osservi in questa lapide come in accaduoi Il trapasso nella famiglia Suria de Mogeti o Mogeti Galli ammogliati in domne delle case Orbia ed Aurelia. L'avo Mogetio (così e non Marco redendo si debha compiere la M) ebbe un figlio, che il nome originario Mogetio apprive adopto invece del prenome, come vedemmo un altro Gallo, ammesso nella gente Carania, adoptare il nome Meccus

qual prenome romano. Di più, il figlio di questo, nato nella gente Suria, tralasciando affatto il nome avivio, cognominossi Clemente (1); dimodochè, col mutarsi che fecere cosioro di Galli in Romani, prenominaronsi da principio col gallico-Mogelius, per distinguersi dagli altri Surii.

Quanto al gentilitio Surius romanizzato dal gallico Surus, à noto che Spusa e Surus dicercasi un servo venuto dalla Siria, come la Septiria Sura dell'Università (2); ma gallici appainon la Sura Pupa di Milano, il Surus. Sparusi. F. Domo. Triboeus: 3) edi Surus. Consili. F. Q. Cossultis. Optatus. Scenduad si Suras (3), nonchè un Surus di Lione (3), e tale è certamente il Surus. Altuso. Firmi F. di Brescia (6). Dove s'ingnanno pillustratori credendo costui Siro di nascita, mentre era Gallo, come l'Eduo Surus (7), il Vercobius Surus di Cermona (9) e la Suriula di Carintia (9), avendosi anai il cognome Altuso in marmo Bresciano (10). Adunque, come dai gallici Celtus. Magus, Moccus. Mogetus vennero alla romana i, gentilizi Celtus.

<sup>(1)</sup> Riproducesi questa circestanza nel titolo di M. Egio Cotobo al N.º 78.

<sup>(2)</sup> Zaccaria Excursus p. 49.

<sup>(3)</sup> Donati 301, 9.

<sup>(4)</sup> Muratori 1918, 13; 1949, 9,

<sup>(5)</sup> L. cit. 996, 5.

<sup>(6)</sup> Bianchi Marmi Cremonesi p. 70; Labus M. Bresciani p. 64.

<sup>(7)</sup> Cesaro B. Gall, viii, 45.

<sup>(8)</sup> Maffei 123, 7.

<sup>(9)</sup> Muratori 2029, 2.

<sup>(10)</sup> Muratori 1547, 4.

Magius, Moccius, Mogettius, così il gallo Surus si volse nel Surius di forma romana. Surio poi fu cognome in una famiglia Cenomana romanizzata (1).

N. 25. Q. AEBVTIO. RVFI F. STEL. PATRI CORNELIAE - MOGE TI.F. SABINAE. MATRI C. AEBVTIO. C. F. STEL PEREGRINO - FRATII AVG. ATTILIAE. P. LIB CHAERVSAE - VXORI M. AEBVTIVS. C. F. STEL

CLEMENS.T.F.I

Darò qui la bellissima iscrizione Torinese e del primordii dell'impero, ch'era, son circa tre secoli, nel giardino dueale, perdula, ma conservalcia da Liegorio e Guichenon (?), nonche dal Pingone nel suo codice ms., dicendola in una cascina presso al Monte. Il Mogeliur, che qui abbiano, è in funzion di prenome o cognome portalo da uno che fu ammesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo probabil fratello propositione del mamesso nei Cornelli di Torino, essendo propositione del mamesso nei Cornelli di Cor

dell'altro Mogelio entrato nella Secusina de Surii; erano i Cornelli delle primarie famiglie di Torino, avendosene un'iscrizione con tre altre di liberti. Connettesì il nostro marmo con altro Torinese dato dal Maccanéo di un G. Arbulius. C. F. Rufus. Pater genitore di Marco e di Quinto.

Chi dalle laline gioficasse delle forme gramaticali galliche (e per le jscrizioni dell'età imperiale ne' paesi nostri, e per l'influenza romana, la cosa non è improbabile), potrebbe pensare che il Mogetus o Mogetius, come il Moget. di Die ne' Voconzi (9), avesse una radicale, della quale è vestigio nel Cmogius di Nizza (9) ed in derivati come il C. Antius. Mogitius cdi il Moghetius . Mercator di Lombardia (9), avvertendoci quest'ullima che i Galli non pronunciavan liquida la G, ma aspra, come Greci, Tedeschi e Spagnooli, e che la E vi era muta, essendo assorbita nel Mogito di Milano (9): che finalmette

<sup>(1)</sup> Labus Tribù e Decurioni di Brescia p. 48.

<sup>(1)</sup> Antichità vol. xvII; Guichenon I, 72; Muratori 1237, 4.

<sup>(3)</sup> Victorino Moget. Fil., ecc. Mém. présentés à l'Acad. des bb. ll. (1849) π, 398.

<sup>(4)</sup> Gioffredo Alpi marittime p. 85,

<sup>(5)</sup> Grutero 385, 2; 1070, 7; Zaccaria Ep. Laudenses p. 29.

<sup>(6)</sup> Labus in Rosmini tv, 439; Marmi Bresciani p. 29.

avesse un adattamento, che dirò vezzeggiativo, in Mogetilliau on Mogetille di marmo Comasco (1) ed in Mogetillia di di Brescia (2) (colla doppia L liquida, come gli Spagnuoli), oltre il Mogitama di Arles (3). Le iniziali AVG. annesse a C. Ebuzio Percgrino anzichò Augur valgnon Augustaliz.

E posciaché ho detto di tali nomi e cognomi, aggiungerò di altri, che in Piemonto riescono anche più strani, avendo aspetto Punico. Tale quel Manertal (4) che ponendo il Italoa all'Albense T. Carisio, ne dovera essere conterraneo; tale il cognome Inda usato nell'Industriense famiglia Desticia. Una lapide di Savoia mentova due fratelli cognominati Punici (3); ma troppo inecrtà è la cosa per guasto o per corrotta lezione; legittimo è però il cognome Puemu in lapide Torinese (9). Q. Ebuzio non ha cognome, ma avendolo gli altri, possiam dire che il marmo è del 1 secolo.

N.º 26.

### COMINIA

M.F.PVPA.T.F.I
M.ENNIO.T.F.SVPERO
T.ENNIO.T.F.TABLIONI
MOLOTAE.MATRI

Trovata nello scorso secolo a Testona fini di Torino e portata a Truffarello, poi a Chieri. È tuttora incotita ed io la do dalle schede del Ricolvi e del Vernazza; il cognome Pupa può scrvire a fissar la scrittura di questa voce, che nei codici è talvolta con doppia P. Il nome Molola non lo trovo in nessun marmo.

<sup>(1)</sup> Bianchi Marmi Cremonesi p. 283; Aldini Marmi Comensi N.º 80.

<sup>(2)</sup> Gruiero 1099, 6.

<sup>(3)</sup> Orelli 4120.

<sup>(4)</sup> Steiner 11, 1207; Brambach 493. Madrestal regolo Numida è in Appiano Civil. 1, 62.

<sup>(5)</sup> Mém. de la Sociélé Savoisienne (1860) rv, p. 50.

<sup>(6)</sup> Ricolvi 11, 82; Maffei p 225, 4.

1.º 21. C.MOTTVS.C.F
POL.CELER
T.F.I.SIBI.ET
C.MOTTIO.C.F.POL.RVFO
PATRII
VETTIAE.LF.SECVNDAE
MATRI
C.MOTTIO.C.F.MAXVMO
FRATRI
MOTTIAE.C.F.SEVERAE
SORORI
RVFVS.MOTTIVS.C.F.POL

Stava in gran marmo a S. Dalmazzo suburbio di Racconigi, dandola il Doni (1) da schede Vaticane, ed è nuovo esempio di un nome gallico passato, mediante la desinenza in ius, in gentilizio romano. La lapide è del 1 secolo, palesandolo il cognome Maxumus, cioè di un'età nella quale non era ancora ben stabilita la forma che avrebbero presa i nomi gallici romanizzati, trovasi qui infatti un Mottus e nella stessa famiglia Mottia e Mottius, come il Morsius che

N.º 28. T.F.I

MARICCA NAMIG FIL.SIBİ.ET SATVRNINAE.F T.TVLLIVS CASSİ.FIL

SECVNDVS F. c. genii Filius, come dirb hentosto.
Pe altrove da me stampato l'inedito
titolo del 1 secolo posto in Aosta da
Maricca Nomici Filis 3). Che il nome
della donna sia aglico e segnatamente
proprio de Boi, lo scrive Tacito (0);
anati jo penso che laddore notal proinci che Lesi et Marici condidere Tictisum (0),
dehhasi leggere Maricci coll'autorità
di Tacito, di quest'iscrizione e di quella
Carnica di Marica Memeria (0). Dove
seservo che il nome Gallico si seriveva

<sup>(1)</sup> Pag. 385; Muratori 1967, 8.

<sup>(2)</sup> Mommsen Inser, Confed. Helvet. p. 95.

<sup>(3)</sup> Ant. d'Aosta (1862) p. 47.

<sup>(4)</sup> Histor. 11, 61. Mariceus quidam e plebe Boiorum ecc.

<sup>(5) 111, 21, 9.</sup> 

<sup>(6)</sup> Appiano p. 377; Steiner 3107; Grutero 879, 10.

con doppia C, mentre la Marica di marmo Cassinese (1) traeva nome dalla ninfa Minturnense della mitologia Italica. Ora, se Galla o Salassa era la donna, tantopiù doveva esserlo il padre suo Namicus, nome non incontrantesi in Ispidi romane. Il figlio di Cassio fu probabilmente adottato da un Tullio.

Karium e Quarium dicevasi prima del 1000 (2) la città nostra di Chieri, latinamente Karrea Potentia, essendo nome antico e locale il primo, nuovo e romano il secondo, quando col frequente vocabolo Potentia dissero quest'oppido, distinguendo con tale aggettivo il borgo gallico sinonimo della Kares di Spagna (3), i cui abitanti dicevansi Karenses, Conservossi in dialetto in Ker (come Kir lo chiama Baldovino di Lucemburgo (4)), lo scrissero i Francesi Quiers con ortografia tolta all'antico latino: in carta del 1207 Chieri è detta Villa de Kario (5) e Cairus chiamala il Barbarossa in lettera del 4152, come appellavansi gli altri due luoghi nostri Cairo nell'Apennino e Pieve del Cairo in Lomellina, tutti dalla stessa voce celtica. Al qual nome geografico rispondono i personali dell'ispano Karicus (6), dell'insubre Kario (7), de' Nemansensi Karius e Karejus (8), della provenzale Kareja Karej Filia (9) e del nostro Rinnius Karius, di cui è parola nella seguente lapide rinvenuta

MVLIONI . 10 VRINNIO, VILACO STI.PATRI. TRINNIVS

S.KARIVS.FILIVS PATRILLIT, FRATRI, FIICIT nell' alto Piemonte nello scorso secolo ed ora all'Università.

La V due volte segnata, in funzione di prenome. vale Vibius, come al N.º 15. Novicius e Mulio son cognomi romani, essendo

N.º 29. RINNIO, NOVIC

<sup>(1)</sup> Orelli 1853.

<sup>(2)</sup> Mon. H. Patriae, Chart 1, N.1 110, 301; a Quarium rispondono i Quariates di Plinio (111, 5, 5) nella vallo di Queyras. (3) Plinio 111, 4, 8,

<sup>(5)</sup> Mon. H. Patriae, Chart. 1, N.º 771.

<sup>(6)</sup> Henzen 5204.

<sup>(4)</sup> Ap. Baluzium 1, libro 11, 8. (7) Opusc. Calogeriani xt., 450.

<sup>(8)</sup> Pélet Inser. de la porte d'Auguste N.1 95, 37, 55.

<sup>(9)</sup> Grutero 428, 9.

quest'ultimo sinonimo di Agaso o mplattiere ed indicando eziandio una condizione sociale o professionale (1); mi attengo tuttavia alla prima sentenza perchè, senza ciò, codesto Rinnio sarebbe senza cognome, e poi è fratello e figlio, mentre gli schiavi non avevano parentela legale. Di Karius ho già detto, e Vilacostis lo credo una cosa sola col Velagostius ed il Velacostei che darò in séguito. Stampò il Labus (2) un marmo di Milano con Sibi . Et . . . . . Rimi . Vzori . dove a me pare che manchi il nome della donna, e che Rinni indichi quello del marito: la E segnata con due aste verticali è frequente nella decadenza. Il Durandi (3) vi sa leggere Virenti . Rinnio . Vilago . Stipatri . Viventi . Rinnius . Farius ecc. . notando che Stipatri sta per Stipatori ch'ei volge in guardiano.

N.º 30. NE VIO MEARI

O.A.C ET. VELACO STAI. VELAI VNIA.VX

N.º 31. O. AEBVTIVS CILONIS.F POMPEIA. VELAC ENA.O.F

La prima, rozzamente scolpita in un trovante, fu rinvenuta nel 1839 a ponente di Cuneo, in un fondo de' Conti Vesme. Un Nevius l'ho già dato al N.º 46, nè alcuno lo assegnerà alla romana gente Naevia. Nome nuovo è Mearus nelle nostre iscrizioni, nuove le tre iniziali da compirsi forse in Optimo . Amico . Cariesimo.

Il nome Velacostai . Velai (coll'ai al secondo caso , come Samaus . Taeiei . F di Lombardia e Sassaius . Liccai . F di Germania (4) contiene, ripetuta, la radicale Vela che, tenuemente mutata in Vila, è frequente nelle nostre lapidi. Hassi Velacus in marmo di Nizza (5) Velaunus in uno Andaluso (6) e

<sup>(1)</sup> Mommsen I. R. N. 391; Cicerone Epist. x., 18. (2) Presso Rosmini IV, 439.

<sup>(3)</sup> Antiche città p. 93.

<sup>(4)</sup> Labus Note all'Amoretti p. 10; Steiner 11, 1344. (5) Gioffredo Alpi Marittime p. 85; Muratori 895, 5.

<sup>(6)</sup> Revus Archéol. (1844, 45) p. 76.

nell'iscrizione della Turbia son rammentati i Velguni, come in Cesare Cassivellaunus e Vellaunodunum coi Segovellauni (1): dianzi citammo lapide di un Vil . . . . , abbiamo due Velagenti a borgo S. Dalmazzo al N.º 38; in Savigliano un P. Titius. C. F. Pol. Vilagenius (2), a Morozzo una Vilagenia, Veni. F (3), come un Vilaienius a S. Bernolfo (4) richiamanti il Veiagenius di Vormazia (5) ed il Cusessagenus di Magonza (6), I Romani lo avrebher detto Vilae (o Velae) Genus, coll'ultima voce chiamandosi i cantoni abitati da una sola clientela o figliazione, come il Pagus Verbigenus di Elvezia (7), dalla radice Gen comune a molte lingue antiche. La voce Velacostai risponde al Vilacostis de' Rinnii al N.º 29 ed al Mimius . Velagostius di titolo di Lequio in val di Tanaro (8); benchè il dittongo sia due volte scritto con gi, il sasso è della decadenza inoltrata e nessuno penserà che l'ultima sillaba di Velacostai possa mai accennare alla romana od italica gente Staia che occorre frequente ne' marmi Napoletani, altro non essendo che la sillaba Stai, a me ignota, aggiunta al personale Velacus o Vellacus del marmo Nicese anzicitato.

Nella lapide al N.º 31 la paternità di O. Ebuzio è espressa col cognome Gilo: la donna poi, avente N.º 32. V. ENISTALVS il personale Velacena, si cognomina PONELIVS . PA come i Velagenii anzicitati.

> TER.ENANIA.VX OR.VLATVNVS.F V. PREMELIVS. F VELISA.VXSOR V.VETVRVS.F VAL.ET.TV

Trovata alla metà dello scorso secolo tra Busca e Caraglio, fn stampata esattamente dal Durandi (9); a capo ha una rosa tra due semicircoli addossati, è dell'anno 300 all'incirca ed i suoi sette nomi son tutti gallici.

Abbiamo altrove un P. Enistalius ed

(1) B. Gall. v, 11, 18; vii, 11; Plinio 111, 5, 4.

<sup>(9)</sup> Novelli St. di Savigliano p. 11.

<sup>(3)</sup> Nallino Corso dell'Ellero p. 43,

<sup>(4)</sup> Nallino Corso del Pesio p. 5. (5) Brambach Inscript. Rhenange N.º 892; Orelli 483.

<sup>(6)</sup> Maffei 451, 3. Un Veiagenus in Germania è in Donati 307, 3. (7) B. Gall. 1, 27; Orelli 403.

<sup>(8)</sup> Durandi Piem, Cispadano p. 182.

<sup>(9)</sup> Piem. Cispad. p. 126.

un Enastello Exoratus (1), come al N.º 45 vedemmo Ennania; il V quattro volte ripetuto va compito in Vibius, testificandolo il marmo di Vibio Veamonio al N.º 45 e venendo adoprato qual prenome, gentilizio e nome servile, come dalla citata lapide. Peosò ancora che il quarto nome Vlatunus debba scindersi in due, leggendo V. Laturus, essendovi scordato il punto, ed a questo modo i nomi de' quattro maschi sarebbero preceduti dalla iniziale V. del prenome Vibius. Il saluto Vale . Et . Tu è frequente e Trimalcione lo volle scolpito sul suo titolo (9); molti esempi eguali o simili furon raccolti dal Labus (3) e qui fu scritto come si pronuncia. In carta del secolo xu è notato il villaggio dell'Astigiana detto Primilium (4) consonante col quì notato Premelius.

N.º 33. V. F. V. ANIVIVS

AVCI.F.MOCTI VS.F.SII.CVM ANITA . VXOR

N'ebbi l'apografo dalla cortesia del prof. Muratori, e trovasi a Pagno presso Saluzzo in val di Bronda tra la Vraita ed il Po (5). Moctius parmi una cosa sola con Moltius e Moccius anzicitati, e preceduto dal solito Vibius; il gentilizio Anivius è nome gallico romanizzato, avendosi infatti memoria in Savoia di uo Oncanius.

An(ivus) fratello di M. Allo . Anivus (6); gallico è pure il nome della donna Anita e quello del padre Aucus, in Lione essendovi gli Aucii come in Roma gli Aucilii (7). Fors'anche il gentilizio di quel M . Autius . Agricola, D.M

M.º 34,

ACVTIAE . O . F . SABINAE FEMINAE.SANCTISSIMAE O.VEOVASIVS.FORTVNATVS F.I.D.P.S

al N.º 481, indica famiglia comuoe con Aucus ridotto alla forma romana di Aucius od Antius. Scrive il Pingone che fu portata da Torino a

(1) Gioffredo Nicaea civitas (1658) p. 12; Spon Miscell, p. 104; Fabretti p. 213. (2) Satyr. 71.

(4) Mon. H. Patriae, Chart. 1, N.º 680. (5) Con errori in Durandi Ant. città p. 102.

<sup>(3)</sup> Monum. di Brescia p. 93.

<sup>(6)</sup> Mém. de la Soc. Savoisienne (1860) IV, p. 50; male in Guichenon p. 39. Cf. N.º 164.

<sup>(7)</sup> Boissieux p. 163; Muratori 939, 4.

Cherasco, dove la pose il Guichenon (1) e tuttor si vede in fronte alla chiesa di S. Pietro; data inesattamente da molti, fu stampata bene dal prof. Muratori (2). Toa lapide stante da alueno tre secoli in Torino (e che io do tra le sacre al N.º 253) fu posta da Q. Viripansira (2). L. Optatus, che è probabil liberto di questo Vequasio Portunato; richiama questo nome una Vergasa del lago di Garda (3) e due Vergasiones di Breccia (4), un Iemmus 'Pesuarius di marmo di Centallo (5) ed una Virielatti di frammento trovato nel 1810 sulle fini di Campiglione sul-Paloi di Piercolo, ambio in Piemonte.

N.º 33. V.F.L.SEVDO AELIANVS

SIBI.ET.D.M ATTILIAE CHRESTIS CONIVGIS CARISSIMAE Scavandosi in Torino nel 4830 furono rinvenuti due cippi ora all'Università; uno, di R. Egho Cotoho, sarà dato al N.º 78, l'altro è questo di un L. Sendo. Atlanava, pel quale io lengo che Atlainava l'arcamente il genilitirio, malgrado che occupi l'ultimo luogo e non destinisca in ius (0), vedremo infatti verso il fine di questo capitolo che uso gallico e comune da noi era quello di iposporre il genilitirà al co-

gnome. Swado infati è cognome rispondente ai mentovati Beco, Lirio, Moco, all'Acco Senone (7), a Crippo di Como (8) I Verco di val di Susa (9), al Burco di S. Ennodio (10), al Bâtto della Veneta Marostica (11), a Bebo di Vercelli (13), ad Alfo di Savoia (13), ad Alfo ed Audo che saran dati ai N. 1 40 c 71,

- (1) Pag. 113; p. 55.
- (2) Aggiunte alle Iscrizioni di Liguria del can. Sanguineti (1865) p. 46.
- (3) Morosini Viaggio edito nel 1842 p. 40 e 66.
- (4) Muratori 1400, 6.
- (5) Bartoli ms. p. 18.
- (6) L. Aelianus Bassus è presso Henzen N.º 6247. (7) B. Gall. vi. 44.
- (8) Aldini Marmi Comensi N.º 169.
- (9) Maffei 932, 4.
- (b) maner
- (10) Carmina in Sirmondo p. 1653,
- (11) Asquini Lettera sul Foro Giulio de' Carni p. 13. Il Bato Dalmata ai giorni di Tiberio.
  - (12) Gazzera Iscr. Crist. del Piemonte p. 119.
    (13) Guichenon p. 32.

ad Ebo od Eppo di Torino e di Carinzia (1), personale usato da noi ed in Francia ancor di quà del 4000 e che non essendo nè Greco nè Latino è Gallico ed Illirico; anzi in carta del secolo viii, il villaggio di Saulze d'Oulx, sotto il Monginevra, appellasi Saudae (2), come Seuthe Traibithi Filius un cavaliere Trace (3). Gentilizio e cognome son poi trasposti, cosa frequente ne' scrittori, ma rara ne' marmi; in Ruso Eglio Cotobo il cognome è Gallico ed il nome come quello dell'Allobrogo Aegus presso Cesare (4).

Nº 36. D

L.EXOMNI. MACRINI. RVSTICI. FILI. HIC. BRI GANTIONE.GENITI.ANNORVM.XVI.IN.STVDIS VALLE.POENINA.VITA.FVNCTI.RELIOVÍS.EIVS hic. DELATIS, NIGRIA, MARCA, MATER, FILI .o. pilSSIMO. ET. SIBI. VIVA. FACIENDVM CVRAVIT

Trovata circa il 4830 a Villette presso Aime in Tarantasia (Forum Claudium Centronum o meglio Centronum) sotto il pavimento della chiesa parrocchiale, in un masso portante due busti accoppiati di giovane guerriero e di donna. La produco, perchè stampata soltanto recentemente e con qualche menda(5).

Exomnio figlio di Rustico, nato a Brianzone nell'alpi Cozzie, ito agli studi nella valle Pennina, ossia nel Vallese (6), chiudeva i suoi giorni nel Foro Claudio de' Centroni nell'alpi Graie, che pare ne fosse il domicilio, cosicchè sua vita fu tutta sulle falde esterne de nostri monti. Nè il suo titolo io

<sup>(1)</sup> Pingone p. 99, non la do perchè troppe corrotta. Cf. Muratori 9076, 10.

<sup>(2)</sup> Chart. Ulciense N.º 148.

<sup>(3)</sup> Henzen 5433. (4) B. Civ. III, 59; cf. N.º 79.

<sup>(5)</sup> Revue Archéol. (1868). Dicembre p. 442.

<sup>(6)</sup> In studiis misit (Henzen 6203). Il paese de' nostri confinanti alti Vallesani, già detto Vallis Poenina (Orelli 211, 488, 6939), sl chiamò tosto colla sola voce Vallis (Steiner I, 80; Maffei 420, 1; Orelli 312).

lo posso disgiunçere da quelli di Nizza e Savoia r'ammentanti popoli, de quali la comune origine e l'influenza sul nostro fu reciproca e somma sin dallo più remote età; popoli, che ei furon soci di gloria e di sventure, non solo per i cinque e gli otto secoli ne' quali fu risadata l'unione lore col Piemonte, ma che sin dalla resistenze all'armi Romane, sin dalla guerra Annibalica, sin dalla autichissime migrazioni troviame sempre ostare, vincere o soccombere per noi e con noi; popoli, coi quali vivermo una lunga, falicate e gloriosa giovinezza sin quando i governanti abborrendo dal trafficar lor sudditi, ne fecer haratto.

La lapide è del 111 secolo; ma usando allora di dar ai figli il cognome materno in diminutivo, a Macrinus risponderebbe Macra, non essendo però quest'ultimo latinamente nome gentilizio di donna. Ma dando a Marca il valore Gallico del nome del cavallo, la cosa si fa piana, e Macrinus sarebbe un diminutivo indipendente dal personale della madre appellata Marca da Marcus nome Celtico del cavallo e sovente adoprato (Marcodumum = Caballodumum), come notò il Pictet ed io confermo con lapide di Como di un Q . Macius . Marcus (1). Fors'anche il figlio ebbe dalla madre cognome di Marcinus (come Iulia Marcina in lapide di Die (9) ), ma fu mutato per isbaglio, o per essere l'altro più ovvio. Il gentilizio Gallo-Romano Exomnius od Exsomnius trovasi in marmi Vercellesi e Pavesi (3), a Lione (4), a Torino in quello di Exsomnia Secunda (5), a Pagliero in val di Maira, che qui unisco essendovi rammentato un oppido sconosciuto; fu dato da Guichenon, Della Chiesa, Durandi, ma esattamente solo dal Barone Mannel (6).

L'oppido qui mentovato fu dai nostri bravamente letto Forum Cereale o Cerealis, parendo loro di trovarlo nella lapide di Celso, che al N.º 439 è detto Aedilis Plebis Cerialis, dalla

Pictet Études sur les noms d'hommes Gaulois etc. p. 23; Zeuss Gramat. Celtica p. 183; Aldini Marmi Comensi N.º 165.

Mém. présentés à l'Acad. des bb. ll. (1849) 11, 398.
 Capsoni Memorie di Pavia 1, 246.

<sup>(4)</sup> Boissieux p. 309; Comarmond N.º 348; Zeuss p. 147.

<sup>(5)</sup> Pingone p. 115; Guichenon p. 70.

<sup>(6)</sup> Ant. terre di Ripoli e Surzana (1847) p. 37; Storia di Dronero (1868) vol. 1, p. 8.

Nº 37.

V.F

M. EXOMNIVS, SEVERVS M.F.POL.FORO.CER IIVIR.BIS.SIBI.ET.DISIANAE MAX.FIL.BLAIAE.VXORI quale dedussero che Ceriales ne fossero gli abitanti, o lo posero nell'agro di Alba, dove finsero trovata un'iscrizione a Scipione Affricano ed a Pompeo Magno, posta dal Senatus.

Populas . Que . Cerialis : la quale divulgata da Britio , Della Chiesa, Guichenon , Spon, lu da Malfei e Muraiori (1) dannata come suppositia; pei altri marmi e diplomi fron forniti al Durandi (2) dal Meyranesio e tutti spuri. Ora, Pagliero non ha nulla di conune con Alha, troppo essendone discosto, e codesto Foro dove essere Cerellii , Cerrii, Cerrii, Cerriini ecc., noa essendo i Fori denominati dai cognomi, ma dai gentilizi. Ad ogni modo spettava il Forum Cer. alla tribà Pollia, come tutte quelle campagne, ed aveva i Duunviri, essendo un municipio o al esso agguaghiato, avveganche fallato sconosciulo.

N.º 38. NEPTVNO

SAC r. TEVRIVS METELA

VICARIVS METELA

DANIVS CARB.
VIBIVS.VELA GENIVS.PEDA
PARRA ENICIVS
MIRANIVS CARB.

MIRANIVS CARB.
SILVANVS VELAGENIVS EBELIN
LASSER METELA EDANIVS Car.
MAXIMUS MINATIVS Carb.

SECVNDVS.ENICIVS.PARRAE.F.Barc.

Circa il 4650 daya Pietro Gioffredo senz'altre indicazioni questo marmo come trovantesi al Borgo S. Dalmazzo di Pedona, e furipetuto poscia da Bartoli e Durandi(3). Ducent'anni dopo fu portato nell'Episcopio del Mondoy), ove tuttora si trova. essendo la mialezione ricavata da fotografia favori-

PISCATORES.L.M. zione ricavata da fotografia favoritami dal prof. Muratori; il marmo è di 35 per 60 centimetri.

<sup>(1)</sup> A. Cr. Lap. 111, 4; 1799, 5. (2) Piem. Cispad. p. 116, 119.

<sup>(3)</sup> Alpi Maritt. 1, x1 col. 114; Ant. del Piem. p. 10; Ant. Città p. 44.

e nel vacuo di mezzo ha un Nettuno con tridente nella sinistra; la scultura è del u o in secolo, e le poche lettere mancanti le restituii dagli antichi apografi.

Codesti pescatori abitavan le vicinanze dell'antica Pedona memorata da Cassiodoro e da marmo in Zaccaria e Gnasco (1); esercitavan dunque lor professione a 100 chilometri da Torino e nelle acque del Gesso influente nella Stura sotto Cunco. Legittime sono queste due menzioni di Pedona, supposte l'altre che il Meyranesio trasse da quel suo Berardenco, fornendole al Durandi (2).

Ginsta l'usanza Gallica, i cognomi vi sono sovente antepenta i agentiti, la forma de 'quali è Romana, Iolio in Vidgenius, di cui fu detto al N.º 31; Edanius si ha in Lione, come Pedanius in Luni (3); Trurius è veramente dove gli stampati hanno Irurius, e così questa voce Gallica di consecrazione devo ceder luogo (3) ad un gentilizio Romano o Gallico non ocorrentemi altrove, l'assonante Teudicius Indondosi si marmo sospetto. Lauser non mi pare che nulla abbia di comune col Lauser, d'onde il Pliniano Lasergiismo, pianta Gificinale d'Oriente, della quale non potte il nome divulgarsi tra' nostri villici; la famiglia Viceri son mi occorre altrove.

Dove le copie hanno Barra, il marmo ha Parra cognome desunto da un uccello nostrale (5). Festo ne dice che gli antichi chiamavan Peda il vestigio del piede umano. Carb. (anzichi il gentilitio Carbonius o Carbilius) deve indicar un cognome Romano plebeo: non Carbo, che si sarebbe scritto a disteso, ma piutosto Carbalina, che vale in Caiullo scarpa da contadino (6). Si pensi per Metela a quei Metelli, Medallac, Melles, Melellac, che secondo Festo eran servi o saccardi d'armata (7), o forse meglio a quelle grate di legno (dette esse pure Metellac) che copriran le aperte de' menti per riversaris su chi salisse

<sup>(1)</sup> Variarum 1, 36; St. lett. 1x, p. 499; M. Capitol. 11, N.º 171.

<sup>(2)</sup> Piem. Cispad. p. 111, 116, 145, 152, 167, 178, 180.

Boissieux p. 199, 481; Mem. di Luni p. 91.
 Revue Archéol. (1866) passim.

<sup>(4)</sup> Revue Archéol. (1866) passir (5) Plinio xviii, 69, 11.

<sup>(6)</sup> scvm, ivi nota di Doering.

<sup>(7)</sup> Ad v; Stewechio ad Veg. 1v, 6.

alla scalata, come da Vegezio; la forma loro n'è infatti di necessità quella che prende la rete del pescalore quand'ò gittata. Il Barc. della penultima linea da Gioffredo è letto BARG., dal Bartoli BARG.; nel primo caso potrebib essere nome di patria dalla vicina Barge detta Barcei ni dipoma del 109(1) e rispondente alla Barga della tavola Vellciate; nel secondo potrebibe derivera da Barca o Barcarias (3), da cui il nostro Barcaisiolo, oppure da cognome come a Pompei(3). Così mentre i gentifizi sono Romani o romaniztati, i cognomi sarebber tratti dal Romano plebco e con Purra, Metela, Carbaina, Peda, Barce si confanno con animali volgari, cogli attrezzi ed indumenti del pescatori, ed appunto un Corpar Bicatorum era in Roma (3).

Parecchi personali nostri desinienti in onius accusano forma Galilica romanizata, come il Yimofoniu ed N. 241, che senza l'uscita in iut è in Yimofoni ed N. Yimofoniu ed N. 241, che senza l'uscita in iut è in Yimofoni di lapide Carnica G; tale il cellibero Mandonius (9); alle Vennonius aventeis in haticio in Roma, più nella regione circumpadana e soprattutto in Torino; riattag-candosi cei Vennoneles dei trolei d'Augusto ed avente forse comme origine colla voce Berma o Venna viva in Francia e Fiandra e significante da noi una casipola coperta di strame. Egual cosa dicasi di Oriconius a Bodincomago (7), di Minuconius a Torino (8), di Pettonius a S. Bagno, 19, di Alugonius a Roccaforte (19) en elle Secusio di Venzonius e di Tomanius (11). Ilo detto di Venzonius ed Lorea gallica de il Jensi della Belgica (19); hannosi altri Leuconii, e tra i Cenomani, come da Rossi e Vinaccesi.

<sup>(1)</sup> M. H. P. Chart. 1, N.º 199.

<sup>(2)</sup> Not. Occid, xxxvIII. (3) Orelli 4909.

<sup>(5)</sup> Otelli 4

<sup>(4)</sup> Grutero

<sup>(5)</sup> Id. 87, 7.

<sup>(6)</sup> Polibio x, 39; x1, 97; Livio xxviII, 94.
(7) Grutero 555, 7.

<sup>(8)</sup> Pingone p. 97.

<sup>(9)</sup> Id. Cod. Epigr. ms.; Gazzera Pondergrio p. 33.

<sup>(</sup>b) for con Epigre man, Gazzeta Pontertito p. 00

<sup>(10)</sup> Nallino Corso dell'Ellero p. 14.

<sup>(11)</sup> Guichenon p. 58; Henzen 6939,

<sup>(12)</sup> B. Gall. 1, 40. Un villaggio Leuca è notato presso Agamo sin dal 516.

Il M. Occusius (col cognome non guari ambizioso di Laganius o meglio Laganus) lo credo così letto invece dell'Occasius di Francia (1). Frequente in Piemonte è Viattius aventesi anche in monete Galliche, como in marmi Vercellesi e Nizzardi, in uno di Torino al N.º 177, in uno di Beinasco scrittovi L. Vlattius . L . F . Hilarus (2) , mentre altro di Alpignano ha i nomi non ancora romanizzati di Vlattus . Curi . F . , dove anche Curus è gallico; è par frequente a Lione cd in Francia colla città di Velato-dunum, dove posta la e muta, vi sarà col nostro molta analogia. Tralascio i nomi Gallici di Savoia, de' quali pessime son le lezioni dell'nnico raccoglitore Albanis-Beaumont (3),

Tra i Galli non v'eran prenomi, indicando ognuno se stesso ed il padre coi personali preceduti dal cognome, come nella tavola di Polcevera Mogo . Meticanio . Meticoni . F . Plaucus . Peliani . Pelioni . F . , il qual Meticanius incontrasi tre volte nel Matuconius di Castellanc in Provenza (4) patria de'Liguri Snetrii; Mogo adoprossi qual cognome premesso al gentilizio. La paterna appellazione Metico fu poi romanizzata e raddolcita come da iscrizione di un Q. Giulio Mediconis . Filius . . . . . . . Quietus . Ero . Hic . Medico . Semper (5). Dalla quale parmi accennato che il figlio di Medicone (Medicone egli stesso) fosse andato in Affrica da luoghi dove nsava siffatto nome vulgato ne' Cisalpini tra l'alpi ed il mare, avendosi in lapide Bresciana un Faustus. Madiconis . F . Sibi . Et . Madiconi . Patri (6); altra di Affrica ba Onicanius, Onicanii (7), Da Guichenon p. 32 aggiungo Ouchanius.

Alla enunciazione Gallica da noi usata, cioè col cognome trasposto invece del prenome, ed il padre indicato col cognome anch'esso (cosa praticata dai Romani soltanto per certi cognomi (8) ), rispondono parecchi nostri marmi, già notato avendo lo Zaccaria (9) che « nelle iscrizioni del Piemonte non è affatto

<sup>(1)</sup> Pingone p. 104; Revue Arch. (1855) p. 221.

<sup>(2)</sup> Bull. dell'Istit. (1830) p. 209.

<sup>(3)</sup> Alpes Greeques et Cottiennes (1802) Atlas.

<sup>(4)</sup> Bouche Hist. de Provence 1, p. 119.

<sup>(5)</sup> Maffei 463, 2

<sup>(6)</sup> Rossi Mem. Bresciane (1616) p. 98. (7) Henzen 5665.

<sup>(8)</sup> Henzen 6219.

<sup>(9)</sup> Istitus. Lapid. p. 98.

raro l'ometter il prenome, e al cognome posporre il nome
 gentilizio, benchè il Fabretti abbia preteso contro il Rej-

I.\* 39. OPTATVS.CASSIVS OPTIONIS.F

SVSCEPTVM . MERITO
VOTVM TIBI
MERCVRI SOLVI
VT FACIAS HILARES
SEMPER TVA
TEMPLA COLAMVS

40. CAPITO ATTIVS

N.F

nesio, che in lapide non troverchbesi un cognome ante-

» posto al gentilizio. »

Di uso siffatto è esempio nel
marmo di L. Seudo . Aelianus

marmo di L. Scudo Actionus
al N.º 35 ed in questo di Novara trovato nel 1730 (1), con
distico avente molta analogia
con quello di una tavoletta a
giove Pennino (2). Altro marmo
della stessa regione fu posto da
Q. Vitalis. Quintionis. F. (3).

Dato dal solo Pingone ap. 114 è Torinese ed invece dei prenomi ha i cognomi; l'ultima linea dev'essere mal copiata invece di

M. F. C. Nome barbarico è anche Alto, avendosi marmo di un Silius Altonis. F. Eg. Alae. Ficentinee (2), il nostro è un Gallo romanizzato per clientela degli Attii, na ennociante i nomi ad uso patrio; sonvi in l'emonte parcechi Attoni nei tempi bassi, celebre fra ressi il vescoro Vercellesa del x secolo e le addotte lapidi hanno eguali posizioni e cadenze del C. Tappo. Tapponis. Filius. Tapponise. Fivar i di Brescia (3).

Nel titolo di Tertio. Bresio. Autonis F. al N. 74, essendo i nomi enunciati alla Gallica, convien dire che Tertius non sia prenome, com'era rara usanna de' Bomani, che adopravanlo a significar l'ordine di nascita. In ufficio di cognome de nella Nemausense di Tertius Cintulli. F. Sibi. El Cintullo. Aleponis © con nomi enunciati al modo stesso che nelle nostre.

Maffei Galliae Antiq. p. 75; M. Ver. 370, 5; Racca M. di Novara
 p. 24; Donali 26, 6.

<sup>(9)</sup> Ant. d'Aosta p. 76.

<sup>(3)</sup> Smezio f.º 25, 3. (4) Brambach N • 915.

<sup>(5)</sup> Rossi p. 970.

<sup>(6)</sup> Muratori 1981, 6; 1984, 4.

Essendo Tertius il cognome, le donne non avendo prenome, ma cognome soltanto, adopravanio come personale, leggendosi al N.º 12 di Tertia. Cabutonis. Filia. Sila. 21. Tertio. Causti. Filio. ... El Excingo. Quarti. Filio Pa dato pure al N.º 24 il tilolo sepolerale di Surias. Clemens. Mogrit. Filius., dove costui di stirpe Galica, secondo la nazional consectudine omelte il prenome che, fatto Romano, doveva portare, ma del quale, giusta l'uso, volle andar privo. Altri esempi ne sono ne marmi addotti di sopra e dal cognome è pur distinto il padre in Q. Achsius. Zilionis. F. di la jajdie Torinese (1).

La qual posizione de personali l'abbiamo anche nell'iscrizione al N.º 16 dove Moras Caranius Nevi. F. Pol., di sangue Gallico, non appare cliente di alcuna gente Romana, ed è ascritto alla tribi Pollia, ch'era quella della vicina Caragiio. Od egli, od il padre Nevius varà ottenuta la cittadinanza col censimento nella tribù regionale, ma ambidue, seguendo l'usanza patria, omisero il prenome Romano, come il precitato Surius Clement.

# N.º 41. VEGETVS AEBVTIVS STABILIONIS.L. T.F.I.

Come il padre Romano dai figli, così enunciavasi il patrono dai liberti col prenone; al modo stesso, i figli enunciando more Gallico il padre col cognome, dovevano i liberti far altrettanto. Lo vediamo da questo marmo.

che riferisco dallo scorretto Guichenon (3), emendandovi però L'Albuius gentilizio da noi ignoto; giusta l'uso locale, inverte quest'affrancato cognome e nome suoi, omettendo il prenome, e latinizzando il nome servite Euroutus, che troppo arrebbe saputo di servitto, eludcodo al tempo stesso il prescritto di Claudio (3) vietante ai servi di assumere cognomi Romani.

Stabilis durato da noi sin dopo il 1000 (4), e Stabilio son cognomi Romani e servile l'ultimo; adopravasi in Traspadana per indicare il padre, come da titolo Torinese di C. Seconius. Stabilionis. F. Secundus (5) scviro e marito d'una liberta,

<sup>(1)</sup> Pingone p. 112.

<sup>(2)</sup> Pag. 72; era in Torino ed ora è perduto.

<sup>(3)</sup> Svetonio in Claudio, 25.

<sup>(4)</sup> Chron, Noval. v. 43.

<sup>(5)</sup> Maffei 917, 6; Ricolvi 11, 81; Grutero 173, 3; Fabretti p. 645.

combinante con altro Mantovano posto Titice . Stabilicois .
Filise . Quintae (1). La quale usanza Gallica è forse espressa nel marmo di Forno di Rivara in Canavese .4/2. Print.
F. Tertulla, certamente poi in questo dell'Università Cornelia .
Geleris F. Tertulla; poi i cognomi Sabrillara, Messer ed altri stanon per indicar la persona in luogo de prenomi Romani.
Quanto alla costrutione, aggiungo una lapide, chera in Torino, e che si direbbe letteralmente tradotta dall'Italiano (5): M. Vibius . C. F. P. Por. Sido .El Verri [Cassine Martineae], con quella di M. Helvins . Sereri . F. Javentius dove il padre è enunciato col cognome.

<sup>(1)</sup> Lahus Accad. di Mantova III, 141.

<sup>(9)</sup> Guichenon p. 73, 33.

### CAPO VII.

#### RCHITETTONICA.

Antiche piante di Torino. Successive demolizioni del suo recinto.

Mura e Torri.

Nel capo II della Storia a pag. 35 fa descritta la topografia delle immediate vicinanze di Torino e delto come questa occupasse uno spazio quasi orizzontale proseguito indefinitamente a ponente e mezzogiorno, limitato a levante e notte da due erti ciglioni ertillinei e paralleli agli alvei del Po e della Dora, dai quali distavano circa un chilometro; fu detto come all'incontro de due ciglioni (anglos N. E.) avesse luogo naturalmente un taglio a petto lungo 200 metri o poco più. A matino e notte dorevan le mura esser alpuanto ritirate dai due ciglioni e dal taglio a petto (1); a giorno e sera andare in due rette parallete all'altre due e poste dove finiva l'abitato urbano (Tav. 1, fig. 1).

L'arca di Torino fu adunque un rettangolo lungo m. 720 da mattino a sera, cicè dalla fronte occidentale del Castello alla strada della Consolala; largo m. 670 dalla strada Giulio a notte a quella di S. Terresa a giorno. I suoi angoli erano retti, tollo quello N. E., dove seguendo il naturale perimetro, piegava la cerchia a capo tagliato lunga circa m. 450 e congiunta coi lait urbani ad augoli di 435°; unodo affatto simile e per egual causa ha uga scantonatura la cerchia ante-Romana della vetsuas Falleri O.

<sup>(1)</sup> Notai alla lapide N.º 144 come sia probabile che vi si alluda a qualche sostruzione in que' due tratti delle mura e fatta In Praesidium Coloniae.

<sup>(2)</sup> Gell Topography of Rome and its vicinity (1834) p. 417.

La pianta di Torino poco differira dal quadrato, figora prediletta dai Romani, permetteodo lo circostanze, come imitazione de' castri. Tralasciando Babitonia e la mistica cità dell'Apocalissi (ch'erano di tal piaota, quadrata fu la Roma di Romolo sul Palatino 3) e quasi tali le aotiche Milano, Verona (3) e Bolegua coo Pesaro e Suasa nell'Umbria e la Pavia Homana e Rouen in Francia (9). Retlangolare poi, come città fabbricata di pianta, fu da noi Aosta, ed il nome Quadrata portato già da un antico oppido presso Crescentino, ne palesa la figura, che dovera pur esser quella della Quadrata sul Lambro nella tavola Peutingeriana.

Tanto vedesi nelle piaote della nostra città, oltre molti autori che tale la dicooo, come Alberti, Magini, Minucci (2), Ligorio ed Emilio Magitano (5), mentovandone le quattro porter na in questioni siffatte meglio giovan le piaote, che non le parole. Dell'antica figura quadrata serhansi i quattro lati nella reduta del Pingone, e tro o più nelle piante incise in occasion dell'assedio del 1610 e nelle tante a mano, delle quali qui soggiungo Pelenco.

I. La più anica pianta delle mura di Torino teago sia quella che trowasi a f. cxi del codice Magliabecchiano (classo 47, palco 1) a Firenze e fa parte della raccolta compilata da Aotosio Picconi da San Gallo, contenendo 433 piante di città fortificate in Italia e Francia, con Vienna e Trieste; praducue non è scritto il titolo e fra queste è Torino; ricavandone la scala, trovasti citè di 0,040 per 29 metri.

Quest'è la pianta che meglio rappresenti lo stato delle mura; essa è già bastionata, quindi posteriore all'anno 1538, ma non avendo la cittadella, è anteriore al 1564, e fu fatta quando disputavasi dai Francesi sulla collocazione e figura di essa.

<sup>(1)</sup> Erodolo Clio 78; Apocalypsis xx1, 16.

<sup>(2)</sup> Ennio Romae regnare quadratae; Plutarco in Romolo.

 <sup>(3)</sup> Nel suo ritmo: Per quadrum est compaginata, murificata firmiter.
 Chiamavaust Pagine lo cortine.
 (4) Gozzadini; Colucci vol. 1x; Cimarelli; Mém. des Antiq de Nor-

mandie vol. 111; Anonimo De laudibus Papiae.
(5) Descritt. d'Italia (1550) f.º 408; Commenti a Tolomeo (1608)

<sup>111, 8;</sup> Viaggio del 1549 in Miscell. di Sl. Patria (1863) 1, 73.
(6) Antich. mss. vol. xvii; De passione Domini (1676) p. 86.

Il centro di questa è sull'asse di Doragrossa ed a 400 metri dalla porta Secusina, e la pianta n'è un quadrato di 300 m. di lato nel poligono esterno e 250 nell'interno; a giorno e notte è coperta da due opere a corno. Questa piccola cittadella quadrata, giusta l'usanza e le dimensioni delle Rocchette di Toscana (1) (dove le grandi guerre, che vogliono le grandi fortezze, non fur mai viste), ed il nome Ricetti dato alle opere a corno, mi persuadono esserne antore un toscano; non trovandone positiva memoria, ne attribuirei lo schema al fiorentino Gabriele Simeoni soldato in Torino del principe di Melfi dal 4546 al 50 e di se stesso dicente Murorum propugnacula direxit, locorum metitus intervalla, regiones pinxit etc. (2), non conoscendo io altro ingegner toscano, che a quegli anni militato abbia in Piemonte. Ma quella proposta inoltrata senza dubbio al Melfi od all'Aussun e poi comunicata al San Gallo, non fu effettuata. In questa pianta le antiche mura essendo disegnate con maggior esattezza che non nell'altre, io mi vi son specialmente attenuto.

Di molto interessamento sarebbe la Chorographia Taurini esposta alla metà del xvi secolo da un Giovanni Ferrero da Biella cosmografo e poligrafo morto in Francia (3); ma essendo scritta a penna, ando smarrita.

II. Seconda pianta credo sia quella a pag. 62 del bel codice membranaceo conteneute xax fortezze del Fiemonte, che l'autore volle donare ad Enrico II di Francia, ma che (attesa la repentina morte di questi), pare che abbialo indirizzato a Cosimo I de Medici e trovasi ora nella Magliabecchiana di Fireane classe xxx, cod. 427, due copie moderne essendone in Torino nelle biblioteche del Re e del Duca di Genova. Haper titolo Bresi ragioni del priticare di Franceco Herologi Viccutino in 36 pagine, seguito dalle Bagioni del furtificar di terra in tre pagine sole, quindi dalla enzidette piante. L'Birologi;

Guicciardini xiv, p. 60; Mém. de Martin du Bellav p. 457.
 Symeoni César renouvellé (Parigi 1558) cap. 16; id. Dialogo po et speculatico ecc. (Lione 1560) pag. 205. Le sue Satire e rime sono stampate in Torino nel 1549, essendori di presidio l'autoro.

<sup>(3)</sup> Ghilini Elogi ossia Teatro d'uomini letterati, ms. della biblioteca del Re, pag. 56, 60.

sconosciuto agli scrittori di Vicenza soa, era per Francia ingegner in Piemonte pria che nell'anno 1559 morisse il re Enrico e si conchiudesse la pace (1).

In questa pianta l'Horologi è primo a proporre la figura pentagona per la cittalella, chi ci colleca altorno al castello; proposta che fu respinta in tal posizione, troppo venendo comandata dal monte del Cappuccini. Lo stesso Horologi în un manoscritto degli Archivi di Stato in Torino, proposca altra fortezza, che fu poi quella fatta dal Paciotto, e questo ultimo codice, ora seaza disegni, fu dall'autoro efferto ad Enrico II con copia pel Brissac, della quale Boyrin de Villars fe' omaggios ad Emanuel Filiberto, che chiamò a se l'autore per la citadella di Torino (P. E disegnata questa pianta in scala di soli millimetri 3 per 20 metri, ma la cinta n'è compiuta, come in quella del San Gallo, vendo il taglio a petto nell'angolo N. E

III, IV. Altra, desunta da quelta dell'Illorologi (cioò avente il casello come centro o rocchetta della cittadal) è a f.º (90 del volune v di una importante raccolta di fortezze d'Europa fatta da Emanuel Filiberto e Carlo Emanuel c, li a quale serbasi ne" nostri Archivi di Stalo. Altra colla cittadella dove ora trovasi (ma sempre col taglio a petto), vedesi al f.º 408 dello stesso volune.

V. La prima edizione dei Questii et inventioni diverse di Nicolò Tartaghia essendo del 1546, ne segne che la pianda, chè en fornisce sarchbe anterior di poco a quella citata del San Gallo. Ma eggli proponendosi soltanto di notar i difetti della nuova cinta bastionata, non vi uni l'andamento antico delle mura Romane de delle torri, ma solo il loro tracciamento generale, dandoci la prima pianta stampata della cinta di Torino moderna (3). Essendi egli Bresciano, ciob Venelo, probabili cosa è che i disegni il abbia avuti dall'Horologi, Veneto esso pure.

VI. Se non pei vantaggi inerenti ad una pianta, certo per grandezza di scala ed esattezza di collocazione, per riunire alle giaciture gli alzati e dare imagin përfetta di ciò che fosse

Ne diedi la prima notizia nell'Archit. di Fr. di Giorgio II, p. 98 (1841).
 Lettere di Principi maggio 1559 e febbraio 1560; Lettere di Luca Contile. 30 cennaio 1561.

<sup>(3)</sup> Libro vI, Quesito II.

Torino tre secoli sono, vince tutti gli altri il piano prospettico premesso dal Pingone alla sua storia di Torino qui stampata nel 1577, riprodotta dal Burmanno (1) e poi dal Vernazza nel 1777; un esemplare di questa veduta, nella biblioteca del Re, ha scritto: Jonn. Caracha. inventor. Jeannes. Cri. inc. 1572. e de incisa in legno. Probabilmente questo Cri. è il Pomerano Criesher intagliatore di Emanque Filiberto.

La scala è di circa 0,0035 per 37 metri e l'elligiamento della città e citadella è li quella prospettiva, nou concorreate ma parallela, che dicevano vedula cavaliera; immota stava l'icnografia, ponendosi il ponto di vista a distanza infinita e le visuali in piani paralleli. Il perimetro delle mura turrite vi è intatto colle porte e col taglio a petto; manca naturalmente l'angolo S. O. della cittadella ertetta l'amou 1564. L'ancitca cerchia è sulla sponda interna del fosso già esistento nel medio evo e riordinato dai Francesi nel 1638. Per agevolare il disegno, le strade vi son ridotte assai più rettilinee che non fossero.

VII. Havvi nella biblioteca del Re una veduta di Torino disegnata sulto socroic del xvi secolo e presa dal mante de' Cappuccini, fatto essendone il disegno (alto 0,50 lungo 0,85) come abbozzo di quadro e da valente artista, che figurovi il passaggio sul ponte di Po della corte ducalo veniente da Moncalieri. Il recinto quadrato delle mura vi è bene espresso; i borghi delle porte Magmorave a l'ibellona, distatti dai Francesi; vi appariscon già ricostrutti, ma per movenza di paese il tratto esterno a giorno è molto accidentato con una gran rocca, di cui non havvi memoria, e l'antiteatro assai alto e ben conservato, contrariamento al vero. Sia sud dionanzi la rocca del Po, Rocche-Paudado, dell'annalista Sassone (3), con qualtro tori angolari al recinto. Un disegno maggiore e simile, ma acquarellato, è negli Archivi di Stato.

VIII, IX. Simili a queste, ma colla sola magistrale e col taglio a petto e la cittadella all'angolo S. O., sono due altre piante rinvenute entro un muro del real palazzo ed ora nella biblioteca del Re; spettano all'anno 1570 circa; la minore è

<sup>(1)</sup> Thes. Antiqq. Italiae vol. 1x parte v1, Amsterdam 1793,

<sup>(2)</sup> Apud Eccardum R. Germ. Script. 1, 674 ad a. 1136.

in scala di 5 millimetri per 48 metri, la maggiore in scala di millimetri 4 per 2 metri e conlien la proposta di ridurre la città ad un ottagono simmetrico avente ad nn lato appoggiata la cittadella.

X. La decima è nella biblioteca dell'Università di Torizo, volune segnalo Memierre et autre d'accusie glatire à la main, e ritiene ancora la scantonatura all'angolo N. E. Da una unitavi pianta di Centullo, argonento che autore ne sia Errofe Negro di questo borgo, poi conte di Sanfront, per langlà anni lagengere al soldo di Francia, poi militante con Carlo Emanuele I, come narras gli storici e dimostra parecchi suoi disegni; la qual coas stabilisce l'epoca di questa pianta circa l'anno secolare 1620.

XI. Delle fortificazioni aggiunte a Torino dai Francesi, anzichè dell'antica cerchia parla e dà il diseguo l'anonimo autore delle Nuove inespuquabile forme diverse de fortificationi, opera inedita nella Marciana di Venezia (1). Il codice non ha data e v'è ovunque raschiato il nome dell'autore; ma un cenno a f.º 64 dimostra che fu scritto poco dopo l'anno 4553, e come da qualche indizio ricavasi che lo scrittore fosse Napoletano, io lo attribuirei a Giulio Cesare Brancaccio, che per Carlo V militò in Piemonte, soggiornò nello Stato Veneziano e fu scrittor militare copiosissimo (3). La pianta sua precede l'epoca della cittadella, di cui non parla mai; mentova bensì sovente la muraglia antica di Torino grossa e soda, della quale, come delle moderne opere di difesa, dà l'icnografia, queste ultime dannando con assolnte parole, com'è stile del Brancaccio, nè facendo mai menzione del Tartaglia. Vi si legge Pianta di Turino come m'è stata da ingeniosi data et referta; quindi « vi a narrerò brevemente un discorso datomi da un caro amico » mio el ingeniero, el qual mi mandò, con la pianta qual qui

<sup>(1)</sup> Classe sv, cod. 166.

<sup>(2)</sup> Ottro le due edizioni del Branastio, della vera disciplina et arte militare sopra i Commanta di Giulio Cenza: venezia 1883, 1885), di lui abbiamo moltissimo opere militari inedite. La sua boriosa dicitura è schemita da Achilla Tarducci, che ne chisma i dettati promesse da alchimista di fare i monti d'oro (Macchine, ordinanze ecc., 1601, pag. 13).

» appresso ti dimostro, la nota di ogni sua particularità etc. » Il qual ingegnere dev'essere prohabilmente l'Horologi.

MI. Una piccola veduta di Torino in prospettiva parallela, fu disegnata nel 1583 dal veneziano D. Girolamo Righettini ornandola con assai fregi a penna e ad acquarello, ma ecpiando il Pingone; stava negli Archivi di Stato venutari dal palazzo ducale, ed ora è nel Museo Civico; abhasso è la scritta: Hyeronimus Righettimus . C. R. L. V., cioè Circius Regularis Laternaenisi Veneta. Di questo disegno facera doglo Tommaso Garzoni, serivendo che « a' nostri giorni D. Giero» lamo Righettimo Canonico Reg. Lateraenes, topografo mirabile in penna, e tanto più mirabile, quanto opera con la

- » sinistra mano così eccellentemente, il quale dissegnò..... » due anni sono la città di Turino, et ne fece un presente
- n due anni sono la città di Turino, et ne lece un presente n al Serenissimo Duea di Savoia, onde eon poco meno di du-
- » cento seudi d'oro si trovò esser largamente ricompensato » dall'alta cortesia di quel Signore » (1).

XIII. Giacomo Soldati ingegner milanese ai soldi di Carlo Emanuel I aggiune la pianta delle mura nuove ed antiche di Torino al suo Discorso intorno al fortificare la città di Torino servendois della muraglia, boloardi, terrapieni et fassa che vi suono di presunte, senza alterare la forma del recitto presente; et sarà fortezsa gagliardisima. Conservasi negli Archivi di Stato e fu sertito negli ultimi anni odel xvi secolo.

XIV. Nell'epoca stessa fu inserita un' altra pianta di Torino nella raccolta ch'è nella Maglianecchiana di Firenze comprendente 180 fortezze e città forti; al disegno del golfo di Sapienza havri la data del 1572 e.soavi figurate Canissa e Komorn, quali erano nel 1599. Questa raccolta, in copia moderna ch'è in Torino, viene attribuita al Marchi, ma questi essendo morto nel 1576, io la darei piutistosi all'ingegence Giuseppe Bono, che militò pei Gran Duchi Medicei in Grecia e sul Danubio sullo scorcio di quel secolo.

XV. Nel volume i della miscellanea di architettura militare negli Archivi di Stato, il f.º 19 ha una pianta di Torino colle errehie vecchia e nuova giuntovi un progetto di forbici a due porte. È de' primi lustri del secolo xviı, e vi è unito una seritta

<sup>(1)</sup> La Piazza Universale. Venezia 1585; Discorso 35.º

in francese dell'autore ad un Duca di Savoia, ch'io tengo essere Carlo Emanuel I, ed ingegnere il Tolosano Antonio Deville, cho beneviso da quel Duca, per esso guerreggiò col fratello suo in Savoia, e nel suo libro a stampa parla sovente di Torino e delle suo fortificazioni (f).

XVI. Altra della stessa età fu posseduta e descritta dal

conte Napione (2).

XVII. Nella biblioteca del Re in Torino, in un volume contenente molli disegni degl'ingegneri Domenico e Pietro Arduzzi, Cassa, Quadroplani ed altri, uno ve n'è sottoscritto Arduzzi colla pianta di Torino principiante il xvtt secolo. Vi manca il taglio a petto con Intto il lato Sud, che vi è punteggiato, ma i tre lati restanti vi sono espressi essaltamente.

XVIII. Segue la pianta delineata nel volume manoscritto della bibilotea del Re, con litolo di Arentimenti supra le fretasse di S. A. R. del capitamo Carlo Merello primo impopurare et logotemente generale di mu artiglieria mozcu. A. L.º 16 vi è la pianta di Torino con cenno alle nuove fortificazioni sino a Viltorio Amedeo I, indizio dell'essere questo disegno anteriore all'anno 1637. Manca in essa il taglio a petto ed il lato a Sud, per essere già proceduto l'ingrandimento, ma è la prima che contenga la pianta delle strade urbane e delle isole; da essa ritrassi lo stato della città, quale fu esposto nella fig. 4 della Tavola I, a rendomi dimostrato l'esperienza che la Torino d'allora esattamente seguiva nelle sue strade l'andamento romano, come lo segue anchi orga nella parte antica.

Nel celebre assedio del 1610, allorquando Francesi e Ducali nella citatdella crano assediati da Spagunoti e Principeschi della città: poi, circonvallati questi da altri Francesi e Ducali, a lor volta combattoti dal Principe Tommano, da Spagnoli, citadini e contadini insorti: aggrediti quest'uttimi in campo dai Francesi e Piemonicsi dell'Arceuri: assalite poi le linee di questi dagli Spagnoli del Leganese e dalle guerrigile Piemontesi: parecchie carte furnon incise, na a sola significazione di guerra e reciproche opere d'attacco e difesa. Le vestigia

Les fortifications du chevalier Antoine Deville etc. Lyon 1629
 pag. 53, 91, 107.

<sup>(2)</sup> Monumenti dell'Architettura antica vol. 111, p. 185.

dell'antiche mura sono però segnate in quella del colonnello Raynero di Salurzo, incisa dal Fossanese Giovenale Boetlo, ed in quella del capitano Agostino Parentani intagliata da Gianpaolo Bianchi; una terra, d'iguodo autore ma di initezza molta, è anche in maggiore scala. Eses son tutte in prospettiva parallela ed all'antica cerchia non manca che il taglio a petto; trovansi nella bibilioteca del Re e negli Archivi di Stato.

Sarà detto in questo capo per quali ragioni sia da me impugnata la pretesa demolizione delle nostro mura fatta nel ux secolo dal vescovo Ammulo. La lor distruzione successiva accadde tutta ne' secoli ultimi, e fu causata dagl'ingrandimenti e dallo fortificazioni della città.

All'angolo S. O. un tratto a giorno con altro a ponente furon anzituto abbattui allorquando, insulzata da Emanuel Filiberto la cittadella nel 1564, venne congiunta con due cortine alla città parallelamente alla capitalo di quell'angolo; la lunghezza d'ognumo de' due tratti demoliti non sottostava a 160 metri. Nella demolizione del bastione contenuto fra le due anzidelte cortine venner in luce (dice il Doni a pag. 412) molti avanzi d'antichità, monete, colombari sepolerali, giuccattoli da ragazzi con parcechie di quello piscole seuri mentovate da Plauto nel Rudenz; oltrecio alcune lapidi, delle quali egli ne riporta una frammentata con quella, ch'è della decadenza ed all'Università, di Cecilia Ellana Givijtato Pollentine (1). Elbe quel bastiono vita breve, stat' essendo murato dai Francessi nel 1532, cosicchè riusase in piedi soli ventidu' anni.

Il taglio a pelto all'angolo N. E. (malgrado il bastione fattovi dal Duca nel 1533 (3), detto Bastion Verde per essere rivestito di piota (3), e murato poscia dai Francesi cinqu' anni dopo] durò per tutto il secolo xvi, come palesan le antiche piante; ma in quelle del seguente secolo più non vedendovisi, la sua demolizione dev' essere stata circa l'anno 1600.

Causa dell'atterramento del lato a giorno fu l'ingrandimento

<sup>(1)</sup> Data sempre inesattamente da Pingone p. 111; Grutero 935, 1; Guichenon p. 73; Muratori 1696, 11; Maffei 931, 7; Ricolvi II, 71; Vernazza Inter. Alb. p. 37; Durandi Piemonte Cispad. p. 147.

<sup>(2)</sup> Cibrario Istituzioni di Savoia 11, 233.

<sup>(3)</sup> Mémoires de Brissac lib. vu1; Assedio di Cuneo del 1557 p. 15.

meritionale della città decretato da Carlo Emanuele I sul principio del secolo xvv; ciò non ostante, le mura vi furo disfatte lentamente ed in varii tempi. I suoi ruderi si intracciano ne solterrane del palazzo dell'Accademia delle Sclenze dove (oltre due gran Iratti di muro a giorno e mattino) si vede il piantato della torre angolare in un quadrato di m. 11,00 e sporgente Spò verso la campagna; segmon desse il lato meridionale della strada di S. Teresa ed i loro avanzii li vidi in più sbocchi stradali el is segma in pianta. La struttura de di ciottoli della Stura, spaccati e presentanti sulle pareti la faccia piana.

Prima e dopo l'anno 6500 fu distratto il lato orientale, ingrandite assendosi la città verso il Po. Fu allora occupato in gran parte l'antico greto del fiume, ossia piano andante tra esso di il ciglione che lo costeggiava a levante; dicercari Falletta di Po (1) ed eravi nel suo mezzo una collinetta alta sei metri e più, spianata sollanto al principio di questo secolo; era probabilmente sorr'essa che affiggevansi i cartelli de' en itori, che vi correvan le giostre, come narra il Bandello (9). Bellissimo aranzo laterizio ne è sotto la biblioteca del Re, altri ne furon trovati in pizzza Castello e più oltre sino all'annole S. E.

Sin dall'anno 1600 crasi abbattuta a ponente la porta Secusina perché interata, non dara più il passo, come si dirà al capo IX. Ne rimasero però lo mura sino al principio del secolo xvm, quando faron demolite pel nuovo ingrandimento a sera. La magistrale della fortificazione novella ebbe principio dall'angolo fiancheggiato del hastione della Consolata, di cui fu allora altertata la faccia sinistra ossia occionata; era salo murato dai Francesi nel 1512, cacciandovi nelle fondazioni bem molte lapidi antiche, che allora rivider la luce, dimostrando che le iscrizioni date dal Maccanéo nel 1508, 1515 eran ben lungi dal comprendere tutte quelle che trovaransi a quegli anni no Torino; imperiocchè le lapidi murato in quel bastione nel 42 dorverano esser visibili pochì anni prima. Nel 1723 venuto essendo in Torino ij Magici, copiolle susmen

<sup>(1)</sup> Morello Fortesse del Piemonte, ms. f.º 15.

<sup>(9)</sup> Novelle (1560) vol. 111, f.º 15,

eum voluptate (1) e dal suo discorrerne con Viltorio Amedeo II ebbe origine il museo epigrafico dell'Università da lui allogato. Egli stesso lasciò scritto che, in quella faccia di hastione, di marmi allora se ne scoprirono sopra trenta (2).

Qualche tratto delle mura occidentali l'ho tuttavia potuto verificare allo abocco di contrada S. Domenico (ov'era il piantato di una torre quadrata e di 8,30 di lato), in piazza Savoia, e soprattutto alle caserme vecchie, ora farmacia centrale, militaro, dov'erane lunga iraccia con qualche indizio d'un'apertura o pusteria; tutti questi aviazi trovaronsi a più d'un metro sotto il suodo e non indicanti se le mura vi fosser piene oppure ad archi. Vi sopperiscon però la veduta del Pingone e le parole del Busca che le diseanne o descrivono come arcnale.

Ma le più belle reliquie sono nel lato settentrionale, dove alla Consolata si vedon riseghe di sei in sei mattoni e di cccellente struttura; poi il loro nncleo si trova, senza rivestimento, ma ad alti e lunghi tratti, nelle antiche ghiacciaie; viene quindi ila Porta Palatina colle sue torri, seguita dalle mura entro le senderie reali, di romana struttura inferiormente, rialzate in alto nel svu secolo quando le mura antiche furono convertite in cortine fra i nuovi hastioni e la strada diett'esse fatta servire da retro fosso, cosicché fu proposto di acciccar le finestre che vi guardavano (3). Tutto ciò nel sistema di Machiavello volente il fosso piuttosto dentro che fuoro i le mura (4).

Oltre le quattro porte principali, almeno tre altre minori aprironsi nel medio evo entro la cerchia, cioè a sud la porta Nouva (che lascio il nome alla regione) presso lo sbocco di strada S. Francesco ed a nord la porta del Vescovo con quella di S. Michele, antica essendo guella detta porta Pnsteria dove shocca la strada dello Orfanelle, e son intite mentovate ne' documenti (9); soltanto l'ultima fu scoperta nel 1862 ed io la do alla figura 4 della Tav. III.

<sup>(1)</sup> Storia Diplomatica (1727) Dedica pag. XI; M. Ver. p. 209. Fu distrutto quel bastione nell'anno 1715; vedasi il capo XIV al N.º 118.

<sup>(2)</sup> Verona illustrata lib. vII.

<sup>(3)</sup> Soldati Ms. citato.

<sup>(4)</sup> Arte della Guerra lib. vii. (5) Cibrario Torino nel 1335,

Stava essa entro una torre sporgente dalle mura urbane grosse, al solito, m. 2,49 con poliedri del selciato antico sottostante al moderno tra 1,03 e 1,84; era lunga in fronte m. 7,36, profonda in pianta m. 8,45, nè conoscevasi se, oltre una certa altezza, la torre insistente si elevasse a mo' di cilindro e di parallelepipedo; nel mezzo, due rientranze circolari allargavano il passo, e verso città e campagna eranvi praticate due passale con stipiti in pietra e larghe m. 2,80. Dietro gli stipiti eranvi due dadi sporgenti circa 0.45 e per lo stesso motivo che nella porta Fellonica di Alba Fucense (1), vale a dire, perchè essendo collocate le due porte sur una strada in discesa e con eventuale affluenza di acqua piovana, la saracinesca in Alba come le imposte a Torino, lasciando snl pavimento un interstizio di 0,15, poteva l'acqua liberamente fluire per una sezione di circa 40 decimetri quadrati. Ciò poleva farsi senza pericolo nelle porte di Torino, che non era sott'Augusto città di guerra, ma fu imprudenza in Alba, dove (come accadde a Salapia), i nemici potevan alzar la saracinesca valendosi di quell'interstizio (9). La muraglia era addossata alla porta, ma non mi è dato d'intendere per qual motivo le brevi lacune laterali siano state nudate dentro e fuori del rivestimento. Una posterna, ma di maggior luce orizzontale, si ha in Verona (3), altre altrove e di esse, lor nomi e lor uso parla copiosamente il Ducange.

Spiacemi che il lungo tema mi vieti di parlare del moderno recinio di Tornio e de' suoi bastioni che furno tra j primi, cosicche un'erronea tradizione, avvalorata dai nostri storici e poi dal D'Antioni, li fa risalire costro ragione all'amon 1464, della qual cosa ho discorso altrove (%. Ad ogni modo il nome telesco Bolitera (opera di legno, bastia, bastione) trovantesi in Lombardia solo in principio del mille cinquecento e più tardi in Italia, e dal quale nacque l'italiano Baluardo, era già da noi antico di quasi un secolo, come da oltre due secoli

<sup>(1)</sup> Antich. di Alba Fucense p. 132; tav. 1, fig aa.
(2) Livio xxv11, 28.

<sup>(3)</sup> Annali dell'Istituto (1851) p. 78,

<sup>(4)</sup> Archit, civ. e milit, di Fr. di Giorgio Martini 11, p. 290.

era usata la parola Bastionare (1), l'uno e l'altro vocabolo nel valore antico, non mai nel nuovo.

Dicemmo che a giorno e sera il recinto di Torino (stante la natural debolezza di que' lati) fu eretto da Cesare appena dedotta la colonia e che i lati a mattino e notte son opera di Augusto nella seconda deduzione dopo le guefre civili. Tanto attesta la loro struttura, che pei due primi è di ciottoli spaccati, ossia del repubblicano opus incertum (9), negli altri due lati è di magnifica opera laterizia. Coloro i quall attesero ad un sol lato del nostro recinto o ne scrissero per intesa, lo disser tutto dell'una o dell'altra struttura: così nel 1560 scriveva Gabriel Simeoni delle mura composte di mattoni, come quelle di Turino (3), mentre due lustri dopo Andrea Palladio (di cui non consta che qui sia stato mai) notava che: Così in Piemonte sono le mura di Turino, le quali sono futte di cuocoli di fiume tutti spezzati nel mezo, onde famo dirittissimo e politissimo lavoro (4). Col nome di cuocoli, in uso attorno all'Adriatico (5), chiama egli i ciottoli, che qui si trasser dalla Stura spaccandoli pel mezzo, come n'è un tratto nel sotterraneo dell'Accademia delle Scienze. Eccellenti sono pure i mattoni (Tav. 11, fig. 6) di millimetri 435, 270 e 70, grandi assaj ma non massimi tra gli antichi (6), da essi chiamati Lateres Frontati (7), alla lor foggia venendo poi nel IX o x secolo fatti quelli del campanile della Consolata.

Quanto rimane del lato a levante fu scoperto ne successivi scavi di pizza Castello dal 1830 al 1865; un bellissimo tratto n'è sotto la muraglia costituente il lato orientale di piazza Reale e vedesi per quasi 80 metri nella cedraia del R. Gir dino. Meglio che altrore conservansi i muri a tramoniana,

Ordinati Comunati al 1467; M. H. P. Chart. 1, p. 1628, ad annum 1290.

<sup>(2)</sup> Vitravio 11, 8; Reticulatum, quo nunc omnes uluntur, et Antiquum, quod Incertum dicitur.

<sup>(3)</sup> Dialogo pio et speculatico p. 63.

<sup>(4)</sup> Architettura 1, 9. Forse accenuò a queste mura per far cosa grata ad Emanuel Filiberto cui è dedicato il libro.

<sup>(5)</sup> Ferretti Diporti notturni (1579) p. 181.(6) Palladius Maius, 12, ue dà di quelli maggiori.

<sup>(7)</sup> Vitruvio n , 8; Pliulo xxxv, 46, 9.

Ä

prima alle R.º Scuderie ed alla porta Palatina, poi alle ghiacciaie lungo via Giulio, ove ne sono grandi avanzi del nucleo, spogliati però del loro rivestimento per ambe le faccie; l'antico aspetto esterno vedesi nell'isolato della Consolata colle sue riseghe per ogni sei corsi di mattoni (Tav. I. fig. 5), non essendo nella buona età praticata la scarpa ed alle riseghe riferendosi il contrahantur gradatim di Vitruvio (1). Per tal modo l'altezza delle mura, non compreso il parapetto, essendo a porta Palatina di 6,33 eranvi xv riseghe di 0,03 in altrettante fascie, dando una proiezione totale di 0,042. La calce, con sabbia di Stura, è negl'interstizi ottima e minima, attagliandovisi le parole del Caporali dicente come le mura d'Arezzo sian falle di mattoni tanto egregiamente lagliati et refilati al martello et posti in opera che appena si vedono le congiunture della calcina intra l'uno et l'altro : el sono anchora essi mattoni de si bona cotta che l'uno non pare scolorato dall'altro (2).

Nei lati a matino e notte le mura sono affatto piene e lazghe alla sommità m. 9,19; togliendone il parapetlo, che fu di 0,47 (Tav. II, fig. 2) restano m. 4,72 per la strada di ronda, con misura eguale in tutto il perimettro e tale che due soldati incontrandovisi non s'impedissero [0,1 muri pieni e con rivestimento laterizio non son frequenti come quelli di pietra, e Plinio, dopo delto che cosifiati vant acterni si ad prepondiculum fant (0), landa quelli di Arezzo e Mevania, ne vide Ciriaco a Nicopoli d'Epiro (9) e n'erano Milano, a Firenze, a Lucca (0) e dovunque si avesse localmente l'argilla. Dalla sezione si raccoglie anocra (Tav. I. fig. 5; Tav. II, fig. 2, 3) che, per ogni cinque coppie di mattoni, la più alla abbracciara tutta la grossezza del muro come legamento, assai meglio che no la Teleze odespiese di Vittruvio. La sassi meglio che no la Teleze odespiese di Vittruvio. La

<sup>(1)</sup> VI. cape XI.

Vitruvio trad. e comment. da G. Caporali (Perugia 1536) f.º 58.
 Vitruvio 11, 5. In Aosta è larga 1,75; in Cartagine 9,00. Beulé Fouilles à Carthage, tav. 11. Le mura di Rimini son grosse 9,20.

<sup>(4)</sup> H. N. XXXV, 49.

<sup>(5)</sup> Epigr. reperta per Illyrium p. 4.

<sup>(6)</sup> Anon. De laudibus Mediolani; G. Villani I, 38; Simeoni Dialogo pio p. 62.

parete interna, in un solo piano verticale, è distinta in ix fascie di opus incertum rispondenti ad vin mattoni esterni e tutte coronale da un legamento di ii mattoni.

Ma nei due lati a giorno e sera le mura essendo larghe m. 9,43 nelle fondazioni, tolle le due riseghe maggiori e le xv minori, cioè 0,63, rimangon larghe in sommità m. 1,80. Erano di opera incerta e più non eran piene, ma internamente ad archi, pilastri e balestiere o fericio; con aspetto simile a quello delle mura Aurelianée od Onoriane di Roma (1) e ad un avanto in Bologna (2), quelle simili notate come antiche dal Cesariano a Pavia ed Asti (3), essendo de' bassi secoli.

Il qual fatto delle mura a doppio ordine di difese nei lati eretti da Cesare: poi delle mura picne e colla difesa soltanto dalla strada di ronda negli altri due lati, è affatto razionale. rispondendo alla maggior o minor difensibilità prestata dagli accidenti del suolo; le balestriere od archiere, che molto opportunamente costituivano l'ordine inferiore di difesa nei lati Sud ed Ovest, sarebbero state disutilissime nei lati Nord ed Est, dai quali (come insistenti sui due ciglioni) non si sarebbe mai potuto scoprire il nemico a poca distanza e batterlo colle frecce e coi verrettoni. Delle mura internamente a pilastri ed archi più non rimane da noi alcun vestigio, ma ce ne lasciaron memoria i nostri scrittori, primo a parlarne essendo sin dal 4050 il cronista della Novalesa narrante come alla fine del sccolo ix, regnando in Italia Lamberto, fosse vescovo di Torino un Ammulus, qui eiusdem civitatis turres el muros perversitate sua destruzit. Nam inimicitiam exercens cum suis civibus, qui continuo illum e civitate exturbarunt, fuitque tribus annis absque episcopali cathedra, qui postmodum, pace peracta, reversus et manu valida ciuctus, destruxit, sicul diximus. Fuerat hace signidem civitas condensissimis bene redimita turribus, et arcus in circuitu per totum deambulatorios, cum propugnaculis desuper atque antemuralibus (4).

Ma non regge alla critica la distruzione dal cronista apposta

<sup>(1)</sup> Canina Architettura Romana tav. x.

<sup>(2)</sup> Gozzadini Studii Archeot, Topogr. su Bologna (1868) p. 15.

<sup>(3)</sup> Commenti a Vitravio (1531) f.º 21.

<sup>(4)</sup> Lib. 1v, cap. 21 (1848).

ad Ammulo, come non regge ch'egli uccidesse ne' boschi di Marengo l'imperator Lamherto, di cui fu anzi arcicancelliere ed amico (1), avendosi da Liutprando che regicida fu il figlio del conte di Milano (2); le male voci ch'egli sparge sul vescovo (voci probabilmente nate da questioni avute co' monaci della Novalesa) si compiono col demonio apparsogli in forma di volpe, dal vescovo cacciatore inseguito finchè non fu più visto; aggiungo che il cronista fu di un secolo e mezzo posteriore a quegli eventi. Ma nella conferma fatta nel 1159 dal Barharossa al vescovo Carlo di Torino si enumeran domos publicas, murumque ipsius civitatis (3), le quali case pubbliche dovevan esser quelle addossate alle porte Palatina e Secusina e già abitate dai conti di Torino.

- Le mura che si dicon distrutte da Ammulo nel 1x secolo son' quelle effigiato quasi integralmente nella veduta del Pingone e nell'anno 4600 descritte dal Busca (4). Nè eranyi allora sì tristi gare fra cittadini e vescovi, de' quali alcuno (come Leodoino a Modena (5) rifeco a que' giorni le cadute muraglie di lor città. Se mai Ammulo distrusse qualche parte del nostro recinto, ciò fu in un tratto di circa 480 metri a ponente di porta Palatina, in nessnn luogo che in quello le antiche piante avendo la linea delle mora interrotta da due risalti ad esse paralleli, che son quelli de' tempi bassi dissepolti nel 1830.

Gli Arcus deambulatorii; quì come a Farfa (6), erano gallerie o portici verso la città, rappresentati dal Pingone e dei quali dice il Busca che per sostener la strada di ronda aveva l'architetto praticato sott'essa dei volti su pilastri, danti il passo a due persone, per ogni arco essendovi nella muraglia nna halestriera. E questa doppia strada di ronda andava lungo i dne lati più deboli della cerchia, lungo i dne naturalmente più forti sola essendovi la superiore. I pilastri costituenti il corridoio (Ambitus Fornicatus di Plinio (7)), lungo la fronte

<sup>(1)</sup> Antig. Italicae v, 281; v1, 381.

<sup>(2)</sup> Hist. 1, 12.

<sup>(3)</sup> M. H. P. Chart. 1, n.º 509.

<sup>(4)</sup> Vedi il capo 1X. (5) Antiq. Ital. 1, p. 22.

<sup>(6)</sup> Ivi, Cronica di Farfa del 1000 in 1, 276.

<sup>(7)</sup> H. N. xII, 11,

interna delle mura a Sud ed Ovest, dovevano certamente essere di mattoni, come pure gli archi, ma non ne segue punto che tutta quanta laterizia fosse la muraglia, che infatti era di opera incerta.

Ad oriente di porta Palatina ervi un tratto di muraglia dante il modo di restituire l'andamento de'mertii e della strada superiore di ronda (Tav. II, fig. 4, 2, 3). Anzitutto si troval l'assoluta grossezza del parapetto, cui manca soltanto un mattone posto di collello; evvi pure una lastra di pietra lunga 1,30; larga 0,60; erta 0,14 cioè due grossezze di mattoni; lo quali misure collimano appunto colla sua collocazione come davanzale di un'aperta tra due merli, e logliendovi 0,13 per le due entrale laterali, rimane l'aperta larga m. 1,17. I merli il desunsi da quelli di Pompet, Aosta e Roma.

No tempi bassi, appogiandosi move case alle mura 'urbane, se ne spogliava la parete inierna per usufruine i imateriale, e con cib menomavasi la strada di ronda; vi si provvide adossandori pitatri larghi 0,78 con archi di 3,90 di diametro, ma no perrui; qualcuono ne rimane a levante di porta Palatina, vicolo delle Scuderic, N.º 3 ove si posson vedere in un cortile chiuso.

Il fosso attorno alla città esistè ne' tempi bassi, parlandone lo Statito di Torino (1) e più di tutto il fatto de' ponti levatoi alle porte. Ma anticamente non vi fu, provandolo il fondamento delle porte stesse che scende ad un metro solo sotto il parimento. Era il caso solito delle città lontane dai confini dell'impero, in nessuna delle quali vi fu mai fosso.

Dal cronista Novaliciense e dalla veduta del Pingone abbiamo che il perimetro della nostra città addensavasi di torri, tre delle quali, da porta Palatina all'angolo N. O., dicevansi di S. Michele, del Diavolo e del Fornaciaio (Fornacerii (2)); a altra a giorno aveva nome del marchesc di Marignano (3); in altra presso alla Consolata gettò fuoco un prigione Saraeno,

<sup>(</sup>t) M. H. P. Leges Municipales p. 687. Il panegirista di Costantino parla di cadaveri di Massenziani ammucchiati a porta Secusina, ma non di fossi. Incerti cap. vi. (3) Pingone p. 81.

<sup>(3)</sup> Editto del 1600 in Duboin Raccolla tomo xIII, vol. xv, 593.

ed il cronista Novaliciense (1) la chiama Castrum, Guarnivansi pure le mura di antemurali, ch'eran difese avanti alle porte, dette allora anteporte ed anteportali, e più tardi rivellini (2), Agli angoli eran le torri più elevate che altrove (3), come usava e leggesi nelle lodi di Verona; inoltre alle tro torri angolari (al taglio a petto N. E. non potendovi essere torre alcuna) stava una porta dante accesso alla piazza del rispeltivo baluardo. Con inusata combinazione aprivansi quelle porte dal di fuori delle torri, la qual cosa, non avvertita dai Cesariani che nel 4537 tentarono la sorpresa al baluardo della Consolata ossia di S. Giorgio, mandò a vuoto l'impresa (4): non servivan però queste porte che ad uso del presidio.

Le torri nostre eran semicircolari ed aperte in gola, cioè fornite d'impalcature in legno da abbattersi quando il nemico instasse sulla strada di ronda (5); esse sollevandosi a paro di questa strada, eran di quelle dai Romani dette Turres . Acquae . Cum Muro (6). Alle porte di città usando gli antichi le torri ad emiciclo allungato, come a Fano, Treveri, Nimes, da noi le fecero sedecagonali, perchè essendo laterizie riuscivan di più facile costruzione grazie al perimetro rettilineo. Fra le torri rotonde sono antichissime quelle di Norba e di Alba Fucense tre e quattro secoli avanti l'èra volgare (7), ma in pietra, come sempre.

MORRO

<sup>(1)</sup> Lib. v. cap. 1.

<sup>(9)</sup> Gualvano Fiamma e Landolfo il vecchio nelle Cronache di Milano. (3) Pingone p. 77.

<sup>(4)</sup> Contile Vita del Maggi (1564) p. 98; Busca Archit. Mil. 1, capo 13. (5) Vitruvio 1, 5.

<sup>(6)</sup> Gnarini Ricerche su Eclano p. 93.

<sup>(7)</sup> Livio II. 34; Antich, di Alba Fucense, tav. 1.

## CAPO VIII.

#### ARCHITETTONICA

Pianta della città. Strade; Selciati; Chiaviche; Fori; Anfiteatro; Teatro; Necropoli; Cunicoli; Figulina doliare.

Rettangolare era la pianta di Torino (fatta astrazione dal taglio a petto N. E.) in lunghezza di circa m. 720 da mattino a sera ed in larghezza di circa m. 660 da giorno a notte (D. No posso convenire nell'opinione di un dotto moderno illustrator solerte della nostra città, cho all'angolo S. O. ne riseca una gran perzione (D); imperciocche l'antico muro da lui veduto presso i St. Martiri non spettava certamente alla cinta Romana, e poi la descrizione, che fa il Busca (D' delle mura occidentali e della porta Secusina, non lascia luogo a dubbio, corroborata essendo dalla veduta del Pingono.

Delle mura e porte urbane maggiori è discorso ne capi VII e IX; qui notero anzitutto una singolarità della città nostra nella frequenza colla quale, dal 1831 in poi, si scopersero giù antichi selcati, costrenedosi i e olierne chiaviche; aggiungo che sono que selciati tra i pochissimi avanzi della città Romana. Da quell'anno avendo io diligeniemente seguito i successivi seavi moitvati dalla nuova fognatura, fui testimonio dello scoprimento degli antichi pavimenti stradali, che man mano andai segnando in pianta ed ora riprodoco.

<sup>(</sup>t) Il perimetro murale di Torino era dunque di m. 2760, mentre quello di Rimini era di m. 2659, e quello di Bologna di circa m. 2850 (Gozzadini Di alcuni antichi sepoleri Felsinei (1857) p. 15). Le tre città potevan dirsi eguali.

<sup>(2)</sup> Cibrario Torino nel 1335; Storia di Torino II, p. 12, 143.
(3) Riferita nel cap. IX.

<sup>(5)</sup> Mierita nei cap. I

Compongoasi que pavimenti di grandi policidri leggermente piramideggianti all'ingito, la lor basco faccia poligonale esterna arrivando latloriba ad una diagonale di 0,90. Non sono trovasil grantici de' nostri colli, come voller taluni, ma di quel gneiss anfibolo, che proviene da Vayez in val di Susa e ne' nostri edifici fu adoptato nello scorso secolo.

Havri da noi una rispondenza perfetta delle antiche colle moderne strade, quasi pareggiante quanto vedesi a Pompei e dimostrante che la porzione vecchia o centrale della città è, nei perimetri degl'isolati, affatto identica colla Torion Romana, anzi, con quella rifabbricata dopo Annihale. La pianta toro io la trassi da quella disegnata dal Morello nel 1656 e descrita al n.º xuti del capo VII, essendo la più autica che abbia segnate la fabbriche urbane.

Le cagioni di così maravigliosa conservazione furono anzitutto perchè ne' tempi bassi e sino al 4500 altro grande edificio qui non si eresse che il Duomo compiuto nel 1498, posto essendo il Castello sullo mura urbane; poche essendo poi le case di due solai o piani, ne accadeva che, pei muri perimetrali, valevansi di quelli anteriori; con ciò non occupando mai la pubblica strada, al cui sgombro provvedeva eziandio lo statuto comunale (1). Havvi in Torino la quasi peculiare usanza delle case tutte cantinate, parendo che così già fossero ab antico, in due di questi sotterranei (via degli Stampalori e di S. Maria di Piazza) essendovi ruderi di muraglie Romane già sotterra. Vuole ogni sotterraneo che i muri esterni sian discretamente sodi, attesa la spinta delle terre; di quei muri si valsero i fabbricatori del medio evo per piantarvi le lor deboli e basse fabbriche, mentre l'invader la strada puhblica, li avrebbe posti nella necessità di rifarli. Quelle strutture non sono gran fatto robuste, ma per nulla peggiori di quelle delle case private di Pompei. Ercolano, Tuscolo e delle non poche da me nel 4837 vedute dissotterrar in Industria (9).

<sup>(1)</sup> Statuta Taurini (1838) pag. 669, 673. Quod viae publicae non arceantur.

<sup>(2)</sup> In quell'anno e negli antecedenti, aprendosi la nuova strada di Casale litorana al Po ed alla sua destra, fu scoperta una delle principali vie urbane d'Industria, nonchè gl'imbocchi in essa di

Quanto mirabilmente costruivan i Romani i pubblici edifici, altrettanto andavan rimessi nelle strutture cementizie de' privati.

Fra le pochissime aree stradali in parte occupate, havvi quella presso il Duomo, il quale eccedendo il perimetro del Duomo antico, una ne invase; fu trovata infatti nel 4856 (adcrente al fianco meridionale di esso ed in direzione di via del Cappel d'Oro) una strada selciata, profonda 0,45 sotto il suolo odierno e larga soltanto m. 270; il di più essendone stato tagliato quando il Duomo ne occupò una striscia. La larghezza dello nostre antiche strade urbane è in media tra 4 e 5 metri, appunto come a Pompeti.

Alla conservazione dell'antico selciato giovò eziandio l'alzarsi del suolo a misura che le acque elevavano le circostanti campagne a giorno e sera, unito all'assai tarda selciatura delle singole strade. Mentre a Milano sin dall'vut secolo laudavasi il pubblico selciato (1), mentre a Firenze lastricavansi nel 4237 le vie sin allora ammattonate (9), qui fu acciottolata appena nel 1437 la sola strada principale (3), provvedendosi soltanto a che i pavimenti non riuscissero troppo depressi. Ignavia od indigenza che fosse, ne furon giovati i selciati Romani, che coperti da successivi strati di terra, ci pervennero in numerosi ed ampi tratti, restandone possibile una conveniente restituzione. L'alzamento del suolo varia tra 1,50 e 2 metri. come in tutte le città appiè de' mouti; alla porta Secusina (Doragrossa-Consolata) l'antico selciato si abbassa di 4.85: alla Palatina di 4.62; in strada S. Domenico di 4.67; in quella de' Pellicciai di 1,70; in piazza Castello tra 1,70 e 2,10 al Duomo soltanto di 0.45.

Avanzi di chiaviche sotto il selciato si trovaron qui come in tutto le città Romane; una ne vidi nel 4862 in strada S. Clara presso le mura occidentali; altre nel 4845 in quelle

parecchie altre; era dessa selciata e coi marciapiedi, sottostante di circa 9,20 al suolo odierno e fronteggiata da case private aventi lor muri alti ancora m. 1,30 all'incirca. Non fa d'uopo soggiungere che fu subito distrutta ogni cosa.

<sup>(1)</sup> Anonimo De laudibus Mediolani.

<sup>(2)</sup> G. Villani v1, 27.

<sup>(3)</sup> Ordinati Comunali del 1437, vi si obbligarono parte de' padroni di casa in Doragrossa.

di Milano, delle Quattro Pietre ora di Porta Palatina e della Basilica; di quest'nltima, ch'era ottimamente conservata, do la sezione alla Tay, I. fig. 4. Era costrutta con ciottoli della Stura spaccati e con molta e buona calce, per sezione, struttura e grandezza similissima a quelle che trovai in Aosta (t). L'uso delle chiaviche, introdotto dai Romani, pare che quì non abbia mai cessato del tutto, avendosi lettere ducali del 4490 sulle cloache urbane (2), seppur non erano i rigagnoli o ritange di eni a pag. 725 dello Statuto Comunale. Per spegnere gl'incendii, sin da mezzo il secolo xv si provvide a che l'acona derivata dai canali d'irrigazione percorresse tutta la città (3); ma la loro fluenza fu tutta esterna.

Degli edifici urbani non si ha vestigio nè memoria, in nessuna città la smania delle innovazioni faito avendo più guasti che in Torino, sino a far scomparir le cose tutte del medio evo; del Duomo stesso, opera bellissima di Baccio Pontelli (4), sarebbe stata distrutta la facciata, se non l'avesse vietato Re Carlo Alberto, e delle cose trovate ne' secoli e negli anni a noi vicini, nè disegno, nè ricordo ci fu trasmesso. Il Maccanéo, che prima e dopo l'anno 4500 professò umane lettere in Torino e tutti precedè nella ricerca delle nostre antichità. pregiando solo i monumenti scritti, com'è stile de'letterati, altro non mentova che iscrizioni; Gaudenzio Merula, che qui tenne scuola dopo il Maccanéo, dicendo che decoratur hacc civilas antiquariis compluribus (5) non bene spiega se intenda di residui antichi, o di amatori di essi, o di amanuensi,

- (1) Antich, d'Aosta p. 137, Tay, III, fig. p. E. (9) Ordinati Comunali, ad annum.
- (3) Ivi all'a, 1441, 8 dicembre.
- (4) Gaudenzio Merula in un ms. degit archivi dice che Torino: Templo ornatur S. Ioannis Baptistae, adeo ex simetria christiana deducto, ut unum vix et alterum simile in tota Italia reperies. No pariai nei capo III della Vita di Francesco di Giorgio Martini (1841). Qui aggiungo che l'affette dimostrato da Sisto IV verso i Della Rovere di Torino (de' quali fece cardinali Domenico e Cristoforo) fu per essera stato sin da fanciuilo amato da quella famiglia e portato innanzi nelle lettere e scienze. Tanto racconta il Garimberto a pag. 136, 375 de' Fatti memorabili d'alcuni Papi e Cardinali. Venezia, 1567.
- (5) Archivi di Stato in calce ai mss. del Maccanéo. La scuola qui tenuta dal Merula è sconosciuta tanto ai nestri ricercatori come al Cotta ed ail'Argelati.

Spania il Pingone sur un basso rilicevo trovalo a S. Dalmazzo colla favola di Fetonte, ma i frammenti che ne sono all'Università, banno invece le Menadi scerpanti Orfeo (1). Dato avendo però il Maccando, sin dal 1508, xu iscrizioni, poi ni dismoni e vi il Guichard, più diligento il Pingone ne riferi un centinaio, delle quali, sette sollanto sono spurie; poi in calce alla storia aggiunse con manifesta esagerazione essersi qui trovate innomerevoli statue e colossi di divinità, poi Satiri, Fauni, Fiumi con molti Cesari ed antichi eroi in oro, argento, marmo, porfido, disappo e miriadi di monete.

Delle iscrizioni e monote trovate nel 4830, 31 a Porta Palazzo si ebbero parecchie nolizie (9), ma si trasvolò sugli edifici, non essendosene pur levato un disegno. Dirò danque che a pomente di piazza delle Frutta si rinvenne allora un emicicio, al quale scendevasi per un gradino in giro e di marmo bianco, come il pavimento, le pareti essendo coperte di lastre di marmo giallognolo; peò o'ltre stavano a posto gli stipiti d'una porta in marmo bianco essi pure. Quell'emiciclo era forces avanzo d'un Hypocassistente.

Nello stesso luogo e tempo vennero in luce l'iscrizione di P. Cordio Vettiano data al N.º 63, man fra le tante di Q. Gili-zio al N.º 424, con altre sepolerali cola trasportate ne' bassi tempi. Aggiuneprò che cinquani'anni prima stal' era trovata, presso le mura orientali e laddore sorgeva il teatro o specula o galleria o biblioteca di Enamuel Filiberto, una scala di marmo bianco e d'antico lavoro (3). Di altre iscrizioni trovate qua è ta li no Torino sarà detto a luozo.

Nella prima metà del xvi secolo moltissime lapidi furono qui scoperte, ma copisso oltremodo fu il ritrovamento fattone l'anno 1792 abbatteadosi il bastione della Consolata all'am-golo N. O. dell'antica cerchia; lo murarono i Francesi nel 1512 sotto la sola faccia sinistra impiegandori, come materiale nelle fondazioni, non meno di xxi alpidi antiche, cosa tre volte

<sup>(1)</sup> Effigiato in Maffei M. V. 227; Ricolvi 1, 90.

<sup>(2)</sup> Gazzetta Piemontese (1830) N.º 28; S. Quintino Ricerche intorno alle cose scavate in Torino nel 1830, 31. Accad. delle Scienze xxxvi, p. 139; Gazzera Bullett. dell'Istituto (1830) p. 209; (1832) p. 34.

<sup>(3)</sup> De Levis Raccolta d'iscrizioni trovate negli stati del Re (1784) p. 1,

ripettat dal Maffei, che del loro scoprimento fu testimonio sculare (1). Nel lato settentrionale, alle antiche mura disfatte in ignota età, erasi suppliti con altre e poi con altre, come dalle veluste piante e dalle scoperte ivi fatte nel 4834 (3); parmi che ad esse alluda il Pingone dicente come, distrutta Torino dai Goti nel 410, fosse poi rilabbricata in minor giro e di pianta quadrata, adducendo moderni autori, che però ne tacciono, e certe laudi noste ne fondamenti (3).

È noto come i Romani collocassero ne' Fori le statue ed iscrizioni onoranti gl'illustri cittadini. Al bastione della Consolata furon dissepolte parecchie lapidi del console O. Glizio: come dista pochissimo dall'isolato a ponente di piazza delle Frnita, ove stava la statua equestre di P. Cordio con altro titolo di Glizio (4), ne dednco che presso quella piazza fosse uno de' Fori di Torino col cavallo anzidetto e colle statue equestri e pedestri e le xin iscrizioni, che ci rimasero, erette a Glizio dagli ordini e corporazioni di Torino, da un comune Pannonico, da una città Greca o Siriaca e da Calagurri di Spagna; delle quali lapidi sarà detto nel capo XIV. Di un altro Foro abbiamo indizio dalla iscrizione di C. Valerio Clemente memorante le statue equestre e pedestre postegli dai decurioni, ossian sergenti, dell'Ala di cavalleria Getulica da lui comandata nella guerra Giudaica; era questa in tavola (con avanzi di gambe d'uomo e di cavallo, ogni cosa in bronzo). e fu rinvenuta circa il 1580 presso Doragrossa nell'isolato dei Ss. Martiri, com'è esposto al capo XV, N.º 146. Nello stesso Foro erano probabilmente collocate le statue degl'imperatori colle iscrizioni in grandi massi di pietra, delle quali è detto al cape XX.

Una delle Necropoli della colonia pare che fosse dove oggi la strada ferrata di Novara taglia la strada di Rivoli, trovate essendovisi nel 4854, 55 ed in breve spazio assai casse di

<sup>(1)</sup> Storia Diplomatica (1737), dedica; Verona illustrata (1732) lib. vii; Museum Veronense (1749) p. 209. Shaglia nel dirle sotto mura de' bassi tempi, affermando egli stesso ch'erano in Consolatae propugnaculum.

<sup>(2)</sup> S. Quintino Ricerche citate.

<sup>(3)</sup> Pag. 17. Ex moeniorum fundamentis et saxorum inscriptionibus.

<sup>(4)</sup> V. i N.r. 63, 194.

terra cotta (Solia fictilia), una di piombo subito distrutta e parecchi sepolcri coperti a capanna, oltre monete molte e lacrimatoi (1), ma nessuna iscrizione. L'epoca sua non superava il m secolo. Nel 4862 scavandosi in piazza Castello, a ponente, cioè dentro le antiche mura, si scopersero parecchie anfore di mala cottura, contenenti ossa umane con ceneri e teschi rotti: penso che questo disordinato seppellimento sia del 1v o v secolo, quando corsa la campagna dai barbari, fra l'universal terrore e scompiglio più non osavasi portar i cadaveri fuori della città e potevasi impunemente violar il prescritto delle leggi victanti che si seppellissero dentr'essa.

Il più insigne edificio del suburbio era senza dubbio l'anfiteatro posto fuori della porta Marmorea ed alquanto a ponente. Primo a parlarne fu nel 4508 il Maccanéo così scrivendo oscuramente: Ulinam ..... Hannibal in Taurinos venions pulcherrimum illud amphileatrum extra portam marmoream evanascens el obsolelum minime solo equassel in Scipionem de quo erat actum nisi eum filium periclitantem salvasset (9): così egli alludendo al console salvato dal figliuolo alla Trebbia (3); ma grossameote sbagliando col dire che in Torino già vi fosse anfiteatro ai tempi d'Annibale, cioè meglio di due secoli prima di quelli di Pompei e d'Aosta, che sono i più antichi.

La distruzione dell'ansiteatro apponevala il Maccanéo ad Annibale, mentre altri diceva che in esso ei si fosse accampato. Codeste strane opinioni non potevan garbare a Gnido Panciroli illustre commentator della Notizia e professor di leggi in Torino dal 4570 all'82. Notava egli come: « Fuor di Torino n nella strada verso Pinarolo si vedono i vestigii di un An-» fiteatro, se bene non di quella perfettione dell'Anfiteatro

- · di Verona. Laonde mi maraviglio de molti che stimaco ivi » accampasse l'esercito d'Annibale, poichè non mi par ve-
- » risimile che uoa tanta gran moltitudine, quanta leggiamo » essere state le genti sue, capisse in un luogo si stretto (4). »
- (1) B. Gastaldi Nuovi cenni su oggetti di antichità trovati nelle torbiere e marniere dell'alta Italia p. 82,
  - (2) Cornelius Nepos, Torino 1508, cap. 42, f.º put. (3) Livio xx1, 46; Floro 11, 6.
- (4) Raccolta d'alcune cose più segnalate ch'ebbero gli antichi, e d'alcune altre trovate dai moderni (1619) cap. 18, pag. 56,

Parlando poi il Pingone de' quattro sobborghi di Toriso demoliti dali Francesi nel 1536, agginnge: Scandum suburbium ad portam Marmoream, ubi coenobium humiliatorum, amphitestrum cum orcheira et area in orbem, qua comocii et tragodi olim dabant appetacula, et debethurlu iuli. Lauce solliculi: icottas, fragmenta Romanarum inscriptionum innumers; et Guida di Torino del 4753 nota per tradizione che in quel sobboggo disfecero i Francesi l'anfitestro, opera d'Augusto, con rimasugli d'antiche fabbriche che ancora erano in piedi.

Nella veduta di Torino, descritta al N.º vu del capo VII, tu disegnato l'anfileatro dove lo pono il Panciroli, ma in buono stato di conservazione, mentre tutti lo dicon disfatto, nella veduta del Pingone non n'apparisca vestigio, e certo sia che per difesa della città non potevano i Francesi lasciarlo sussistere. Gli anfileatri di pressoche tutte le città d'Italia son posti vicino alle mura, ma fuori di esse; per quasi tutil 'eda n'è quella degli Antonini, quando più fiorirono i municipii, cosicche la frequenza de c'ittadini e de' pubblici edifici più non lasciava spazio entro l'area urbana a sifileta moli. Tengo dunque che il nostro anfileatro sia stalo eretto nel 11 secolo, come pure che laterizia ne fosse la costruzione.

La scellerata passione de giuochi anfiteatrali, colla quale, corrotta Roma dalla corrutlela Campana de Etuesa, corrupe l'Italia, lalmente aggravossi sotto l'impero, che certo e quasi solo modo di saltre agli onori municipali, si fu di promettere o dare od aver dato assai coppie di flere o di gladialori ammazzantisi per ispassar il pubblico, o di edificato l'anfiteatro in cui uccidessero o fosser mordi; e non tenno di asserire che le iscrizioni per esibizioni di giuochi od erezione di anfiteatri sono in Italia più numerose di molto, che non quelle poste da cittadini a cittadini per qualsivoglia positiva henemerenza. Crebbe quindi a dismisura il numero di siffatti edifici e non vi fa citta, eziandio di secondo o di terzo ordine, che non avesse il suo.

Scrivendo nel 1838 dell'anfilieatro di Luni, la cui esistenza stat'era negata dal Massei e da altri (1), ben LXII io ne aveva enumerati nella nostra Penisola, di essi constandomi con

<sup>(1)</sup> Osservaz. letterarie IV, 217; Memorie di Luni p. 65.

certezza per averli in massima parte veduti, per attestazione di scrittori o di architetti, e per lapidi locali. Non piacque il mio asserto al dotto professor di Konisberga signor Friedlaender (1), il quale d'assai ne restrinse il numero, rari riputandoli anzichè frequenti. Alla sua opinione contraddetta dal fatto io oppongo ancora un' aggiunta di altri xxnı anfiteatri, faciente salire il primo elenco a ben LXXXV: nè ho dubhio di asserire, che una diligente perlustrazione della parte men percorsa d'Italia, quale la Puglia e l'ultima Calabria, ne porterebbe il numero almeno a cento, non contando quelli delle isole. Incompinto è l'elenco di xxxvi anfiteatri d'Italia dato da Hübner (9), nessuno, per figura, mentovandone de' cinque che avemmo od abbiam in Piemonte, ad Aosta, Cimella, Libarna Pollenza, Torino. Sette ne contiene il catalogo dell'Hubner, ch'io non conobbi oppure scordai, e sono di Abella, Arimino, Interpromio, Sutri, Velletri, Venosa, Vulci, tralasciando la Dalmata Salona, ai quali aggiungo ora Bologna, Caiazzo, Cimitino, Eclano, Fondi, Lanuvio, Napoli, Preneste, Ravenna, Suasa, Sinnessa, Sorrento, Superaequum, Telese, Torino, Venosa (3). Danque ai LXII riferiti sin dal 4838, aggiungendo i sette dell'Hübner coi sedici qui notati, la lor somma totale ascenderebbe nella sola Italia a ben LXXXV. Gli nltimi, come i primi, io li conohbi da scrittori locali o da antiche iscrizioni ed in ispecie da quelle del Mommsen.

Che un teatro vi foses in Torino, lo argomento non tanto dal trorrarene uno anche in città di minor importanza, quali Aosta, Pollenzo, Libarna, Tusculo, Alba Fucense, ma più di tutto dalla tapide al N.º 208 del liberto Aulo Titio Bellico, che o tra Gorgapirio ossia maestro e capo dell'apparato secinio, ufficio necessariamente traente con sel la scena e quindi il leatro. Forse era vicino all'antileatro, vi piratando il Pingono

Mœurs Romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins (1867) 11, 300.

<sup>(2)</sup> Annali dell'Istituto (1856) p. 67.

<sup>(3)</sup> Tralascio quello di Lictia o Lupira, ora Lecce in Calabria, di cui fa motto Guido geografo (Edd. Pinder et Parthey; p. 468). Egli veramente lo dice teatro, ma per contenere il nuovo pieccolo caseggiato sostituito all'antico, chiaro è che doveva essere un anfiteatro. Scrivera Guido nel 11 secolo.

di un' area in orbem, qua comoedi et tragoedi olim dabant spectacula, ed esso pure sarebbe stato suburbano.

Molti dovevano essere i templi in Torino, ma di nove soli ci giunse na ricordo e sono i seguenti. Dove fu poi la chiesa di S. Solutore nel lnogo della cittadella, e dove havvi la chiesa dello Spirito Santo, ergevansi, giusta le tradizioni, i templi d'Iside e di Diana. In un tempio sacro a Roma ed Augusto fu probabilmente flamine il console Q. Glizio, così appellato in iscrizione al N.º 448; in altro tempio al Divo Augusto fu eziandio flamine il patrono della colonia C. Valerio Clemente. giusta il N.º 446, com'è probabil cosa che del Divo Claudio lo fosse P. Fadieno, di cui al N.º 444; flamine del Divo Vespasiano fu P. Cordio Vettiano al N.º 63, come del figliuol suo, il Divo Tito, lo fu L. Alfio Restituto al N.º 447; finalmente della Diva Annia Faustina giuniore, figlia di Antonino Pio e moglie di M. Aurelio, fu sacerdote costi l'indegno Commodo figliuol suo, oltre la memoria che abbiamo al N.º 454 di nn Q. Appio pontefice d'ignota divinità. Ma degli ultimi sette templi, come de' due primi, nessun' altra memoria, nessuna reliquia ci è pervenuta (1).

Nel principio del xvri secolo scrivera il Le Monnier (9) essevil principio del xvri secolo scrivera il Le Monnier (9) essoticrranee, ma ch'egii non vi dava fede; favole però non sono, trovato essendosi circa il 1835, alla torre del Diavolo sui colli di Pino, certi vasti e pulitissini cunicoli intaglatia nel tufo, di molta lunghezza e diretti in vario senso, ma ostrutti dalla terra endatavi. Vi si secondeva per pozi verticali e di sezione quadrata, che forse erano in ulficio di ventilatori, forse costibiuriano altrettalante uscite alla campagna, come a Preneste e ad. Alba Facense (3). Del rimanente io non so dove il Padovano Paoletti (9) abbia trovato, che fiu questa città e de » Angasto nobilitata con magnifici edifici, scorgendorisi di presente qualche ripuzuredove le riquia di quella nobile sattekità.

<sup>(1)</sup> Vedi il capo v delle divinità in calce al N.º 953,

<sup>(2)</sup> Antiquités, mémoires d'épitaphes etc. de France, Savoye, Piedmont etc. Lille 1614, p. 49.

<sup>(3)</sup> Strabone II; Velleio II, 27; Antichità di Alba Fucense p. 175.

Dirò ora di cosa chio credo accessi all'industria figulina già collivata nella nostra cilia. Dal 1830 al 1848 on el tratto andante dalla piazza delle Frutta all'ospizio Cottolengo, trovossi quà e là interrolto un ricco filone di anfore vinarie ad uno o due strati, a circa due metri sotto i suodo, lungo almeso mezzo chilometro e superanto in larghezza i 350 metri. Quell'anfore erna tutue egualmente disposei, ciò caprorate col collo turato da un rozzo tappo di creta cruda, pieno essendone il ventre d'argilla finissima lavata e stacciata. Doveran quell'anfore (di forma e dimensioni affatto solite, con 0,70 d'altezza e 0,30 di diametro) esser poroso affinche l'unidore ne trasudosse; eran desse infatti tutu gialle ed i pora, anzichè di mala coltura; appunto perchè l'acqua ne polesse traseleze, altesa la molta prorosità.

Tutto ciò combinato colla qualità del terreno, che è un sedimento fluviale, misto d'arena e breccia, epperciò opportunissimo al filtramento, ne conchiusi che quelle anfore così porose riempivansi di poltiglia ossia argilla diluita, poi capovolgevansi, attendendo che l'argilla si facesse densa per la lenta filtrazione ed evaporazione dell'acqua pel collo mal turato e le pareti dell'anfore e per la circostante ghiaia. Fatta così compatta l'argilla, ma non mai secca, diventava ottima per fabbricarne stoviglie. Tenendo poi che quel filone fosse largo 300 metri e che 9 anfore vi fossero (come v'erano realmente) per metro quadrato, vi sarebbero state colà non meno di 4,350,000 anfore disposte per l'epurazione dell'argilla. Siccome però quel tratto fu in gran parte occupato dalle vaste successive fortificazioni, le anfore allor trovate furono disperse, nè al solito, serbatane memoria. Costituivano desse un vasto deposito pel purgamento e lenta rassodazione dell'argilla destinata alla fabbrica di stoviglie, che qui pure potevan competere con quelle celebri di Pollenza e di Asti, che Marziale e Plinio laudavano tra le migliori (1) e dimostranlo i mattoni delle nostre mura.

Allora, come adesso, la pianta di Torino era distinta in quadrelli od isolati lambiti in senso Nord-Sud da x1 strade intersecate ortogonalmente, ed in senso Est-Ovest da altre x1

<sup>(1)</sup> V. capo V pag. 139.

inchiudendo cento isolati, come risulta dalle piante e dai selciati scoperti. Una atrada sola (quella de' Pelliciai shoccante
sulla piazza detta or di Città e già di Torino) è obbliqua tagliando diagonalmente un isolato; non poteva darmi ragione
di quest'anomalia, quando sexandosi per la chiarcia nel 1884,
vi fu riavenato un mossico hianco e nero, che attraversava
quella strada; era largo m. 3,40 e mutito si due capi, essendo stato tagliato per l'avvenutavi fabbricazione. Questa scoperta pose in chiaro che la contrada de' Pelliciai, appunto
perchè in giacitura diagonale, son è di antica origine, ma
aperta sollanto nel medio evo abhattendo fabbriche Romane;
imperciocche quel mossico, ad un metro solto il sudol, cositiativa il pavimento a terreno di una camera in una casa
antica.



## CAPO IX.

#### ARCHITETTONICA.

#### Le Porte e specialmente la Porta Palatina.

Per ogni lato della cerchia quadrata stava circa il merzo una porta maggiore e sparsamente qualche pustela, comè dimostrato nella Tav. 1; ma della porta che aprivasi nel lato orientale e del luogo dove sorgeva, non abbiamo memoria alcuna. Considerando la migliore e più antica pianta delle mura di Torino (quella del San Gallo, alla quale mi attenti), vedesi in questo lato e presso il taglio a petto una coppia di torri appaiate in modo da lasciarri spazio ad una porta, come in quelle Palatina e Secusina, tolto che le torri vi sono addossate al muro. Parmi adunque che la essa fosse collocata ed in edificio di minor importanza, che non le due anzidette, come quella che non dava uscita alla strada Romana, ne aderiva al grosso della città anticamente volto a Nord, cioè a Roma.

Questa, d'onde nacivasi a levante, dicevasi nel medio evo Porta Fidelona, e dè probabile che, come porta minore, fosse nel tempi antichi sfortial del Canadium, venendovi poi addossato un castello da Guglielmo YII Marchese di Monfertalo e Signor di Torino, castello che nel trattato di pace da questi conchiuso nel 1280 con Tommaso III di Savoia è detto demus do forcia guomi bi de non cofificariuma; Jo, e si as che queste case forti facevansi allora alle porte di città e volte verso le terre possedute dal Signore. In quel castello, dopo

<sup>(</sup>t) Cibrario Storia di Torino 1, 260; 11, 409. M. tl. P. Chart. 1, n.º 101t. t nostri avi son detti in esso da Guglielmo figli del tradimento, perfidi Torinesi.

la hattaglia di Chioggia, Amedeo VI trattava pace tra Genora e Venezia; poi nel 1416 Lodovico d'Acaia lo ricostruiva colle quattro altissime e grosse torri (7) di pianta sedecagona su base ottagona di pietre concie, imitandole da quelle delle porte Palatina e Secusina, come già in Susa la porta Savoia stat' era fabbricata sul modello di queste.

L'edificio ebbe nome di Castrum Portar Phibellomer, ma la porta urbana fu aperta a sinistra di esso e rimpetto alla strada Barbaroux, come dalla reduta del Pingono (?). La porta primitira ona è mentovata nelle più vetuste carte e l'origine del suo nome s'ignora ognicalvolta ano si vogia derivario da qualche Fansus Bellomec, avendo questa divinità fra i villici un culto sanguinario e pazzesco, come quello che S. Massimo rimproverava ai Dianatici delle nostre campagne. Trovasi però frequente negli Ordinati comunali del xiv secolo, tra i quali uno del 1385 portante che a Porta Fibellona sia fatto un rivellino con colonne; la più antica memoria a me nota non risale che all'anno 1300.

Nel lato a giorno stava la porta Marmorea ad un dipresso allo sbocco della strada di S. Tomasso in quella di S. Teresa. Non era turrita e non aveva castello addossatori, perché (appunto come nel caso di porta Fibelbona) non vi passava la strada Romèa. Il bel nome di Marmorea deve esserle vennto, perchè, a differenza dell'altre tutte ch'erano laterizie, questa fregitavasi di marmi nelle sue parti principali, come vederemo in seguito; il nome suo trovasi assati atrid (2) e men frequente che non quelli dell'altre, e la strada che di là ne usciva, appellavasi Via Marmorea (4).

Fortunatamente un lievissimo indizio n'è rimasto della sua elevazione esterna in una stampa, che con altre non poche ornava una tesi di laurea, leggendosi in calce ad una di esse Iucenalis. Boetti. Fossamenis. Primilie 1634., e conservasi

<sup>(1)</sup> Le due più alte sou quelle a levante od esterne.

<sup>(9)</sup> Archivi Camerali di Torino, stipendio del custode Castri Portae Fibellonis; Pingone a pag. 123 Porta Phaëtontis vulgo Philelonis, sive Padi.

<sup>(3)</sup> Ordinati di Torino ad a. 1381,

<sup>(4)</sup> Id. 31 maggio 1382 e 22 dicembre 1467.

nella biblioteca del Re. Fra le grandi figure di Emanuel Fliberto e Carto Emanuele I, vedesi la moderna porta Nuova coll'ingrandimento meridionale e più lontano le antiche mura urbane colla porta Marmorea. Ha questa una sola e grande passata fra due paraste o colonne portanti corrice e frontispizio e nel timpano uno scudo. Ancora, dalla veduta del Pingune si scorge che questa porta d'altro non constava che di
un semplice muro; ma la maniera sua richiodente ne fusti o
nelle corrici del fastigio la presenza de' marmi, valse alla porta
quell'azginto.

Ne può spettar quella decorazione al secolo xvi, non avendosene negli Ordinali comunali memoria alcuna, mentre di porte urbane ad uno e più archi fiancheggiati da fusti portanti un fastigio, ne abbiamo presso i Romani hen molti esempi, come l'arco di Druso in Roma ed ivi pure quello fatto da Augusto sulla via Tiburtina; quello celebre e pur Augustéo di Rimini; la magnifica porta Anrea di Ravenna, a due passate, eretta sotto Claudio nell'anno 42 (U); le due porte di Verona, delle quali una di Gallicno, a non dir di starlatte. Le quali ana logie mi fan credere, che la nostra porta abbattuta circa il 4635, fosse opera Romana e durasse nella sua integrità; imperciocchè nell'età anteriori unon si sarchebe sicuramente de dificata da uoi una porta decorandola di frontispirio e fusti, tuttociò a mero ornamento.

Non posso initavia ammeltere la tradicione per la quale si vorrebbe che la vicina chiesa di S. Teresa, allora edificata, siasi arricchita coi marmi tolti a quella porta, nulla in essa accusando una simile provenienza (Pl. Ripetonsi queste voci in ogni eta, nè sorse sacro chificio presso una mole antica, che tosto non si sia delto spegitata questa ad ornamento di quello. Così in Sarrana si vuole che a fregiar nel 1474 la fronte della cattedrale ed il suo sepoltro domestico, il cardinal Calandrini nudasse de suoi marmi l'anfiteatro Luncase, che invece è tutto di scheggioni di pietra arenaria.

Il lato occidentale delle mura urbane conteneva la porta

<sup>(1)</sup> Disfatta nel 1583, ma disegnata allora presso il Ligorio nel vol. xvu delle Antichità.

<sup>(2)</sup> Torelli presso Cibrario Torino nel 1335 pag. 5.

Secusina laddove la strada di Doragrossa è intersecata da quella della Consolata. Questa porta, e la Palatina, erano le due principali, poste essendo sulla strada consolare da Roma all'alpi Cozzie; allorquando nell'anno 312 vi accorsero fuggitivi i Massenziani sconfitti da Costantino a Collegno, trovaroula chiusa dai cittadini, che affetto o vittoria rendeva devoti al vincitore, come vedemmo nella Storia pag. 97. Che avesse un castello addossato e ritenesse circa il 1000 il nome che tuttora dura, risulta da documento del 1031 Actum in palatio domni Magninfredi marchionis in civitate Taurinensi (1): da altro del 1064 Actum infra anteportum de castro quod est constructum supra portam Secusinam de infradicta civitate Taurino (9): in altro del 1080 ..... in civitate Thaurino in castro constructo super porta, quae dicitur Secusina (3); e tre anni dopo . . . . . in civilate Taurini in palacio constructo super portam quae dicitur Secusina (4); finalmente in carta del 1033 Actum infra quitale Taurino intus castro quae est desuper porta Secusina posito (5), Imperciocchè gli edifici dai Romani addossati alle porte per custodia di esse, mutaronsi nella bassa età in residenze del Signore.

É oltremodo probabile che il nome di porta Secusina le fosse imposto sin dalla prima deduzione della colonia, dalla città cui tenderano essendo denominate in Roma le porte Ferentina, Labicana, Nomentana, Ostiense, Portuense e così, a tacer di tante altre, in Milano eran dette Ticinese ed Argentea le porte uscenti verso quella città e terra (9), la Vercellina essendori confermata da lapide antica (7), e questi tre nomi vi si conservan tuttora. È però possibile, che officialmente o popolarmente fosse chianata porta Gallica dalle vicinissime Gallic

<sup>(1)</sup> Terranco Adel. Illustr. 11, 199.

<sup>(2)</sup> In altre del 1079 (n.º 393). M. H. P. Chart. 1, n.º 358 ..... Prope civilatem Taurini non multum longe de porta quae diciter Securina.

<sup>(3)</sup> Terraneo I, p. 118.

<sup>(4)</sup> M. H. P. Chart, I. n.º 396.

<sup>(5)</sup> Terraneo II. 901.

<sup>(6)</sup> Giulini Memorie di Milano 1, 15.

Collegium Iumentariorum Portae Vercellinae. Marini Arvali p. 779.

denominazione eguale correndo anticamente a Rimini e Fossombrone (1).

Non pella grandezza, ma nella forma, doveva avere analogia molta colla porta Palatina. Le addotte carte mentovandovi un castello o palazzo, inchiudon l'esistenza di un Cavaedium; che le torri vi fosser due e sedecagonali, vedesi dalle piante antiche e dal Pingone, come pure che vi fosse una sola apertura stradale; m'è ignoto s'essa contasse uno o due ordini di difese superiori, questo so bene che non grande erane la mole, dicendo il Busca (2) che fu demolita per essersene il suolo rialzato cotanto da interrarge più della metà. Nel 1845 io potei verificare il pavimento Romano appunto nel sito della porta Secusina e sottostante al moderno di m. 1,85; ora se alla porta Palatina il terreno rialzato di 1,62 lascia ancora una luce verticale di m. 4,40 e se la Secusina, perdendo men di due metri, era interrata per metà, convien dire che in luce libera non si alzasse che circa quattro metri; così quest'entrata riusciva, in grandezza ed in misura, minore di quella verso Roma.

È frequentemente mentorata negli Ordinali comunali, ma senta comi lopografici o descritivi; se no tace nelle guerre del millecinquecento, imperciocche i Cesarei, venendo di Lombardia, doverano operare sul loro naturale oggettivo, che era la porta Palalina. Espercio non son' ha più memoria sino all'epoca della sua distruzione accaduta nel 1985 per far più comodo l'ingresso a Catterina d'Austria, che spossalasi con Carlo Emanuele I, entrava in Torino alli 10 agosto (3); la cosa è narrata al luogo citato dall'ingegnere Gabrio Busca, che so-prastette alla sua demolizione.

Singolar modo di abbellir le città distruggendone i monumenti; ma in Roma stessa, settaut'anni dopo, Alessandro VII

<sup>(1)</sup> Tonini Rimini avanti l'éra volgare 1, 909; Pabretti l'incript. au. p. 157. Enrico V nell'anno IIII dideo al comune di Torino publicam stratam quae de ultramontanis partibus per burgum S. Ambrazii Romantentil. M. H. P. Chart. 1, n. 2 414. La strada Romana antida a Vercelli, circa II 1300, appellossi Strata Lombarda, come dallo Statuto di Torino p. 677.

<sup>(2)</sup> Archit. militare (1601) capo 7.º

<sup>(3)</sup> Guichenon 1, 714; Cambiano p. 1927.

abbatteva l'arco di M. Aurelio, come ingombre alla via del Corse; così la pensavan allora tutti quanti, così la pensan oggi moltissimi. Da Gaudenzio Merula professante umane lettere in Torino circa il 4540, sappiamo ancora che il castello o torred iporta Secusima fu per metà demoltio a merzo il xus secolo da Pietro di Savoia, perchè nelle sue prigioni erano pertii il nepole Bosifacio col Marchese di Saluzzo (1); cosa impugnata dai moderni storici.

Principalissima fra le porte Romane di Torino e sola ad esserci pervenuta in assai buono stato di conservazione, quanto alla fronte esterna, è quella detta or Palatina; imperciocche nelle città antiche, la porta che accennava a Roma, primeggiava sempre per mole, per numero di passate, per sontuosità ed imponenza.

Che questa porta sia veramente Romana e fatta da Augusto quando, dopo Cesare, qui deduses la colonia, la dice apertamente la maniera e costruzione sua, e fu cosa inconcussa ne' secoli xx, xvi, xvii allorquando la retta intelligenza delle attiche fabbriche maggiormente sentivasi. Solo da un secolo in poi, non si seppe più vedere quanto v'ha di patente e si addussero argomenti vani per dimostrarta opera barbarica; all'etta siessa ii dotto e bizzarro llardonin ingegnavasi di provare come, ad eccciono delle Gozgoiche e delle Epistole Oraziane, gli scrittii de Latini poeti opera fossero di monaci del secolo xttr.

Nell'anno 4494 il cardinale Giuliano della Rovere, che fu poi papa Giulio II. per fuggir l'ira di Messandro VI, ricoverò a Savona col grande architetto suo Giuliano Giamberti da San Gallo 39, e portatosi poecia per Provenza a Lione, tornò il San Gallo a Savona; che gli passasse allora per Anota, l'ho argomentato altrove (9) e che fosse anche a Torino, me lo prova I diseggo che qui descrivo. Nella Barberiniana di Roma

<sup>(1)</sup> Turrim, quam ctiam ad portam Segusinam videmus, dimidio tenus, Petrus subcreti mandavit, quod in ca Bonifacius nepo et Marchio Saluciarum fuerint extincti. Ms. degli Archivi di Stato; Pingone pag. 47; Cibratio Storia di Torino 1, 251.

<sup>(3)</sup> Guicciardini 1, p. 58; Vasart in G. ed A. da San Gallo.

<sup>(3)</sup> Antich. d'Aosta (1862) p. 3.

conservasi un bellissimo codice membranacco, in foglio, di parcechi edifici antichi d'Italia e Grecia disegnati dai valenti architetti da San Gallo e singolarmente da Ginliano, oppure tolti da Ciriaco d'Ancona (1). A f.º 44 v'è la nostra porta e scrittovi ATVRINO; il disegno è alto 0,224, lungo 0,310 dimodochè la scala n'è di poco inferiore al 1/100.

Esatlissimo sarebbe questo disegno, ogniqualvolta pinciulo non fosse al Sau Gallo, come a' suoi contemporanei, di abbellir questo ed altri edilidi, applicandovi a capriccio fussi; cornici, fronispiti (9); facendovi di marmo le paraste, che vi son lateritie e ponendone dove non ne furon mai. Le torri vi son circolari e con decorazione proseguita da quella del corpo di mezzo, ma le quattro passate vi son tutle aperte; sul cornicione supremo vi è un po d'attico, ma la troppa libertà adoprata altrove mi vieta di farne caso. Lo lucidai dall'originale come primo disegno delle noste antichità, da noi non cissendo giunto Ciriaco d'Ancona, che pur vide Novara e Vercelii (3).

È da credere che circa il 1560 la disegnasse anche il Fioreninio Gherardo Spini, perciocoche nell'incidio suo trattalo initiolato: Delle institutioni de' Greci el Latini architettori intorne gli ornameni che concengono a tutte le fabricche che l'architettura compone (4) dice di aver altentamenie misurato gli avanzi de' hunni tenpi in Pienonte e nel Delfinato, nolando ancora come in Torino in breve s'ammalino i forestieri pel rapido transasso dal cado al freddo.

Ĉirca l'anno 1600 non dubitarono di dir Romana ed Augustèa questa porta tre uomini autorevoli molto. Pongo primo lo statista Giovanni Bottero nel 1607 serivente come a Torino i Romani ieduasero una colonia et Augusto Cesare l'honorò della porta cles si dice honoi a Palasso (3).

- Fu cominciato almeno nel 1465. Vedansi le Mem. Rom. per le belle arti (1786) 11, 163 e Marini Arvali 721.
- 2) Forse codeste alterazioni parvero lodevoli al San Gallo trovandole nella Porta Nera di Treveri, che ha le torri decorate da tre ordini. (3) l'arla il Napione (Mon. dell'Archit. antica 111, 185) di un disegno da lui avuto; quantunque senza merti, doveva esser recente.
- segno da lui avuto; quantunque senza merti, doveva esser recente.
  (4) È nella Marciana di Venezia classe IV, cod. 38. Cf. Morelli Cod. Ital. della biblioteca Nani p. 10.
  - (5) I Capitani, con relationi di Spagna, Piemonte ecc. p. 195.

Segue Federico Ghistieri dal Bosco presso Alessandria, insigne per Dravara, scienza di guerra ed eleganza dello scrivere e che, militando per Savoia nel 647, cheb grado di Mastro di campo generale (1). Consultato allora da Carlo Emanel I sulla fortificaziono del moro ingrandimento di Torino, rispondea fra altre cose come « i Romani le loro colonic circondavano con mari e tori conforme all'archiettura lasciala taci da Vitravio veggendosene per ancora le reliquie nei muri di Torino e negli altri d'Irrea e nella bella et ornata a fabbrica di matione cotto con l'ordine toscano della porta Palazzo memorabile per l'invenzione di Cesare da Napoli cic. a della qual invenzione sarà della forsi finali della qual invenzione sarà della finali supranione sarà della finali finali per l'invenzione di Cesare da Napoli cic. a della qual invenzione sarà della finali finali della qual invenzione sarà della finali morpione sarà della finali morpione sarà della finali morpione sarà della finali della qual invenzione sarà della finali morpione sarà della finali della qual invenzione sarà della finali morpione sarà della finali della qual invenzione sarà della finali della della qual invenzione sarà della finali della della qual invenzione sarà della finali della della della della della della della della della della morpione sarà della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della della

della qual invenzione sarà delto în séguito.
Pongo finalmente un lungo quarcio di Gabrio Busca milanese, che dal 1500 sino alla fin del secolo fu col fratel suo Francesco ingegenera al soldo di Savoia, e lo do per niteiro troppo importanti essendo le motirie che delle mura nostre vi son fornite. Delto come i Romanai afforzassero lor mura con piantoni ossian chiavi d'olivastro (3), agginage che a Torino icambio di questi e havevagiti fatto l'architelto per fare il o corritore o androne, di sopra alcuni volti sostenuti da pilastri fra di lore, non multo lontani et lanto dal muro, che de micnostrandosi potessino scansarsi, et nella muragita fra mezzo i due pilastri erano feritore per le balestra, et in guisa che erano due sadroni, o corridori, l'uno sopra i volti l'altro solto. Fu poi guasta in parte quest'opera mentre faccavasi la cittadella di detta città, et pure ve ne rimane ancora qualcho vestigio, che sensa l'inagiria del ferro era per cora qualcho vestigio, che sensa l'inagiria del ferro era per cora qualcho vestigio, che sensa l'inagiria del ferro era per

<sup>(1)</sup> Fu il Chiniteri um focondissino scrittas militare, conocendone io ben 10 opere tutti neidie, cocceto quella stampata um non poblicata delle Repole di medit consglirrendi accretiti. Parma 1879, 4.º coco disegni a mano. Le citalo percele le traggo dal Perrer delso III. R. di Savoia in risposta olla dimenda della detta d. R. fitta et delbeni iagrandir Torino, a di se qual perte forci debbe delto deprendimento, particolarmente se il real forme Po debba chinderni nella città, monché dal Dicerco coppe Taret di for la gerra, che di lai si hanno autografi nei vol. 11 e 1º di miscellanea militare nell'Università d'I Torino.

<sup>(3)</sup> Vitruvio 1, 5 parla di radici o catene d'olivo, taleas oleagineas ustulatas. In nessuna fabbrica antica ve n'è vestigio.

- » durar perpetuamente. Trovasi che e' furono fabricate sin da' » tempi d'Augusto. Di due porte intiere che vi grano, nna
- » ne ho fatta disfare io; per essersi tanto accresciuto il solo,
- p che restava coperta più di mezza; per rinovargli una porta
- » di vivo per l'entrata della Serenissima Infante Donna Cat-
- » terina d'Austria mia Signora; l'altra che si dice Porta Pa-
- » lazzo, è anco intera tutta di mattone cotto et della forma
- » che Vitruvio ha scritto, tanto boni et con sì gran diligenza
- » posti in opera, che pare che sia d'un pezzo solo, et assai
- » bene ornala secondo l'ordine loscano (1), »

Nell'anno 1699 apertasi la porta Vittorio sulla piazza delle Frutta, fu chiusa questa che alla nuova trasmise il nome di porta Palazzo. Nel consiglio del Duca fuvvi allora chi propose di demolirla in nno colle sue torri, ma l'avvocato ed ingegnere Antonio Bertóla, tanto illustre per la difesa di Torino nel 4706, notandone la grande importanza storica, pervenne a salvarla (2). Imperciocchè anche il Bertola stimavala opera Romana, come pure l'autore dell'antica Guida di Torino (3).

Non fu che nell'età a noi prossima, che perduto ogni retto senso critico, si scorsero in quest'edificio cose che non vi furon mai, non vedendovi quant'è visibile a tutti. Allora il per altro dotto e diligente Vernazza ne scriveva « Quivi (carceri

- » del Vicariato) è l'avanzo della più antica fabbrica di Torino, » d'opera reticolata. Ma le aggiunte fattevi ne bassi tempi, e
- » le ristorazioni moderne appena lasciano distinguere ciò che » vi è di vero antico (4), » Così egli, lasciandoci credere che non avesse badato mai a quella struttura.

Poscia in questo secolo, al cav. di S. Quintino, dopo lungo soggiorno in Lucca dove abbondano le fabbriche longobardiche, parve che a questo popolo si avesse ad attribnire la nostra porta, quanto in essa bayvi di evidentemente Romano, dandolo ai Longobardi, che, a detta sua, le opere romane

<sup>(1)</sup> Della Architettura Militare, Milano 1601, libro 1, cap. 7.

<sup>(2)</sup> Cibrario Storia di Torino vol. II, p. 11 e nota 3,

<sup>(3)</sup> Per Gio. Dom. Rameletti (1753) p. 147. « Queste torri sono

<sup>·</sup> l'unico avanzo, che si veda, delle antichità romane ed erano il · palazzo Augustale e Curia dove tenevano i consigli e le pubbliche

<sup>·</sup> giudicature. · Così con errore tolto dal Maffei nella Verona illustrata. (4) Guida pel Derossi, 1781, p. 89.

soppero così abilmente seguire; le sagome, la maniera, la struttura per lui son prote d'una savia imitazione non ispeula a que tempi (1). La facciata annessavi (in scala di 1/1815 è sufficientemente estatta quanto ai due ordini; ma siccome il tratto a terreno colle sue quattro passale, il 8. Quintino nol vide perchè allora nascosto da un muro, ei lo pose tutto pieno e con traccia di una passala sola (2).

Di questo libro stampato a Brescia e diffuso oltre Ticino, ebbe notizia Federico Osten, che ne' suoi Monumenti di Lombardia (3) diede la nostra porta. È maraviglia come uno studioso architetto seguisse quelle opinioni, ma ei fu facilmente sedotto da chi, facendo Longobardo il nostro edificio, ne cresceva il numero coll'unica porta di città pervenutaci da que' secoli. L'Osten vide certamente la porta, ma uon la misurò; la vide, essendovi nel suo disegno certe esattezze sfuggite al S. Quintino, come pure dal trovarsi nel suo libro cinque fabbriche postre di quello stile che chiaman Lombardo (4): non la misurò, inaccessibile essendo allora la fabbrica nè visibile a terreno; troppo svelti vi sono gli ordinl, pieno e seuza porte il muro inferiore, il perpetuo zoccolo di pletra, di cui parla e dà il disegno, non ha esistito mai, e quando sì, non l'avrebbe potuto vedere, essendo interrato per quasi due metri; il coronamento delle torri ei lo suppone nella maniera tenuta presso il mille.

Paragonando questa tavola colla fabbrica, vedesi che l'Osten per le misare loagitudinali si valse del S. Qulnino; per le altitudinali usufra la comodità della struttura laterizia, numerandone i mattoni. La scala adorzata è di 14 millimetri per

Dell'Italiana architettura durante la dominazione Longobarda.
 Brescia 1899, cap. 3, § 4. In risposta ad nn quesito posto a concorso dall'Accademia di Brescia.

<sup>(2)</sup> Il barone Malzen ne' snoi Monuments Romains dans les États de Sardaigne (Torino, 1996) non ne dà la veduta, ma a pag. 30 ne parla leggermente e con molti errori.

<sup>(3)</sup> Die Bauwerke in der Lombardei vom 7. bis zum 14 Jahrhandert. Geseichnet und durch historischen Text erla
ütert. von Friedrich Osten Architekt in Rom. Darmstadt L° 1846-1854, tav. 1.4

<sup>(4)</sup> S. Evasio di Casale, S. Pietro d'Asti, S. Andrea di Vercelli, Duomo di Novara, Duomo d'Asti; dalla tav. 2.ª alla 18.ª

metro. Cesì pure nella breve notizia storica unitavi, dore mentova il marchese Manfredo, attinge al S. Quintino, di cui sempre lace; nessun documente prova però, che in quel Palatismi dimorato abbiano, come ei dice, Carlomagno, Carlo il calvo, Carlo il gosso nell'uru e u secolo; notando poi come vi morisse nel 960 il re d'Italia Ugo padre di Lotario, intende di Lotario figlio d'Ugo; il quale, da Liutprando, dal monaco Novaliciense e dall'antica cronachetta d'Italia, apppiamo benal esser morto in Torino, ma non già nel castello di quella porta.

Eco danque come un' opinione gettata a caso su' monumenti antichi facilmente si radichi in chi il riproduco senza quella sicura intelligenza del soggetto che fondasi su lunghi studi. Assai si e riso del monaco Novaliciense diceste come l'Arco Angustico di Susa cretto fosse nell'uru secolo da Abbone palirizio per iscriverri nell'stitico le donazioni fatte a quel monastero, cosicche i popoli mentovati nelle due grandi epigrafi convertivansi in altrettante corti e mansi (I). Vireva il cronista nelle più fitte tenebre del medio evo: vivevan giì altiri nella odierna luce critica, eppur caddero nello stesso errore di scambiare per opera dell'un secolo un edificio in cui lo stile, la maniera, il concetto, le cornici, la strattura, l'identità colle antiche porte urbane tutto grada l'età d'Augusto (3).

È da credere che alla sua edificazione avesse nome di porta Romana, pioche i ucciva chi andasse a Roma per Pavia, Bologana, Cagli e Narni. Così era infatti denominata la porta volta a Roma in Narbona (2) per figura; in Gresoble dove Diocleziano e Massimiano dai lor nomi chiamarono Breutea la porta Viennese e Giovina la Romana (4); in Milano (5); in Padova (9); in Vesafro (7); in Nola dove la regione Romana implica la

<sup>(1)</sup> Chron. Noval. lib. 11, cap. 18.

<sup>(2)</sup> Codesti assiomi dell'arte, suzichè opinioni mie, io li aveva già esternati dal 1838 nella Storia del Forte di Sarzanello pag. 30.

<sup>(3)</sup> Grutero 167, 7.

<sup>(4)</sup> Bimard in Muratori 1, p. 79.

<sup>(5)</sup> Labus in Rosmini St. di Milano IV, p. 463. Paulisus in S. Ambrosio, 8.

<sup>(6)</sup> Furlanette Iscris. Patavine p. 88.

<sup>(7)</sup> Mommsen I. R. N. 753.

porta di egual nome (1); anzi, nella Roma antichissima di Romolo due porte eranvi dette Romanula e Romana (2), con denominazione tuttor ritennta a Milano, Firenze, Siena ed altre città minori.

È credibile che sotto i re Longobardi si chiamasse Porta Ducatis dal soggiornari i Duchi di Torino, governani il Bucato che, come limitrofo co' Franchi, era fra i più insigni del regno. Dall'addossalori palazzo ducale obbe nome la chiesa di S. Pietro de Carte Ducio, delta quindi di S. Pietro al Gallo (presso la contrada o vietta di tal nome) prossima alla porta e con nome trovantesi in parecchie altre città (3).

Dopo la conquista del regno Longobardico, Carlomagno ne parti il territorio in Comitati, parecchi de' quali rinniti formarono una Marca; il conte del Comitato di Torino essendo ad un tempo preposto a non poche contée, fu marchese, e quando nell'827 il messo imperiale Bosone proferì giudizio in Torino (4), l'atto fu rogato infra Civitate Taurinensi Curtis ducati; cesì pure, in placiti dell'anno 880 parlasi di un conte Supone risedente in civitate Taurini curte ducati, nonchè di un vicario suo in Asti in iudicio, in mallo publico, in curte duesti (5). Dai quali documenti si vede che la corte del conte Franco, per tradizione Longobardica, obiamavasi Corte del Ducato. Ora, il cronista Novaliciense (6) parla della chiesa di S. Andrea sub porta Comitale ai tempi di Adalberto marchese padre del re Berengario al principio del secolo x; e ciò sta bene, riferendosi quel nome al nuovo grado dei Comites, che governavan Torino risiedendo nel palazzo o Castrum di porta Palatina: ma questo nome tratto dai Comites, induce per analogia quello di Porta Ducalis datole ai tempi de duchi Longobardi. Potrebbe dubitarsi che Porta Comitalia fosse la Secusina, se non fosse noto che quest'ultima, ossia il suo castello,

<sup>(1)</sup> Mommsen I. R. N. 1989.

<sup>(2)</sup> Festo in Romanum; Varrone L. L. IV, 54.

<sup>(3)</sup> Muratori Antiq. Ital. 1, 150.

<sup>(4)</sup> M. H. P. Charl. I, n.º 19.

<sup>(5)</sup> Muratori Antiq. Ital. 1, 359; M. H. P. I, n.º 36; Balbo Conti, Duchi e Marchesi dell'Italia settentr. p. 26.

<sup>(6)</sup> Lib. v, cap. 5.

da lungo tempo spetiava ai monaci della Novalesa (1), epperciò non polevano abitarvi i Conti.

Il tiolo e grado di Conti di Torino passò poi negli Ardainici e quindi in quelli di Savoia per reredità della contessa.

Matilda a mezzo il secolo xi (9). Inianto, dalle eminenti torri
di porta Palatina nasceva e popolarmente propagavasi il nuovo
nome di Porta Turrianica per eccellenza, trorandosi in catta
dell'imperatore Enrico Ille del 1047 castrum etiam supra portame esiame violatisi (Taurinnics) quas dicitar Turrianica (3).

Pare taltaria che quesio nome non perdurasse nelle bosche
del popolo, perchè, al tempo stesso, un altro ne sorse, e
come dal vicino fiume una porta di Capua fa delta Visitaria (6),
così da noi, dalla prossima Dora Riparia, la porta Palazzo
appellossi Devanes sind al 1428 (5), avendosi anche in carta
del 1488 un Jacobsus de Portadorania (9) e durando sino a lutto
il secolo xi (70).

La denominazione di Porta a Palazzo sorso assai preslo o dall'addoessatrà sibiazione de Duchi e Conli, o da quella presima de' vescovi nella quale dimorarono nel secolo xvi i governatori Francesi e poi i Duchi di Savoia; essa fu adoprata ad un tempo con quella di Porta Doranea (3). Per la Imodo, questa che fu dapprima Porta Romana, poi Ducesis dal Duchi Longobardi, pio Comistisi dal Conli Franchi, poi Turrianica dall'eccelse sue torri, poi Doranea dalla prossima Dora, fa sempre ad un tempo Porta Palazzo, quindi chiusa, poi riaperta a giorni nostri, con spontanea giusteza richiamolla il

<sup>(1)</sup> Chr. Noval. 17, 24.

<sup>(2)</sup> Durandi Marca di Torino. Docum. vill, Ix.

<sup>(3)</sup> M. H. P. Charf. I, n.º 330. Il nome popolare di Torri d'Ovidio chebhe quest'editicio, non parmi che venga no dal poeta, noi da Wido imperatore e re d'Italia, ma piutosto dal vescovo Wido I circa II 1040, quando morto il Conte di Torino Oddeirio Manfredi, il vescovo potò occupario per breve tempo, pria che passasso alla Contessa Adelaido.

<sup>(4)</sup> Mommsen I. R. N. 3633.

<sup>(5)</sup> Nasi Cariulario ecc. ms. ad a.

<sup>(6)</sup> Miscell, di St. Ital. (1862) 1, 266.

<sup>(7)</sup> Vallauri St. dell'Univ. di Torino 1, 113.

<sup>(8)</sup> Pingone p. 78, 80. La trovo scritta Porta Palatii per la prima volta nello Statuto di Torino peg. 677.

popolo col nome primo di Porta Romana, sinchè piacque alla Civica amministrazione di dirla Porta Palatina, denominazione che non fu mai sua, adopratola avendo soltanto i letterati del xvi secolo per significare in lor latino la volgare Porta Palazzo.

Dico che col nome di Porta Palatina non polè esser chiamata nell'antica età, nou essendovi allora nn palazzo, ma il solito edificio per la sua guardia; non all'età Longobarda, insegnandoci Paolo Diacono (1) come re Bertarido, edificata circa il 680 in Pavia e presso il real palazzo una porta, non la dicesse Palatina, ma Palatimensis; non finalmente ne' secoli posteriori, non essendo invalso tal nome che presso i latimanti del millecinquecento.

Dirò ora della fabbrica di questa porta, la di cui pianta e fronte son nelle Tavole II e III.

A terreno le passate vi son quattro, due maggiori e due minori, come in quella di Nimes e nelle due di Autun, essendo già espresse nel citato disegno fatto nel xv secolo da Giuliano da San Gallo quando libera n'era la fronte. Uno scavo apertovi nel 4854 entro la portina a levante ed abbassato sin sotto le fondamenta, vi palesò le scorsoie della saracinesca; le riseghe inferiori e qualche poliedro del pavimento antico. Tracce visibili di altre scorsoie le notai anche nella contigua passata maggiore, e che la saracinesca pur vi fosse (oltre le traccie che ue rimangono), lo dicono tutti gli scrittori parlanti della sorpresa di Torino tentata da Cesare da Napoli nel 4543, come Pingone, Bugati, Benvenuto Cellini, Du Bellav, Tensini, il Busca anzicitato (2) e soprattutto il teste oculare Fraucesco Mirandola narrante come i cittadini, benchè deditissimi al Duca, accorressero ad abbassar la saracinesca e ripnisare i Cesarei (3); tanto ad essi, come poscia ai Saragozzesi, gravava la taccia d'una sorpresa.

v, 36. Rex Bertaridus in civitate Ticinensi, portam contiguam Palatio, quae et Palatinensis dicitur, opere mirifico construxit.

<sup>(3)</sup> Pag. 8t; Histoire p. 912; Vila 11, 467; Mémoires lib. 1x; Fortificazione 11, 6; Archit. Mil. 1, 12.

<sup>(3)</sup> Pratica et esperienza del guerreggiar moderno (Modena 1844) lib. 1, cap. 33.

Non v'eran haltenti, ma si un ponte levratioje fattori ne' tempi bassi e di cui redesi esternamente l'incastro pel suo adutta-mento verticale. La saracinesca (Cataracta) è di uso antichissimo, trovandosi nelle porte Italiche, Eirusche, Greche e Romane, accennale essendo in Oriente e mentovate da Vegezio e da Enea il Tattico (1) con molti storici antichi. Possavan abbassate sopra doe dadi di pietra, che vi segnai, ed innalazvanni col torno dalla galleria superiore. Lo scavo anzidetto fece pur vedere che dai due lati delle passate maggiori stavano altrettante pietre concie alle m. 4,70, larghe 0,30. La scoreisi della cataratta della porta minore è alla Tavola II, figura 5.

Nell'angolo che la torre a l'evante fa colle mura vedonsi parecchi mattoni forati da palle di schioppo; è probabale che ciò accadesse nella tentata sorpresa del 1543, quando due dei quattro carri, con soddati imperiati nassosti sotto il fieno restaron chiusi in città e gli altri due segregati di essas; si combattè e quei di fuori, tenendosi sotto le torri per non esser offesi, altro no peterna fare che degl'inutili spari contr'esse (2).

Il muro interno, a 6 metri dall'esterno (conservante la struttura antica, ma non Augustéa), e d'opera incetta con legamenti lateriti. Procedendo entravasi in un cortile (ripetato in molte porte del medie evo; Citiuno, Chiestra, Bassa-Cour), che io, per analogia, chiamerò Cossadium, iguorandosene il nome antico. I due lati aperti in passate chiudevano il Gorsadium verso la campagna e la ciltà; ai due fianchi stavano due portici od ambulacri. La mia restituzione si fonda sul magnifico more laterizio a destra, trovato negli scavi del 1865 e su dea noclei di pilastri scoperti nell'anno antecedente; soprattuto poi sulla pianta della porta Augusta a Rimes eretta da quell'imperatore nell'anno 46/15 avanti l'era volgare, per epoca, maniera, fagra e dimensioni similissima alla nostra (3). Il

<sup>(</sup>t) sv, 4; Poliorecticon (ed. Casaubono) cap. 39.

<sup>(2)</sup> Contile Vita di Cesare da Napoli pag. 122, 125; Belcairo Rer. Gallicarum Comm. xxII, capo 14; tutti gli scrittori di quelle guerre e soprattutto la Pratica et esperienza del guerreggiar moderno.

<sup>(3)</sup> Data da Clérisseau, Legrand, Reynand e meglio da Pélet colle scoperte recenti (Nimes 1861), oltre le scoperte posteriori fatte conoscere da Germer-Durand.

perimetro esterno del Cavaedium è un quadrilatero di m. 46,80 per 20,36.

Le torri fiancheggiant la porta sono ora distinte interamente in see juni con pavimenti su volte semisferoidali e cementizie, ch'io credo moderne, taluna di esse impostata essendo nel vani delle finestre. Di fiori conta ogni torre quattro ordini di fenestrelle larghe, 60, alio 1,70 ed arcaste, essendo otto per piano, cioè 33 per torre. Il loro coronamento lo posì, quale vedesi in molte di Roma e Pompei, e le torri piramideggiano così insensibilimente, che il raggio del circolo iscritto, il quale è di m. 3,80 abbasso, in altezza di m. 47 non perde che 4 ceptimetri soli; dimiunizione invisibile ad occio nudo.

L'assenza di cura ne bassi secoli e certe apposite demolizioni ci han tolto il coronamento delle torri con quello del second'ordino, pel quale altro esempio non conosco che quello d'Aosta, che però non credo qui applicabile. Nell'interna parete eilindrica delle torri non v'è più modo di argomentare como fosse praticata la salita sì alla strada di ronda, sì alla lor sommità, non essendovi ne' muri alcun vestigio di scala o solaio. Supposi dunquo che nel mezzo di esse si alzasse un grand' albero di otto travi andante dal pian di terra all'ultima volta, e che sotto il parapetto d'ogni ordine di finestre stesse la sola porzione esterna di una volta anulare dante accesso ad esse; quindi, che la scala shoccante su quei ripiani fosse ad elice o chiocciola ed innestata all'albero. Una cordonata ad elice, ma aderente alla muraglia, è in una torre di Grecia (1) e ne' frequenti fortilizi medievali della campagna di Roma l'ascesa ai vari piani dello torri era praticata nel modo da me proposto, nè poteva essere altrimenti.

Ottre l'intiera demolizione interna, le addizioni fatto sullo pairar de' tempi bassi, sono le seguenti: Sulle torri i merli triangolari ed a penne divergenti (cho male s'interpreterebbero per segui di parte guella) sono degli anni 1402, 1404, fattico essendo pita tardo (2). Nella torre a ponente barvi in

<sup>(1)</sup> Revue Archéologique (1846) p. 276.

<sup>(2)</sup> Ordinati Comunali 1402, 7 agosto, Super fortificando portas Doraneam et Marmoream, quibus fortificalis Dominus dabit licenciam quod aperientur. Placuit quod fieri debeant 3. merti murorum denopra

alto una oblunga nicohia cilindrica, con traccie d'inferriata ed abbasso un peduccio; la credo intagliata per riporvi ser un piedestallo la siatua di un qualche santo patigno, come usava. Circa l'anno 1500 fu abrasa nell'ordine superiore la quarta parasta e fattori di siucco un disco radiato col nome HESYS (1); la forma n'è affatto tradizionale e giusta il tipo propagato cent'anni prima da S. Bernardino da Siena (2) e diffuso poscia per tutta Italia; anzi, lì presso sull'archivolto d'una porticina col litera tradizio, sia la data 1538. Le troniere in marmo di Gassino vi fitron poste per ventilar i piani delle torri, quando fu converso l'edificio in carceri del Vicariato; allora furon pure murale tatte le finestre.

Parte essenzialissima delle Romane porte di città era la galleria semplice o doppia coronante il muro di facciata, e la qualo poi era girata tuti'attorno al Genendium. L'architettura Romana, ne' snoi capitali punti storici fio sin' ora così mal ricercata, che nessuno bado mai a queste affatto Romane gallerie, ed il Canina parlando della porta di Fano (3) ebbe a dire che il suo ordino superiore è dell'età di Costantino, atteca questa galleria, mentre ciò appunto la dimostra Augustak.

Dirò dunque come la Romana architettura vada distinta in due grandi epoche, nella più recente delle quali gii ordini (arona greci, come greca fe tutta la decorazione; ma originale non è più, anzi quasi totalmente imitata, e non comincia che quando, dopo la guerra Annibalica, l'Ellenismo irruppe in Roma e tutte l'arti foggiò sul nuovo stampo, al paro della storia, filosofia e poessia; facendole più aggraziale, ma assai men robuste, assai men romane, sicchè l'impronta Latina quasi affatto scompare. L'altra epoca è quella antichissima degl'edici chiettamente romani, nella quale l'architetto otteneva lo scopo medialnet costrutioni ettere, stopende perché sodissima.

porlam Pulacem, aut super unam ex turribus prout placuerit Domino mostro. In ordinazione delli 8 luglio si conviene con mastro Nicolino per far 6 merli a Porla Palazzo alti 6 piedi; intendasi di piedi antichi, essendo alti m. 1,80.

<sup>(1)</sup> Cibrario St, di Torino 11, 10, 18: \*

<sup>(2)</sup> Ghirardacel St. di Bologna libro xxxx; Cicogna Iseris. l'eneziane vol. vii.

<sup>(3)</sup> Archit. antica vol. Ex., p. 86.

omesso ogni lenocinio. Uomini erano sacrificanti ad Ercole anzichè alle Muse, quando il greco vocaholo di architetto ancor non era peneirato in Roma, supplendovi, a creder mio, con quello di Magister per eccellenza e di Ingenicara (1); in fatti colla posizione greca è desso in Piatuto ed in Seneca (2).

Aptori di siffatte porte erano gli architetti militari, viarii, machinarii accompagnanti in guerra le legioni nei molispiti uffici di Menseres (3) e d'ingegneri, tracciando strade, argini, ponti, acquedotti dopo piantali i castri temporarii o stalivi, e dopo delimitati i lotti orvero la quantità de ingeri the, giusta i casi, toccassero ad ogni colono. Come architetti civili fecero a Galhii, add Aricia, al monte Laziale i templi di Ginnone, Diana, Giove; a Roma ii Talliano, la clonca massima, l'aggere di Servio, il portico di Filippo ed altri edifici mollissimi senzione di Servio, il pottrico di Filippo ed altri edifici mollissimi senzione testri, pincolte in altre fabbriche, ritrassero l'antica maniera e meglio ancora nelle porte di città, delle quali soggiongerò l'elenzo.

Il tipo antichissimo sal quale farono foggiate le porte di città, è quel di Perugia sell'arco di Via Vocchia e ne frammenti aventi nome di Porta Marzia; per ambe è disputa se sian opera degli Eltrauchi o dei Romani, ma siccome in essi le paraste e metope sono imitate direttamente da ornamenti affatto simili in parecchi sarcofagi etruschi colà trovati, e siccome, a differenza delle porte Romane, glinterparastii: con pieni non servirebbero ad uso militare, cost io propendo a crederic Etrusche (3). Ambedeu sono ad una passata sola; nella prima è sull'arco una finta galleria di sei paraste ioniche tozzissiene, con cinque dischi negli steprarastii; ha la seconda sull'imposta dell'arco due alle colonne, che con qualtro parastelle ioniche scanalafe inchiudono cinque intercolonni architavati e muotiti di un plutto, come quello da Vittuvio

<sup>(1)</sup> Plinio Epist. x, 49. Ingeniosi per Ingegneri dice un anonimo Marciano citato nel cap. vii, paragr. xi.

<sup>(9)</sup> Mostell. III, 2, 75; Poen. v, 2, 150; Epist. 90.

<sup>(3)</sup> Mensores aedificiorum, agrarii, riparii, castrenses, frumentarii.

<sup>(4)</sup> Vermiglioli Iscriz. Perugine tav. vii; Orsini nelle Dissert. dell'Accad. di Cortona vol. ix.

prescritto nelle Basiliche (1); nel vano di ogni interparastio è affacciata in basso rilievo una figura umana.

Duranto la repubblica, il aistema delle porte Romane ad una o due gallerie per la difesa superiore e piombate sarà stato usato nelle infinite mura coloniali, ma non ce ne pervenne memoria. Augusto deducendo le xxuru colonie d'Italia ed ornandole di opere pubbliche (3), riprodusseo vunque il lipo antico e romano delle porte in gallerie, come pure nella Gallia Narhonese che Italia appariva antiche provincia (3).

Di porte Augustée in Italia ne son tre nelle sue colonie di Aosta, Torino, Fano non contando quella di Rimini dagli stessi antichi tenuta per arco onorario (4); altra a Modena ed altra a Bologna ritenne e ritiene nome di Saragozza (Caesarea-Auquesta) (5), ma non n'è più vestigio. Quella d'Aosta ha una passata grandissima tra due minori, e di sopra nove archetti in una sola galleria (6); similissima, ma d'assai più piccola, è quella di Fano dell'anno 9 o 10 dell'era nostra (7); di quella di Torino a due passale maggiori e due minori, altro non dico. essendo qui illustrata. Simile alla nostra nelle dimensioni è quella eretta da Augusto in Nimes nell'anno 46 o 15 avanti l'éra volgare, e della quale (oltre Maffei, Clérisseau, Legrand, Laborde, Revnand) si ha una huona pianta in Pélet (8); numera dne passate per vetture e due per pedoni ed ha il Cavaedium. Li presso, ad Autun, due ne sono, dette di Arroux e di S. André, edite da Cavlus, Montfaucon, Maffei, Laborde; hanno due passate maggiori con due minori ed in alto una

<sup>(1)</sup> Arch. v, t.

<sup>(2)</sup> Svetonio Aug. 46.

<sup>(3)</sup> Ptinio H. N. III, 5.

<sup>(4)</sup> Dione 1111, 22.

<sup>(5)</sup> Cavedoni Marmi Modenesi p. 208; Gozzadini Studii Arch. Topogr. ns Bologna p. 40.

<sup>(6)</sup> Fromis Antichità d'Aosta (1862) tav. v, vi, vii, pag. 19-186.
(7) Colucci Ant. Picene vol. 1x; Mancini Arco d'Augusto in Fano (1830); Poletti Ragionamento ecc. (1877); Canina Archit. Romana vol. vii, p. 83, tav. vii; Aleandri Memoria sull'arco di Fano. N. R. di opuse. scientifici fomo xii.

<sup>(8)</sup> Essai sur l'enceinte Romaine de N'imes, et fouilles à la porte d'Auguste (1861); Germer-Durand nella Revue Archéol. (1850-51) p. 193.

galleria corintia nella prima, ionica nell'altra; l'epoca loro è del principio del 11 secolo o dello scorcio del 1.

Magnifica fra tulte per mole e conservazione è quella delta Porta Nera odi Marte a Treveri nella Prusia Renana, stampata da Laborde e da parecehi ln Germania, e che credita già della decadenza, dopo severe indignii, biensi ora della metà del 1 secolo (). Ha solo due grandi passate coronate da due ordini corintii per le gallerie, e da, tre nelle torri; il Carectium vi è conservatissime ed anch'esso in gallerie. Havri ancora in Nimes nua porta minore ad una passata sola, delta porta di Francia, ma la sua galleria di tro interparastii, vi è sollanto in lassorilievo (3); come dicemmo di Perugia.

Non sarebbe neppur da essere contata quella meschinissima di Pompei della Ercolanense (3) con una passata pei legni, due pei pedoni e piccolo Cavaedium; la parte superiore vi manca. Rilevanti son pur quelle di Verona, delle quali pongo prima quella dei Borsari edificata l'anno 265, poi quella dei Leoni, ove l'edificio è duplice ed aderente, quello nascosto essendo più antico e con doppia galleria dorica; l'anteriore avendone una sola sormontala da un emiciclo orizzontale; quella dei Borsari ha due gallerie corintie e tutte tre sono, a due passate pe' carri (4). Tralascio quelle a Roma di Arcadio ed Onorio, dove la sola Asiparia ha una meschina galleria con fenestrelle, essendo tutte ad una passata sola. Quest'è la cronologia delle porte Romane di città, delle quali son ottime rappresentazioni quelle fatte sotto Augusto, come la nostra; qualcuna di quelle porte fu anche effigiata in medaglia, per figura, quella di Nicea.

La nostra in tre piani ragginnge un' altezza di m. 47,22 non contandovi il parapetto coi merli; le torri toccavano in

<sup>(1)</sup> Perrot pella Revue des deux Mondes (1865) vol. Lvi; Otto Geschichte der Deutschen Baukunst ecc. (1861); Schmidt e Martini Denkmäler in Trier (1863). Chiarita primamente da Emilio Hüber (3) Pélef, tavola II. Di altre a Lambessa in Affrica diedo notizia il

<sup>(3)</sup> Marole vol. 1 to 2 11 19

<sup>(3)</sup> Mazois vol. 1, tav. 3, 11, 19,

<sup>(4)</sup> Maffei, Serlio, Zagata, Caroto, Saraina, Da Persico. Prima det 1550 it Pingone ne poneva disegni nel suo codice epigrafico. Antichissima è la porta gemina di Segni, ma disfatta in alto.

complesso m. 24,00. È adnique una delle maggiori fra le antiche, com'è sola ad essere laterizia, di pietra essendo l'altre tutte, tolto quella di Pompei, ch'è cementizia, ed nna laterizia a Verona; cosa conforme alle pratiche degli antichi, che nelle grandi costruzioni adopravano i materiali locali, cioè argilla e ciottoli dove mancava la pietra. È anche singolare come avendosi sulla fabbrica in Fano, Nimes e Verona le iscrizioni colle date, esse non vi siano mai state in Aosta, Torino, Treveri, Autun dove sopra le passate vi son grandi pietre liscie destinate a riceverle. In Torino poi la sola pietra che siavi è il tufo bianco dell'alpi in sedici massi in fabbrica, ma scabrosi e da spianarsi allorquando vi si sarebber scritte le lettere dell'iscrizione, che quì, come altrove, mai non fu posta, forse per esser morto Augusto quando l'opera non era ancor compiula; tanto accadde pel ponte di Rimini, che cominciato da Augusto l'anno di Cristo 44, che fu pur quello di sua morte, fu compinto da Tiberio sett'anni dopo (1); in simil caso non in tutte le città si posero le epigrafi, essendo da Tiberio disamate le fabbriche (2). Qualora poi da noi la si fosse posta, Angusto vi sarebbe stato detto Pontefice Massimo, e Padre della Patria (oltre il consolato, le acclamazioni imperiali e l'annuale potestà tribunicia), chiudendola con un cenno sulle mura, porte e torri della colonia; tralasciando le note croniche (mentre a Nimes si dice che Augusto Portas . Murum . Coloniae . Dat .: a Fano e Rimini Murum . Dat .: de' Quattuorviri ad Eclano Portas . Turreis . Moiros . Turreisque . Aequas . Quum . Moiro . Faciundum . Coiraverunt . (3)), l'epigrafe avrebbe richiamato quella di Zara (4), ma in una linea sola:

#### IMP.CAESAR.DIVI.F.AVG PARENS.COLONIAE.MVRVM ET TVRRIS DEDIT

Sino al principio dello scorso secolo da quella porta entrava

<sup>(1)</sup> Nardi Arco e ponte di Rimini p. 31.

<sup>(2)</sup> Svetonio Tib. 47. (3) Mommsen I. R. N. 1119.

<sup>(4)</sup> Maffei 95, 1.

chi venisse in città da settentrione, però per la sola passata a levante, essendo sin da remotissimi tempi murata l'altra colle due minori. Poi nel 1719 traslocata la porta urbana alla piazzetta delle Frutta (cui rimase il nome regionale di porta Palazzo), la porta antica stette inoccupata sino al 4724, quando alli 20 maggio Vittorio Amedeo II considerando essere « rese » inutili al servizio nostro le due antichissime torri e mura-» glie fra esse esistenti della Porta Palazzo vecchia ...... » e desiderando che quelle non restino più abbandonate alle » ingiurie del tempo, ma anzi conservate » le concede al Comune per uso di carceri del Vicariato « con obbligo alla detta » città di far riparare e mantenere dette torri per servizio a della giustizia, e quelle ridurre in istato di servire di car-» cere al Vicariato suddetto, senza lesione però delle dette » torri o variazione della forma di esse ..... restando a » carico di detta città la manutenzione di dette torri e mu-» raglie (1), » La qual cura pel mantenimento dell'edificio fu dovuta senza dubbio alle calde parole già sporte nel real consiglio dall'ingegner Bertóla, dimostrandone l'archeologica importanza, e delle quali fu detto in questo capo a pag. 202; e già alla metà del secolo xvi grave rischio di demolizione corso aveva questo edificio, proposto essendosi dall'ingegnere Orologi, per miglior difesa, di chiudere la porta Palazzo (9). Nel 4848 venne la porta ridotta a carcere giudiziario di donne e poco dopo riaperta dal Comune, che allora pensò di porla in vista isolandola dal muro Romano, come se una porta si potesse isolar dalle mura che ne son parte integrante. Negli anni seguenti fu fatta la piazzetta a giorno, e scavandosi in quell'occasione, vi fu scoperto qualche muro antico ch'io

Maravigliosa n'e la struttura laterizia e de' soliti grandi maltoni, come pur le sagome sempre retilinee, essendovi l'erlezza del mattone o' verticale o suussala. Alla calce lavlola si sostituì il ceroso con infelice consiglio, non avendo allor potuto i mattoni far presa; dai Romani adoprato con molto utile fra i letti de' conci, nalle si volse all'opera laterizia e n'è

segnai in pianta.

<sup>(1)</sup> Duboin Raccolta d'editti ecc. vol. x111, p. 955.

<sup>(2)</sup> Discorso sulla fortificazione di Torino ms. in fine.

questo, fra gli antichi, l'unico esempio a me noto. Di cotto essendo il rivestimento esterno ed i legamenti, il nucleo n'è di ciottoli con molta ed ottima calce, costituendo il dismi-cion (1). A porta l'alatina le cortine, le torri e l'interturrio (3) non sono collegali tra sè, ma, soltanto addossati; basterebbe questa pratica, figlia di poca esperienza, a prova dell'età Augusté atlel'edicio, e qual cosa vedendosi nel Pantero (dell'anno 27 avanti Cristo, cioè coevo alla nostra porta), dove il i pronta cost di griunto, fosse di epoca posteriore, mentre negli edifici di Caligola e Claudio quel distacco non vi si trova pià.

Usavano i Romani d'improntare parte de loi maltoni coi nomi de' consoli o del conduttor della fornace o del padrone del fondo ovessa si trovava, essendone i più antichi dell'amor 76 avanti l'èra volgare (3) e parendo che assai tardi si prepagasse quell'uso nel Traspado dove sono rarissimi. Da noi di bolli consolari non trovo che quello Pollentino sopra un'anfora.

# Q.TVLLI TI.CLAVDII.QVINTII.COS

Dove a me pare che Q. Tullius sia il possessore del foodo, nella poco discosta valle di Bornida arendosi un Tullo in marmo al N. 73, e che il consolato, espresso colla voce Quisiti, si riferisca al solo Claudio Augusto console per la quinta volta all'anno 3t. Nelle nostre mura due mattoni si son trovati coi solo hollo del possessor della fornace o fondo; in uno fa telto C. CATI. casalo che non occorre in Torino, nell'altro PAHBYTI (4) cioè Pablii Arbuti; il quale prenome e nome ii abbiamo ai N. 93, 55, poi al N. 98, 97 oin Clavario e

<sup>(1)</sup> Plinio XXXVI, 51. Medios parietes farcire fractis coementis, diamicton vocant. Simile ma diverso è il Vitruviano Emplecton.

<sup>(2)</sup> Cosl chiamavano i Romani il muro fra due torri: Milites. Turrim. Cum. Interturrio. Fecerunt (Donati 220, 3). Maramippus lo dicono i Greci ed in ispecie Filone il militare.

<sup>(3)</sup> Borghesi Figuline Velleiati Op. Iv, 358.

<sup>(4)</sup> S. Quintino Ricerche ecc. pag. 159.

Memnone ambidue liberti e che avranno avuto lor fondi o fornaci tra Collegno e Pianezza. Nelle figuline i nomi servili quali Atimeti, Fortis, Tmoli e via dicendo, sono qui frequentissimi come dappertutto.

L'edificio introuato e scassinato dalle scosse e roture nonché dagli urit e laceramenti sofferti per quasi xir secoli, inindebòlito dal vuoto praticato un giorno sotto le fondamenta antiche, priro d'appoggio per la demolizione della fabbrica cingente il Cassadium ed alla quale addossavasi, colla torre orientale minacciante rovina per una breccia apertavi nella muraglia inferiore, attende una indispensabile consolidazione nel rifacimento del braccio settentrionale del Cavedio stesso. Perciacche solo ol procurargli un large appoggio verticale ed orizzontale potrà quel nostro ultimo monumento Romano passare a remota età. La quali opere dorrebbero precedere ad allre che pur sono necessarie per restituirne in piena vista l'assoctio.



918

Patroni e Curatori.

Sin dalle origini di Roma ne appariscon distinti i liberi in patroni e clienti, forma di rapporto comune con quasi tutti i popoli Italici (1), Tant'era radicata quest'istituzione, tanto consona cogli usi e le condizioni degli antichi, che il pubblico patronato delle città durò sino al termine del 1v secolo; andando distinto l'orbe Romano in patroni proteggenti i clienti a fin di potenza ed in clienti invocanti un patrono a fin di sicurezza, nè essendovi cosa pubblica, municipale, privata o collegiale ssuggente a questo universal vincolo di superiorità e di soggezione. Nella Roma primitiva, come in tutta Italia, formarono i clienti la precipua forza del patriziato, di Pompeo narrandosi che, giovinello Firmum, ex agro Piceno, qui totus paternis eius clientelis refertus erat, contrazit exercitum (9), o di Claudio Druso che Italiam per clientelas occupare tentavit (3). Esteso sino all'alpi il cittadinatico, l'antica preponderanza od egemonia di Roma si dilatò con esso, non per legge ma per efficace consuetudine, viva prova che Roma, anzichè metropoli d'Italia, era la città che tutto in sè assorhiva, tutto negando agli altri, vanità senza corpo essendo la federazione Italica. Come fra privati stavano patroni e clienti, così le città d'Italia ehbero a Roma ed in repubblica un patrono per bisogno,

<sup>(1)</sup> Walter Storia del diritto romano 1, 2; Mommsen Hist. Rom.; Friedlaender Maurs romaines 1, 2.

<sup>(2)</sup> Velleio II, 29.

<sup>(3)</sup> Svetonio Tib. 2. La clientela è magistralmente trattata dal Mommsen nella Storia Romana. Vol. 1v, Appendice C.

nell'impero per abito di servile ossoquio, soggello perpetoo d'inferiorità; e vieppiù, dopochè avendo lor patroni anche gli estranei, sola a non mai averne fa Roma in sè concentrante l'universal patronato, tatti clienti suoi essendo Italiani, federati e provinciali.

Si hanno esempi di colonie e popoli federati, che a patroni elessero successivi individui d'una stessa gente, come nelle clientele famigliari di Roma, Sotto l'impero, sceglievasi talvolta a patrono un municipe d'altra città, insigne per fatte o sperale beneficenze; lal' altra un Romano o soggiornante in Roma venuto in grido di potenza per le aderenze ed il favore del principe; tal' altra un concittadino altamente locato nelle magistrature o nella milizia. Col cader dell'impero, meno apprezzandosi il patronato, contentaronsi i municipii di patroni posti in gradi sempre decrescenti e l'ultimo è forse pno dell'anno 395 (1), conferendosi il patronato anche a donne ed a ragazzi (2): Vedremo l'Albense Celso (N.º 439) eletto a patrono di cinque città del Piemonte; ufficio suo quell'era soprattotto di patropare le grandi cause municipali iananzi al Senato, essendo egli Patronus, defensor, custos coloniae (3), più tardi Vindex Populi e Patronus et Tutor (4). Ebbe Torino i suei patroni, come più tardi i curatori, ossiano ispettori officiali del patrimonio del comune; sei iscrizioni mentovano i primi (quattro out. altre ai N.i 142, 146), tre i secondi.

Il più antico patrono di cui ci sia rimanta memoria, è al N.º 142 Caio Gavio Silvano della tribà Stellatina, epperciò Torinese; tribano in più corpi e pe' suoi affici residente in Roma; dai gradi ed tonori avuti sotto il divo Chaudio, si dedece essergii stata posta l'iscririone poco dopo l'anno 54. Uno de' più immediati successori di Gavio fig C. Valerio Clemente, esso pur Torinese e con iscrizione al N.º 148; dicendovisi ch' ei militò in alti gradi pel divo Vespasiano padre, argomentasi che fip patrono ai gierni di Tito (anni 79-81), od a quelli di Domiziano. Che import dall'anno 81 al 196.

<sup>(1)</sup> Mommsen I. R. N. 591.

<sup>(2)</sup> Orelli 3767 in 3674.

<sup>(3)</sup> Cicer. Pro Sulla 31. (4) Orelli 3714, 3771.

<sup>., .....</sup> 

## N.º 42. P. RVTILIVS AVG. TAVRINORVM Patr ONV

Adduce il Pingone a pag. 96 l'iscrizione stante allora in Torino e ch'ei legge P. Butilius. Aug. Taurinorum. Proconsul, con manifesto errore nella chiusa, errore ripetuto

da Della Chiesa, Guichenon, Grutero e Canina (1); fors'era l'utilima linea alquanto mutila e Pingone la compite colla voce più ovvia a' suoi tempi, cioè PrecONs VI; ora, nella età imperiale non essendovi qui proconsoli, il complemento dev'essere PartoNVI. Ignota è l'epoca di questo Rutilio, c'hé forse lo stesso alla cui ava fu posto in Tuscolo il titolo Rutilia. P(phili). R(utilii). Aris. e giusta il Borghesi nella descrizione citata (3); mi pare che l'eta sua sia ad un dipresso quella del console C. Rutilio Gallico (di cui tante memorie son riferite al capo XX (3)) cioè ch'ei vivesso Circa i tempi di Domiziano.

imperando Traiano avrebbe possalo essere patrono di Tarino Q. Glizio Agricola principalissimo di sua città ed al quale, come a patrono, un'epigrafe fu posta da usa città Greca, altra da Ispanica, altra da Pannonica; ma nessun marmo dicendolo Patronus Colonias, fa d'uopo credere che tal grado fosse allora coperto da altri e probabilmente dall'araidetto C. Valerio.

Quando la davail Pingone, stava nel palazzo civico, di dove andò nel giardino ducale e poscia all'Università, e e già sin d'allora era priva della metà superiore; la sua sagoma è quella peculiare delle iscrizioni Torinesi, cioò ad formam razis. Il deltato ne richiamerebbe la buona età, se la masereza delle lettero.

D richiamerebbe la buona età, se la magrerza delle lettero e della foglia che ne veste la goletta, non la respingesse circa l'anno 200. Novella prova di ciò sta nell'idiotismo Patrocinio, che giunto col none Viciorino al primo caso (N° 487), ne

Vol. 1, p. 250; p. 60; p. 168, 3; Descriz. del Tuscolo p. 143.
 In Canina Descriz. del Tuscolo p. 143.

<sup>(3)</sup> N.i 979, 973, 974.

dimostra che qui prepotendo il plebeo romano, furono assai presto sostituite alle latine le desinenze sin d'allora volgari; così sin dal 4034 si ha Civitas Torino. Quest'O finale ora più non si vede, ma ve lo trovarono Pingone e Maffei (1):

Sono concordi questi due a porre nella 1.º linea, ora assai mutila, JHIFF. A. P., b sarchber questi eon tre altri (N1 80, 51, 53); i soli Quattuorvici di Torino, però, non Inre Bicundo, na con potestà edilicia, siceome colonia essendo Torino presidetta da Dumwiri, cosa distinta essendo i Dumwiri Quina quennali di cui af N1 57, 416 (2). A capo alla 2.º dore Pingone legge Eric, sostiliuseo francamente Inic, come i modific.

pont, la VR, LAVIN
sacerdot I, VRBIS, ROMAE
acte RNAE TICINI

p ATRONO.REIPVBL urbis.SALVENSIVM reip VBL.NVMANATIVM reip.TOLLENTINATIVM r P.PLANINENSIVM patr.CAVSAR:FIDELISS

pat RON. REIP AVG Taur ob. eIVS ERGA. R.p. meri ta. at QVE ACcensiss. be nevolen TIAm etc. . . . . esempi; videro que' due terminare Augustae coll E ora mancante. Codesto personaggio dimorara in Roma od in altra principale città, che se era di Torino, non vi soggiornava; perciò il decreto di patrohato gii fu portato da apposita ambascieria, al modo stesso che pei patroni di corporazioni, come può vedersi uni xxx decreti raccoltt dai

Gazzera (3).

Scoperta nel 4830 entro le vecchie mura a ponente di porta Palazzo ed ora all'Università. È mutila per tre lati, ma togliendone il principio e la chiusa, le tredici linee si compiono agevolmente.

<sup>(</sup>i) Muratori Antiq. Ital. 11, 271; v, 437. Pag. 95 e nel cod. epigr. ms.; M. Veron. 914, 1; Muratori 1103, 5; Ricolvi II, 69.

<sup>(2)</sup> Il Quattuorviro al N.º 54 è d'Industria, ma il grado da costul coperto di IIIIVIR Accilicia Potestate, grado così frequente in Torino, rende credibile che questo patrono fosso Torinese, quantunque stanziato altrove.

<sup>(3)</sup> Decr. di patron. e client. di Usellis (1830); Grutero 456, 1.

La diede primo il S. Quintino (1), dal quale la tolse l'Henzen al N° 518 de il Gazzera la effigi in tarola. Non o come il S. Quintino leggesse l'ernee nella 3º linea accennante al sacerdozio di quel personaggio in Pavis, Sacerdodi. Pròsi. Ramez. Asternae. Trimi (?) e neppure come abbia il Gazzera compitolo l'AVG. T. . . . . della linea 10° con AVGusta Vagismorum (3), ancora leggendoris la Tinizitale di Taur., e pol la lapide essendo di Torino, ragion vuole che di essa sia patrono l'onorato, stando la serie de sioni sacerdozio i patronati per far onore al personaggio landatori con formole frequentissime en marnis. Dovera quindi seguir la menzione del resogii onore, forse di una status, ed in ultimo la formola L. D., D. D. D.

L'esservi ricordato il sacerdosio o pontificato del Lauro Lavinati così ricercato sotto gli Antonini, mi fa credere che all'epoca loro appartenga il marmo e lo assentono i caratteri,
nè di esso è a dire dopo tante memorie che lo ricordano e
dopo le indagini dello Zumpt (0). Delle quattro città Picene
(Urbisagita, Numana, Tolentino, Castel Planio) conservanti
l'antico nome, discorre a lungo il Colucci (3): l'ultima chiamarasi Plassina come apparre da marmo d'Iglitza edito dal
Mommsten (6) e da me illustrato con questo titolo e con latercolo del Marini (7). Costui era patrono di cinque città, come
di altri leggesi che lo fu di tre città circumpadane e di tutte
quelle di Paglia o Calabria (2).

Giusto Lipsio che tre secoli fa vide questo marmo ad XIIII ab urbe prope Flaminium, stampollo primo nell'Auctarium a pag. 46. Legg'egli nella 3.º linea COL. AVG. LAVR, come thi lo segul (9), e questa lezione piacque agli archeologi

(9) Orelli 1921; Maffei Ver. ill. N.º 28.

<sup>(1)</sup> Acc. di Torino vol. xxxv1 (1833).

<sup>(3)</sup> Venere Verticordia. Acc. di Torino N. S. vol. 1, 142. Ponderario (1864) p. 62, tav. vi.

<sup>(4)</sup> De Lavinio et Laur. Lavin. comm. epigraphica 1845.
(5) Antich. Picene (1786-96) vol. 1v.

<sup>(6)</sup> Revue Archéol. (1866) p. 189.

<sup>(7)</sup> Ivi (1867) p. 46; Arvali p. 334.

<sup>(8)</sup> Muratori 795, 3.

<sup>(9)</sup> Cluverio 1, 10; Grutero 484, 9.

1.º 13. T.VENNONIO.T.F.STELL
AEBVTIAND. PATRONO. ET
MYNIGIPI.COL. AVO. TAVR
EQ. R. EQ. P. IVD. EX. V. DEC
SELECTO. CVR. R. P. ALB
POMPEIANOR VM. L. L.
PONTIF. EIVSDE. SACERD
MVNIA.Q. F. CELERINA. VXOR
MARITO. KARISSIMO

tedeschi; che trovando pressoal Danubio il romano castello di Lauriacum, oggi Lorsch, forti del corrotto testo, lo mularono in Colovia Augusta Laureacensis, oppure Aureliana, cangiando ancora l'AVG. in AVR; delle quali

opinioni discorre a lungo lo Steiner (1).

Nelle isserizioni Albensi si attenne il Vernazza (2) alla retta
letione del Grutero, amando pascia i Orelli (3) di tener per
buona la letione favorerole a Lorsch; ma l'Heazen (3) vi restitati il nome antico e sinero, per le ragioni addotte dal Gazera (3), e che il Vernazza ne' suoi appunti manoscritti aveva
già indicate. Dall'errore di Orelli ingannato il Borghesi pose
Laurento tra le zxym colonie d'Augnato in Italia.

Vennonio è della Stellatina, ch'era la tribia di Torino; fu curatore di Alba Pompeia città alla nostra vicinissima, di marmi Torinesi spettanti alla gente Vennonia ne sono dodici; fu il nestro dalla madre o dall'avola cognominato Ebuziano, ed in diect e più titoli di Torino è rammentata la gente Ebuzia, so havvi argomento provante che Lauraccum o Lauractum sian mai state colonie ed ancor meno colonie Auguste od Aureliane. Ne risulta essere stato il Torinese Vennonio patrono della patria sua, e ciò con tanta evidenza da non poter essere maggiore in qualivogità questione epigrafaca.

Codesto municipe e patrono di Torino, cavaliere dal pubblico cavallo, giudice scelto tra le cinque decurie, fu eziandio curatore del comune di Alba e pontefice nel sacerdozio dei

<sup>(1)</sup> Inscript. Danubii et Rheni IV, 527 e segg. (2) Rom, litt. mon. Albas Pomp. (1787) p. 20.

<sup>(3)</sup> N.º 2179.

<sup>(4)</sup> III, pag. 494.

<sup>(5)</sup> Acc. di Torino N. S. vol. 11v, p. 58.

Lauro-Lavinati. La riunione in un municipio solo delle città di Laurento e di Lavinio a cacado estola Antonino Pic; dimodochè essendo il nostro colà sacerdote ed in Alba Curator Reipublicae, fia i che appartenga il marmo all'ultilima metà del secolo 11, quando si trovan più sparsi quel sacerdoti e curatori. Il luogo dell'epitaffo dimostra che Vennonio pivera in Roma o nelle vicinanze, come pure dal nome della consorte Munia, frequente in quella metropoli. Era questi curatore e patenon di due città, avendosi anche esempi d'uomini che riunirono i due nifici sel comune stasso (1).

n.º 46.

cur . reipubl . august ANOR
taurin . sacerdotl . LANVVNO
epaphroditus . LIBERTVS

Il N.\* 47 col suo rammentar un Curator. Reipublicae. A VG VSTAN. TA VRinensium, guidommi alla restituzione di questo meschino framni inteso dal Ricolvi (2).

mento, ch'è all'Università, dato ma non inteso dal Ricohtio). La voce Lamurino spira i buoni tempi: i marmi di quel municipio avendo quasi sempre Lasivinue, come non guari antichi. Compiei la seconda linea con Secredoti a norma di una lapide Amiterinia (3), così chiamandosi i cultori di Giunneo Sospita, ossia Lanuvina, in Lanuvino oggi Givita Lavinia, al cui tempio celebravan i sacri anche i Romani sin dall'anno 447 avanti Cristo (4). L'ultima linea vuole un liberto con nome polisillabo; rimanendo peraltro dubbioso se costui Caratore fosse o Patrono.

Bresciana è questa lapide, che i collettori locali sin dal xv sacolo videro in Bagnolo presso quella cità. Fin data da Aldo Manuzio (5), dal Grutero e da altri, ed è singolar cosa che mentre i primi editori, coi Bresciani Rossi e Vinaccesi, lessero Augustan. Taur., i successivi posero più volle Aug. Ast. Aur.; così il Grutero la diede bene una volta ed altra, fidadan en Eligorio, cadde in silatto errore, come il Barmanne

<sup>(1)</sup> Garrucci Storia d'Isernia p. 77.

<sup>(2) 11, 73.</sup> 

<sup>(3)</sup> Giovenazzi Avria p. 3, 19.

<sup>(4)</sup> Livio viii, 14.

<sup>(5)</sup> Orthogr. ratio (1566) p. 627.

H.º 47.

P. POSTYMIO
P. FIL. FABIA
FVSCINO
EQ. PVBL. PONTIFICI
ORDO. PIISSIMWS
FVNVS. PVBLIC.ET
STATVAM. EQVESTREM
AVRATAM. DECREVIT
P. POSTYMIVS. MARIANVS
CVRATOR. REIPVBL
AVGVSTAN. TAVR. DATVS
AB.AVGG.SEVER.ET. ANTONINO
PATER. ITTVLO. VSVS

latinizzando il libro del Rossi ed impinguandolo colle infide schede del Verderio (1).

Per comprendere che
Publio Postumio Mariano fosse Carator Reipublicae Augustanorum
Taurinensium o Taurinatium, basta essere
spoglio di prevenzioni,
l' Aug. Ant. Aur. non
dando senso alenno.
Ben fece dunque il
Gazzera, non dioa a
rivendicar questo titolo

a Torino (dato essendogli senza questione dai primi raccoglitori), ma sì a respingere la mala lezione del Grutero e la. confusione apportatavi dall' Holstenio; avrebbe però fatto meglio a non mntare l'Augustan (orum) in Augustae, quella essendo l'essenziale appellazione degli abitanti le colonie Anguste. Che i dne Postnmii fossero Bresciani consegne dalla ubicazione del marmo, dal gentilizio frequentissimo nelle iscrizioni di Brescia e mancante nelle Torinesi, dalla tribù Fabia propria di gnella città, e finalmente dal Titulo Vsus, modo così pecnliare di Brescia, che Maffei e Labus (2) lo crederono tutto sno contro il Morcelli che men rettamente lo tiene assunto da cittadini nnovi e di schiatta libertina (3). L'onorato non è fratello di Postnmia Paula figlia di P. Postumio Mariano e moglie del console M. Giovenzio Rixa (della qual coppia si hanno assai lapidi in Brescia (4)), ma bensì di quel ceppo, cosicchè convien dire che, giusta il solito, usassero in quella famiglia le isonimie.

<sup>(1)</sup> Antiq. Ital. IV, 11, p. 33, 937.

<sup>(9)</sup> M. V. p. 145; 429, 1; Monum. di Breseia p. 23.

<sup>(3)</sup> De Stylo p. 533.

<sup>(4)</sup> Rossi Mem. Bresc. passim; Labus in Orelli 3379, 4910; Bull dell'Istit. (1834) p. 253.

Estraneo a Torino e dell'ordine de cavalieri era dunque P. Postumio curatore dato alla nostra città (Respublica) da Severo e Caracalla tra gli anni 198 e 207. Affinchè non cadessero i municipii in eccessive spese, ne fu da Traiano limitata l'autorità prepopendovi dei curatori tratti dall'ordine senatorio, poi dall'equestre o da chi coperto avesse alti gradi nell'amministrazione comunale. Venivan scelti tal fiata dal municipio stesso tra i propri concittadini, più sovente dall'imperatore con apposita delegazione (1), e come pei podestà de' bassi tempi, badayasi dalla cancelleria imperiale, che non avessero relazione di sorta colla città, alla cui amministrazione dovevano presedere; avevano pure molta ingerenza nelle cose edilizie, essendochè ad Curatores rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur (9). Dalle lapidi ancora apparisce che non avevano obbligo di residenza nella città amministrata, e che l'uso invalso de' curatori fece scader quello degli antichi patroni de' municipii, e vieppiù che a quel grado andava la servilità innalzando de' ragazzi, fra' quali Plinio (3). Codesti ispettori della finanza comunale non erano e non potevano essere curatori della colonia o del municipio, ma si del loro patrimonio. Curatores Rei Publicae. Si era curatore di parecchie città, come

M.º 48.

STATILI.T.F
HONDRATI
EQ.R.EQ.P.FLAMIN
CVR.REIP.AVG.TAVRIN
STATILIVS.SATVRNINVS
PATER.ET.STATILII.CASSIAN
HONDRATVS.FILI

in lapide Eclanese un Curator Civitatum Complurium (4); erasi anche patrono e curatore ad nn tempo (5).

A mezzo il secolo vvi stava questa a Vigevano di Lomellina, dove copiolla Andrea Alciati, dal cui codice

D.

Henzen Dei curatori delle città antiche (Ann. dell'Istit. 1851);
 Furlanetto Lapidi Patavine p. 85; Marini Arvali p. 780; Rénier Mélanges p. 42; Des Vergers Essai sur M. Aurèle p. 49.

<sup>(2)</sup> Pauli Recept. sentent. tit. 1. (3) Epist. 1v, 1.

<sup>4 (4)</sup> Mommsen I. R. N. 1317.

<sup>(5)</sup> Ivi 5018.

siampolla Cristoforo Sazio (1). La quasi totale assenta de' prenomi, in una col cognome Honoratar ed il comune andamento con due lapidi Viennesi di epoca ceria (2) m'indacono a fissarne l'età al fine del 11 secolo; convien anche ammettere che il tumulato fosse si ode due Statilii, aspendosi per altra parte ch' era uso di prender i cognomi da quelli degli ascendenti. Credè il Sazio che le inizitali CVR. dovessero compiersi in Curialia, ma a torto perchè sulla fede di lapide Ligoriana; forre Statilio non era Torinese, essendone l'epigrafe della regione di Novara. Che se l'Augusto che ci diede questo curatore, non è mentovato nell'iscrizione, gi è per esser dessa sepolerade e non richiedente tal menzione, e poi polevano i curatori essere seclii anche dai decurioni (3). Un catalogo omnimodo dei caratori fu dalo da Bocking (4).

N.º 48. 4.

CVR.R.P.PEDONA CVR.R.P.CABVR CVR.R.P.GERMA VAL.NEPOTILLE CONIVGI

PIENTISSIME QVAE. VI XIT.AN.XXXIX. M.III.D. XXVII . À . q s INDECI m Benché sia del Traspado ed abbastanza da noi conocitulo, pure premendomi di rettificare il nome di un oppido del amperior Piemofile, aggiungo il marmo travalo nel 1730 presso Caraglia O' el infasso alla cappella campestro di S. Lorenzo. Buona e la lezione del Gazera, il quale creduto avendo Crisiana l'iscritione, più saviamente la disses poscia pagana (O; suppleadori Herra Quindecim

dove aveva letto Per Indecionem. Il marmo è del principio del zu secolo, e quanto rimane è un quadrato di circa 40 centimetri. Di Pedona fu detto a pag. 103; dell'urbico nome Caburrum

è questa la più antica menzione e concordante con quanto fu

- (1) Lapid. vetust. epigrammata (1746) p. 14.
- (9) Maffei 937, 2; 240, 6.
- (3) Rénier Mélanges p. 42.
- (4) Annot. ad Notit. p. 1000 e segg.
- (5) Nel medjo evo Cadralium, nell'antico forse Caranium dal Gallico gentilizio Caranius al N.º 16, ove leggasi Centallo e non Caraglio.
  (6) Accad. di Torino N. S. vol. x1, pag. 160, 325. L'ultima lettera
- di Pedona è il dittongo AE in nesso.

esposto a pag. 130. L'oppido indicato colle iniziali GERMA...
porse materia d'invenzione al Meyranesio; trovalo avendo egli
negl'llinerarii, nel geografo Bavennate e fors'anche nel Sinecdemo di l'erocle una città di Germanicia, suggeri al Durandi (l') il complemento di quelle iniziali, chè i conforto con
lapide che disse colà trovata di un Curator. Kalend. Reip......ciez, cui aggiunes elltra di un Adiure Germanicae,
e finalmente inseriane il nome in due falsi diplomi degli anni
815 ed 572 (2). Orra, Germanica è città di Siria e nessua
ounonima se n'ha in occidente; abbiamo invece sui confini del
Piemonte una Germanicae presso Milano in carta dell' 807, e
nell'allo Vallese un Germanicam circa Sioni in documento del
1052 (3). Uno di questi dovette dunque essere il nome della
nostra città e non la Meyranesiana Germanica

(1) Antiche città pag. 2,

(3) Giulini Mem. di Milano 1, p. 93; M. H. P. Chart. 1, n.º 336.

Durandi Firm. Cispad. p. 132; Vernazza Inser. Alb. p. 82;
 M. H. P. Scriptorum 111, prefazione; Manuel Dei Marcheri del Vasto ecc.
 (1858) p. 200, al quale debbo quest'apografo.

### CAPO XI.

MUNICIPIO.

### Ordine primo, ossia de' Decurioni.

Detto de personaggi posti a tutela del comune ovvero del suo patrimonio, vengo ai tro cristini, ne quali (come nell'altre) partivanas i cittadini della città nostra, quale colonia o municipio. Imperciocchè ben presto andaron confuse queste due denominazioni, municipe della colonia Torinese vedemmo essere appellato T. Vennonio, e la cosa è chiaramente esposta da Festo e da Aulo Gellio. Comincio dis decurioni e da coloro che nel decurionato fungevano maggiori e speciali uffici a norma delle leggi e per attestato delle nostre iscrizioni, facendo capo da più alti gradi e da marmi aventi carattere di più remota antichità.

N.º 49. P.CORNELIO L.F.STEL DECVRIONI A.P.IVDICI

DEC.IV CORNELIA.P. FIL.PRISCA.T.F. quand'era affissa al campanile di S. Solutore, demolità la chiesa, per far luogo alla cittadella, la riproducera il Pingone (i), davala ancora il Gicicheno, quindi andava perduta; ristamparala poccia il Doni da schede Vaticane, poi da schede Barberine il Fabretti (3), oltre parecchi che tralascio.

Stampavala il Maccanéo nel 1508

tralascio

(1) Cornelius Nepos cap. 42; Ping. p. 107.

<sup>(3)</sup> Attribuiva il Doni quelle schede ad Aldo Manuzio ed ora si credono del Panvinio; questa però viene dal Pingone, che stampando nel 1577, non poteva fornir lapidi al Panvinio morto nel 68, ma si al Manuzio mancato nel 97.

L'iscrizione posta a P. Cornelio, senza cognome, della Stellatina, decurione con podestà edilicia, giudice della decuria quarta, è forse la più antica fra le Torinesi, e lo è poi senza dubbio tra quelle de' magistrati nostri municipali. Per attribuirla all'età d'Augusto o di Tiberio (giusta il Fabretti, primo a creder tali quelle senza cognome (1)) confortami quest'assenza in uno colla menzione della decuria quarta da Augusto istituita inferiore censu, quae ducenariorum vocaretur, iudicaretque de levioribus summis (9); dalle quali parole ricaviamo che il censo di P. Cornelio non era minore di 40 mila franchi e ch'ei fu probabilmente uno de' primi cóloni qui dedotti da Ottaviano, com' è probabile che il padre di Publio fosse patrono di quella Cornelia Venusta, mentovata in marmo della stessa età, al N.º 68. e ch'ei traesse origine da uno di que' tanti, che fur fatti Cornelii e cittadini da Silla (3).

Nº 50. C. MINNIO RVFI.F. IIII. VIR CAENONIA, POLLA MATER. FILIO. V. F

Riferiva il Pingone a pag. 99 questo titolo, del quale niuno poscia fece menzione; dicendolo literis antiquissimis colse questa volta nel segno, l'assenza del cognome indicando la prima età imperiale: Rufus

è prenome da essere aggiunto ai cataloghi che ne diedero Orelli ed Henzen (4), è da noi frequente, non essendo quasi mai adoperato qual cognome (5). La confusione che prestissimo sorse tra colonie e municipii fe' sì che indifferentemente trovansi in essi duumviri e quatuorviri; eran questi annuali, amministravan la giustizia, applicandola a' rei de' minori delitti, eran preceduti da fasci e da ministri ed apparitori; distinguevansi in IV Viri Quinquennales, Iure Dicundo ed Aedilicia Potestate (oltre altri molti), avendo i primi un' autorità simile alla censoria, presedendo i secondi ai giudizi municipali, alle fabbriche i terzi, strade cd annona. Vi sono in Torino Doumviri

<sup>(</sup>f) Pag. 240, 241.

<sup>(2)</sup> Syetonio Oct. 32.

<sup>(3)</sup> Appiano Civ. 1, 100.

<sup>(4)</sup> N.º 9711 segg.; 6919 segg.

<sup>(5)</sup> Pingone 97, 106; Maffei 217, 10; 225, 4; e sotto al N.º 78 e 27. Non capisco come questa abbiala il Vernazza posta tra le Albensi.

e Quattuorviri senza speciale designazione, poi parecchi Quattuorviri con Podestà Edilicia.

N.º 51. C.CVSIO.M.F CALVISIO IIIIVIR.AED.P

FILI0

M.F FRATRI

Intagliate queste due in un sol marmo, son riferite dal Pingone dicentele: La membras ciristatis, recess increatum, in Palatis traislatum, marmore in deue cipper partile (1). Il primo di essi era Qualtuorviro con podestà edilicia, l'assenza d'ogni nota sepolerale confermando che questo marmo, ora perduto, stava nel domestico monumento de Cussi eretto dal lor padre e fratello. Il secondo è senza cognome, e lo è pure, a parer mio, il primo, tenendo che vengagli il Calvino per adocione od agnazione feminina; di un T. Cusio Angustale e di sua sorella darò l'epigrafe al N.º 63. Si sa che ne migliori tempi i municipii erano presiduti da Qualtuoriri i, le colonie (e tale era Torino) da Duumviri; ora, Cusio cogli altri, sono quattuoriri si, ma con podestà dellicia, non già sirve diennolo, anzi di duumviri specificati dal render giustizia, qui non ab-biamo ricerdo.

M.\* 33. M. VENNONIO

M.F.STE.SECVNDO

DEC.iv. VIR.A.P

IVDICi.v.v.V. DECVRIS

EQVI.i.\*rOMANO

EQV.o.p VBLICO

BRV ttia. C.F. FIDA

mater

Questo marmo, tornato in luce al principio del secolo secoso, a all'Università e manca sollanto della porzione mediana. Erroneo presso Muratori e Ri-colvi, diedelo esatto il Maffei, senta perb badare che Brutita Fida non può essere nè Pater ne Frater. Ottima n'è la forma delle lettere, le quali [se non fosse noto che la v decuria fu istitutà da Caligola (2)), si tsituità da Caligola (2)), si tsituità da Caligola (2), si caligola (2), si con della contra della caligola (2), si tsituità da Caligola (2), si tsituità da Caligola (2), si con della caligola (2), si caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si con della caligola (2), si

t.F.I

Pag. 112; Guichenon p. 69.
 Svetonio 16; Plinio xxxxx, 8.

poltebber credere de primordii dell'impero. I Vennonii, lor donne e liberti son rammentati in dodici lapidi torinesi e con minor frequenza a Bologna, Reggio e Padova; li mentova a Roma una lamina repubblicana e Cicerone (1) ed era lor consanguinea una (Venno)nis - P.- Scenada in lapide sepolerale del nostro moseo. La tribù è qui scritta con Ste. al modo più antico (2) e da noi rarissimo, essendo solitamente Stel. e con minor frequenza Stell.

K.º 54. C. AVLIO OPTATO Un altro qualtuorriro con podestà editicia tevasi pure all'Università in marmo portante già una protome, alla qualo sottostara il titolo qui unito. Esso però non è Torinese, ed il Delevis, che fa solo a stamparlo (3), dice che stava a' suoi giorni in S. Fede di Cavagnolo; la qual cosa lo significa proveniente dalla vicina nodustria come è nor manifestato dal

L.LVCRETIVS PRIMI.F

marmo lagliato ad erma, giusta l'uso proprio di quella città.

# I.º 55. P.AEBVTIO.P.F.NEPOTI.AED.II.IIVIR.II SABINA.FRATRI

I Duunviri magistrali supremi nelle colonie sopo ricordati in questa data da Pingone e Grutero come trovantesi in Torino, benchè da lungo tempo perduta (4). Nepote era edite per la seconda volta e duumviro anche per la seconda volta; fors'anche, coll'autorità della lapide di P. Metellio al N.º 61, il doppia II dere mutarsi in IT(rum) togliendo quella fastidiesa triplice ripettione.

Guichenon che su primo a stamparla, la vide nel sosso del castello di Torino ed ora è all'Università (5); non so d'onde

(3) Garrucci Dissertaz. Archeol. 1, 99. (3) Raccolta d'antichità del Piemonte (1781) p. 8; S.º Fede fu edi-

ficata nel x111 secolo dal card. Guala Bicchieri.
(4) Pag. 110; p. 345, 1.

(5) Guichenon p. 75; Maffei 214, 4; Ricolvi π, 95; Muratori 713, 5.

<sup>(1)</sup> Ritschl Pr. Lat. fragm. tav. xvII; pro Balbo, 25; lo storico Vennonio è ricordato in de Legibus I, 2 e ad Atticum xII, 3.

M.º S6. V. F.
C. LEVCONIVS. QVIA. VELOX
DEG. IIVIR. COMINIAE. PATERN
AE. VXORI. LEVCONIAE. AL PINA
E. FIL. MEAE. PIAE. D. M

provenga, quando non sia da Susa, ascritta con Pedona alla tribù Quirina, ed avente pur lapidi di un Claudio Decur Ilvir, e di un Vibio Decurio II vir (1)

come questo. Ad ogni modo, ignorandone la provenienza e da oltre due secoli irovandola in Torino, la pongo colle nostre; per altra parte, delle tribà circondanti l'agro Torinese e Stelatane, abbiamo ne' marmi frequente menzione. Se la tribh accussatavi non altestasse una età anteriore a Caracalla, potrebbe la rozzezza de caratteri far discendere quest'iscrizione al fine del un secolo, come già notava il Mafiel. Leuconio è nome gallico e trovasi anche, per figura, nella Cenomana Brescia. Sarà data al N.º 181 un epigrafo sepolerarle posta da un Q. Appissa. Q. F. ... Q. Il Vir. Pontigez. ..., e vedesi all' Università un lacero frammento di altra presso Ricoli e Mafiel (9). e chi ol al N.º 181.

QVAEST.AEDÍ IIVIR.Q.Q DRACON.AVR.P.Í DEAE.DON.POSVŤ "Tra le schede raccolte dal Bagnolo, circa il 1750, trovasi questa acefala e scrittovi Fis trovato quelche tempo fa in Torino ed era in un basamento; nel suo zibaldone ponevala anche il Ricolvi ed ho ragioni per crederla inedita e perduta.

Codesto sconosciuto questore,

deputato al ceaso ricorrente ogni cinque anni) donò ad una dea un serpe d'oro pesante una libbra, ossia 327 grammi; che più nobilmente i serpi si dicesser Draconer lo atlesta Plinio (3) cost appellante quelli che avvinghian Laocoonie, e l'uso di offirer alle divinità statue od altro in oro e di

<sup>(1)</sup> Guichenon p. 56; cap. 111 della Storia N.º 6; quindi a p. 56 del citato Guichenon quella di Tib. Claudio Quir. Nigrino Decurione II viro, data qui al N.º 267.

<sup>(9)</sup> Maffei 218, 5; Ricolvi 11, 69.

<sup>(3)</sup> XXXVI. 4, 24.

assai peso, provasi colle iscrizioni, ed Augusto iu una volta sola ne dedicò a Giove Capitolino per 16/m. libbre (1). La dea dovera essere Igia, alla quale, come ad Esculapio, si associa il serpe perciò detto santo (3), ed in lapide Gruteriana leggesi di una collana d'oro costituita da due Dracuscucia e dedicata ad Esculapio. I questori soprastanti alla riscossione del danaro, alle compre ed alienazioni de' beni del comune; gii eddii veglianti alla fabbriche, strade e viveri, andavano tra i primari magistrati municipali. In donazione del 4077 abbiamo ancor la voce Powlas in valor di libra d'arzento (3)

Di due altri duumviri quinquennali, C. Valerio Clamente e Q. Vihio Sentore sarà detto ai Ni 98, 416. Altissimo posto tra i municipali sarebbe quello accennato in litolo sepol-crale Piagoniano (5) L. Vibius. C. F. Sell. Centor.; ma siffatto grado non infrequente nel Lazio e nelle regioni Napoletane, è sconosciuto nella superiore Italia e poi quella voce è un cognomo (5).

M.º 58.

M MINIO A F POL
DE DECEMPATERNIS
PRIMO PRO PRAEFEQ
. HVIR QVINQ
HONDRIS CAVSSA LOCVS
EXDD DATVS V F
SIBI ET
MINIAE.MV.F.TERTVLLAE
VXSORI

Aggiungo un altro duumviro quioquennale di matmo poco e mal conosciulo, trovantesi in Monteu da Po in Ironte alla parroccibilo, dove lo trascrissi; è assai legoro, e pessimo l'esemplare del Ricolty con quello che il Gazzera tolse dal Terranoo (6), vanamente ingegnantesi a leggero De Becem Primis, quando, per

la rarità del caso, vi è detto che Marco su primogenito fra i dieci figli di Aulo Minio. Colui ch'era stato al comando o

- (1) Orelti 25, 348, 4349; Svetonio 30.
- (2) Fabrelli p. 16, Sanctis Draconibus.
- (3) M. H. P. Chart. 1, p.º 390. Auri optimi uncias centi, argenti pondera duocenti.
  - (4) Pag. 115. Stava net chiostro della Consolata ed ora è perduto.
    (5) Come in Muratori 9081, 10.
- (6) Sito d'Industria (1745) p. 43; Bodincomago diverso da Industria (1839) p. 30.

luogotenenza d'un'ala o coorte, ma non lo era più, segnava il grado, senza, pel solito, specificare l'ala o coorte.

Spetta questo marmo alla binona etla e, giusta l'uso antico, a M. Minio, come al Caio del Nr. 50, manca il cognome; l'ho anche data perché scarseggiamo in Torino di duunviri quioquennali e per essere probabilmente: costui della stessa famiglia dell'anacitato qualturviro Torinese; Minio fu anche cognome, ma rarissimo (1). È in tavola alta 78, lunga 87 centimetri e proviene da Industria.

# N.º 59. T. VETTIVS POL. AEDILIS VETTIA.ST.F SECVNDA. VXOR

FECIT

Davala il Pingone nel suo codice suo come in Lombrissco, portatala poi a Torion nelle sue case, la riproducera, dicendola ingenti marmore, quo rir equitans, iubentis ad modum, inferius sero menura est sire modius duabus manibus apprehensus, radio super addito. him inde stant columnae, e

la ripetà il Guichenon malamente ponendola in Asti, si noti il moggio e la rasiera altributi dell'edibità cercale, che qui non e specificata (9). Sola emendazione da me introdotta in questo marmo è nella 3.º linea, dove invece di Tili Filia, leggo Statii Filia; ne faccia caso questo genjitine o cognome in funzion di prenome, così essendo segnatamente in alcuni marmi di Torino. La recelo perdula.

È possibile 3, ma non probabile che Vettia fosse ad un tempo figlia e moglici din Titiç ad oggii modo, dal cognome Secunda, dobbiamo argomentare che avesse una sorella cognominata Prima; ora, le due congelture volgonsi in certezza grazie a questa lapide dell'Universitàt: Vettiar S. F. P. Primar M. Licinius (Ceter | L. Licinius | Verus | Filii. F. C. | (3) e questa sarchle Prima sorella di Secunda che fu moglici dell'edit.

<sup>(1)</sup> Mommsen I. R. N. 5149.

<sup>(2)</sup> Neila 1.º liuca manca la paternità, ch'era forse illeggibile. La presenza degli attributi cercali mi fa credere che Acdilia sia qui un ufficio municipale anziche un cognome.

<sup>(3)</sup> Murat. 1385, 5; Maffei 336, 7; inesatto pure in Grutero 486, 9 ed lu Everardo Ottone De Ædilib. p. 359. Altra di P. Vettius. Q. F. Pol. Mucro ed all'Università è in Maffei 396, 6; Guichenon 73, ecc.

Errano Muratori e Maffei ponendo SPurii Filia, mentre il marmo lascia distinguere STatii.

Tito Vettio non portando cognome dev'essere visuato sotto Augusto o Tiberio ed il titolo suo non è sepolcrale (ciò palesando l'assenza, d'ogni nota funeraria), ma onorario e soltoposto ad una protome o statua altrategli dalla moglie. Del rimanente, così elevato era nelle città romane il grado di edite, da esser talvolta il solo magistrato municipale, come del figlio suo scrive Cicrone (1). Alle lapidi sepolerali delle due Vettie aggiungo quella dell' Edile Tito, che nel xvi secolo stava in Chieri presso il giureconsullo Visca, come ricavo da un ms. codice contemporaneo nella biblioteca del re: T. 7. Tettinis JSaff. Fil. 78.1. | T. F. I. | Enniss. El | Catonia | F. C. |; stampolla anche il Guichenon.

### N.º 60. ATILIA.AV.L.ONESIME SIBI.ET.AEBVTIO.OPT ATO.AVG.DEC.AVGVR CONIVGI.OPTIMO

V. F.

Tolgo questa, corrollissima, dal Pingone, che descrivendola a pag. 114, vi nota le insegne del sevirato in columnia binia totidem hastae alligatae. Aveva il Pingone mal letto il M., onde disse Ricolvi esservi ridondanza di una V. ma qui ed altrove, ei

son bado esser quello un Manisa. Da longo lempo è perduta. La 3.º linea è tale, ch'io non m'atlenlo a risanaria. Infatti od Ebuzio era liberto (come accenna il suo matrimonio colla liberta Onesime ed il suo cognome pultosto di servo che di inigenno), ed allora non poleva essere decurione ed augure, liberti essendo soltanto alcuni tra gli abbietti auguri 'pullarii delle legioni (9). Od era ingenuo (mancando il prenome, perchò corroso) e giusta la consuetudine, non avrebbe potuto essere Augustale. Era l'augurato un tal grado da andare in Roma coi quattro maggiori collegi sacri, constando di persone della casa Augustalo o consolari; certo che nelle colorie (ove nella deduzione se me installavan dieci (9) non polevano essere di tanta

<sup>(1)</sup> Famil. x111, 11. .

<sup>(2)</sup> Fabretti p. 405; Grutero 557, 6; Muratori 689, 9; ma questa è Ligoriana.

<sup>(3)</sup> Cicerone De lege agraria 11, 35.

rileranzi, mà dalle for numerose memorie risulta pur sempre ch'eran tuti dell'ordino primo Fa d'oppo conchiudere che quella linea, non saputa legger dal Pingone, forse va restituita in AEDILi. DECurioni. A VOTRi.; che poi l'auguriato si accoppiase coll'edilità e quindit col decurionato, lo prova, per figura, una lapide Vaticana (1). Altra ne abbiamo nella quale parlasi diu Augur. Acdilis. Augustatiti (2), ma de filsa e come tale già dannata dal Maffei (3); altra presso Maffei e Donati sarchbe posta da no Primus Augur El Sevir Augustatis (4), ma data poi con esattezta dal Bianchi (5), invece di Augur ha na lacuna, essendo Primus nome proprio del liberto che la pose e dovendorisi leggere Primus. Marci. Libertus. El Sevir ces dovendorisi leggere Primus. Marci. Libertus. El Sevir ces.

N. 61. P.METELLIVS L.F.DEC.TAVR ET.QVAESTOR ITEM.DECVRIO

EPOREDIAE.ET.IIVIR

IOVI. AVG EX. HS. X TEST. PONI. CVR Quest'iscrizione e la seguente son di persone state successivamente decurioni in Torino ed Irrea, nè soltanto enorari, che allora non mancherebhe il modo solenne Ornamentir. Decurionalibus. Donatus. Era ciò molivato da mutazion di soggiorno e decurioni di parecchie città si hanno altrove (6).

Fra le iscrizioni spettanti al nostro Ordo Amplissimus è questa la più valgata, dopo Pingone a Guichenon, che la dissero in Torino, trovandosi in Grutero, Doni; Ricolvi, Orelli, Zumpi e Gaixera (7), quantunque con ni levi erori; ando perdutu, ma dal contesto e dalla mancanza del cognome si arguisce essere della prima ettimentale. Metello fio in Torino questore, in fyrea dampuriro.

<sup>(1)</sup> Borghesi Opere III, 28. (2) Grutero 445, 3.

<sup>(3)</sup> Ars Crit. Lapid. p. 340.

<sup>(4)</sup> Pag. 370, 3; 82, 5. (5) Marmi Cremonesi p. 258, tav. 33.

<sup>(6)</sup> Morcelli p. 412; Donati 94, 6.

<sup>(7)</sup> Presso Muratori (729, 6) son due Metellii della Stellatina in alti gradi municipali a Cortona; forse sono de' nestri, non essendovi in Toscana quella tribà.

siccome in colonia, avendosi cola altri duumviri (1). Nella 6.¹ linea i: più leggono H. VI. Aug., ma il solo autopta Pingone con Gruttero ed Orelli, a ragione, vi pongono fori. Aug. Ne paia strana la menzione del padre de' Numi tra formole che san di morte, di doni posti per testamento alle divinità, essendone ricordati altrove.

Erro chi nella chiusa lesse Dosi, invece del solilo Posi; erro chi nella linea penultima volse il modo solenne EX.HS.X., ossi 10/m. sesterzi che sono 2/m. franchi, nella ridevol somma di 10 sesterzi soli, che sarebber 2 franchi. Richiama questa lapide nella sostanza e nella forma quella di Cluvic, che dobbiamo al Mommsen (3), e di questori del nostro municipio qualtro ne conosciamo, cioè Appio, un innominato, Metellio e Padieno, giutata le iscirizio il Ni. 57.6, 11.48, 151.

# II.º 62. D.M P.ARRII SECVNDINI decval.tavr.et decur.epored

Dice il Pingone codesto titolo columis structura dorica distinchus; in epistilii medio elephas, extra epistilii medio elephas, extra epistilium delphini duo, literae elegantissinne, ed è invece fiancheggiato da due informi paraste corintie; le sculture vi son perite e tutto accusa il un secolo. Videlo poi il ale; fu dato da Grutero, Doni,

Guichenon nel giardino ducale; fu dato da Grutero, Doni, Maffei, Muratori e Ricolvi ed ora è all'Università. Decuriale dicevasi chi era di una decuria qualunque (3),

Decurale dicevasi chi era di una decuria qualunque lo], ma qui inlendesi dell'ordine primo o decurionale di queste due città; nella 4.º linea leggosi sicuramente Decurialis, nella 3.º la R potrebbe anche essere avanzo di iiriR o teviR: la mala lezione... AR..... di Doni e Pingone vorrebbe il Gori che valesse d'Albantaiseil e si hanno del resto decurioni di più città ad un tempo (4). Vero è che secondo un disposto del diritto antico, Duarum civilatum civil esse, nostro inre cipili,

<sup>(1)</sup> Gazzera Ponder. p. 8. Tacito (Hist. 1, 70) la chiama indifferentemente Municipio.

<sup>(9)</sup> I. R. N. 9513, 9514.

<sup>(3)</sup> Decuria di littori (Fea Fasti consolari p. 33), di facchini (Grutero 1985, 11) ed altre ancora.

<sup>(4)</sup> Donati 94, 6.

nemo potest (1) e che Pomponio Attico non volle esser cittadino Ateniese, quod nonnulli interpretantur, amitti civitatem Romanam, alia adscita (9); ma qui non si tratta di città libere ambedne e l'una dall'altra indipendenti in diritto, come Roma · ed Atene, ma di due città viventi in e con un diritto egnale, ch'era il romano. Potrebbe il nostro essere discendente di clienti o liberti di M. Arrio Secondo, del quale molti liberti così cognominati sono addotti dal Borghesi (3).

- P. CORDIO, P. FIL. STELL N . 63 VETTIANO.EO.R.EO.P.FLAMINI DIVI . VESPASIANI', PONTIFICI IVDICI.SELECTO.EX.V.DECVR.DEC

> STATVAM. EQuestrem COEPTAM, AC.a.p.cordio PATRE. IPSIVS. positam MENELAVs.zethus

HELIODOR us. eros ET. CESSorinus COHERED.et.lib.perf.

IDEM.recusavit ET. Hon. cont PECVNiam, remisit L.d.d.d.

nel 1830, a ponente di porta Palazzo, di dove ando all'Università; è ricinta sotto e sopra da cornicetta rettilinea, curvata ne' fianchi a rientranza e ad formam vasis al modo tenuto ne' marmi Torinesi della miglior età. Fu edita dal S. Quintino (4) e poi dne volte dal Gazzera (5). che prima diedela in figura quadrata, poi in triangolare col

Trovata in dne

frammenti a Torino

vertice all'ingiù, con minor diligenza da ambidue. Da questo desumendola, notava l'Henzen al N.º 6466, che dopo la 5.º linea Sequentur versus X nimis mutili, quam qui restitui possint. Senza l'esatto collocamento delle linee e lettere, non è invero possibile alcuna restituzione e vieppiù ch'è perduto un terzo

<sup>(1)</sup> Cicerone pro Balbo 11.

<sup>(2)</sup> Corn. Nepote 3.

<sup>(3)</sup> Della gente Arria 77, 84; Oss. Numism. XVII, 10.

<sup>(4)</sup> Accedd di Torino (1833) vol. Exxvi, pag.

<sup>(5)</sup> Bullett. dell'Istituto (1839) p. 35; Accad. di Torino N. S. vol. 1, 140 (1839).

della superficie scritta; ma avendo io misurata lunghezza e posizione d'ogni cosa, posso asserire che agevole n'è la reintegrazione, impossibile all'Henzen cogli esemplari che aveva sott'occhio.

La frase Coeptam Ac . . . . . . Patre Ipsius vuol esser compiuta intercalandovi A. P. Cordio; la voce Positam occorre in molte lapidi. Consigliato dagli spazi, portai a cinque i nomi de' liberti, ultimo Cessorinus fornitomi dallo Steiner (1): Mene-'lao, ch'è il primo, non è, come parve al Gazzera (9) euello che in titolo Torinese si dice liberto di Tito, il nostro essendolo di Publio, e che tutti sian liberti argomentasi dai loro noml servili, avvertendo Gaio che minor triginta annorum servus manumissione polest civis Romanus feri, si ab eo domino, qui solvendo non erat, testamento liber et heres relictus est (3). Il Perfecerunt dell' 14.º linea mi è dato dal monumento ancirano, consegue alla statua Coeptam . Ac . Positam dal padre e si riferisce ai marmi ed ornamenti del piedestallo. Posi Recusavit badando agli spazi, alla rispondenza colla formola epigrafica Se . Excussivit (4) ed all'usar che fa questo vocabolo Plinio il giovane in casi identici (5). Le ultime linee non abbisognano di testimonianze, tanto son frequenti queste formole,

Il cognome Vittiamus (non Vationiamus, come fu mal letto) può signiticare, pe la madre del giovane Cordio losse del casalo torinese del Vattii, come Vespasiano fu così detto dalla madre Vespasia (b) potrebbi esser pure che Vettiano, adottato da Publio, lasciata la gente Vettia, entrasse nella Cordia, ed è note che in tal caso l'adottato assumers il gentitiato dei Talottatate, rienemdo a me di cognome il derivato in seus del gentilizio nativo; così C. Ottavio, entrato ne Giulti, chiamossi Ottaviano. Essendori detto fanniese del frov Pespasiano,

<sup>(1)</sup> Vol. 11, 1975.

<sup>(2)</sup> Venere Verticordia, Acc. di Torino N. S. 111, 178.

<sup>(3)</sup> Institut. 1, 19.

<sup>(4)</sup> Borghesi Opere III, 178.

<sup>(5)</sup> Epist, 11, 1. Plenus honoribus, illis etiam quos recusavit. E Panegirico a Traiano 59.

<sup>(6)</sup> Svetonio Vesp. 1. Dei due modi coi quali si assumevano i co-gnomi in anue, più antico è quello per adozione, quello per maternità invalse col 1 secolo (Burbuleio p. 15).

dimostra che gli fu posta quest'iscrizione sotto i Flavii; il flaminato non era sacerdozio collegiale, ma d'individuo.

Si capisce che la statua equestre fu alzata al vivente P. Cordio dal padre(1): che, morto questo e lasciati coeredi i cinque liberti, essi (grati al figlio dell'antico padrone) ne ornarono ed impellicciarono di marmi il basamento: e finalmente che Vettiano, soddisfatto dell'onore, rimise la spesa; molte di queste cose son rammentate anche nel celebre decreto di Trieste (2). Dai cavalieri chiamavansi allora sovente ad eredi i liberti: un secolo avanti, la cosa pareva impossibile a Verre esclamante: Equiti Romano libertinus sit homo heras? (3),

. De' Cordi era in Torino una lapide di Menelao seviro Augustale e della moglie Charide, ambo liberti di T. Cordio, nè più trovasi dopo il Maffei (4). Davano Pingone e Gazzera (5) il titolo di un Aulo Ebuzio che dicon liberto di Cordio, ma il marmo esistente indica soltanto che Marino (non Maino) fu liberto di A. Ebuzio: obbedì questo Marino al prescritto di Claudio vietante a servi e barbari di assumere cognomi romani (6), ma lo eluse ad un tempo, latinizzando il suo nome greco Thalassus. Della qual cosa si hanno assai testimonianze; così in quel L. Licinius . Vituli . Lib . Gratus, di marmo vogherese, avrebbe potnto veder l'Aldini (7) ch'era liberto di un Moschus latinamente posto; così, nell'Università, ed in questo titolo Industriense inedito: Genio M. Caseii M. Satrius Vitutus . H . C . | questo liberto converse in latino il servile Moschus d'invisa memoria (8); in Industria poi, un tale tuttora servo ritiene il nome originale in questa inedita erma: G.Q.N. Moschus . Ser ; ossia Genio Quinti Nostri ecc.

- Detto avendo dei decurioni nostri, siami permesso di aggiungere speciali parole sugli edili, sola istituzione romana,

<sup>(1)</sup> Cf. Maffei 429, 1.

<sup>(2)</sup> Henzen 7168.

<sup>(3)</sup> In Verrem Act. II, 1, 47. (4) Pag. 217, 7; Donati 88, 1.

<sup>(5)</sup> Pag. 107; Venere Vertic. p. 141.

<sup>(6)</sup> Systonio Claud, 25.

<sup>(7)</sup> Lapidi Ticineri N.º 4. Bottamente ne dissero il Giovenazzi (Aveia p. 110) e Lupi (Dieserfax, 18, 181) con altri.

<sup>(8)</sup> Leggo H . C., Heres . Constitutus.

che spenta per dodici secoli, sia poi risorta da noi nel millecinquecento. Così volendo l'età, il potere edilizio fu tutto concentrato nel Principe, che poi delegavalo ad appositi consiglieri; nel 4566 ordinava Emanuel Filiberto che nessuno mnrasse in Torino senza espressa nostra licenza: tre anni dopo, lagnandosi il comune che fosse per uscir ordine coercente i piccoli possessori a vender lor case a chi volesse far un maqgior edificio, il Duca cassava il decreto, affidando al comune stesso la cura delle fabbriche (1); furon quindi commesse le provvidenze edilizie a varie delegazioni, ma essendo Torino principal fortezza dello Stato, rimasero gli edili in dipendenza dall'autorità militare. Ad ogni modo, regio fu il consiglio sino all'anno 1848, in cui diventò comunale; e siccome fra le più memorande riforme dell'epoca, quella si fu di aver tolto via le antiche denominazioni storiche, efficaci e ben nostre, gli fu dato nome di commissione d'oroato: appellazione, che se dice qualche cosa , non dice certamente nulla di quanto dovrebbe dire. Anteriormente a quell'anno l'interesse pubblice prevalse sempre nel consiglio all'interesse privato, come dopo di esso l'interesse particolare soverchiò sempre l'universale.

All'antico consiglio editizio deve Torino la regolarità e eumodità sua, la subbrià la, la giusta propersione del caseggiati coi cortili, l'esser passate in consueludino tante buone e vantaggiose pratiche, l'aggiomerazione degli abilanti non fatta ecessiva, le frequenti piazze. l'uniformità delle fronti imprimente aspetto magnifico a samplici case private; quel far si che si frammetta per ogni edificio l'uomo colto col bracciante, l'agiata coll'indigente; quell'improtatà di spontanea decenza, che fa chiledere agli-estrani dove alberghino i nostri poveri. Per esso di meschina cittadurza, mutossi Torino in vera etila del xx secolo portante in fronte l'eguaglianza materiale, come havri relativa egasglianza di fortune, di modi, di colture: non palazzi, nan esporu casipole, e tanto meno lugari, ma dappertuto la casa borghese qui sorta tre secoli prima che s'iniriasse l'impero della borghesia.

<sup>(1)</sup> Duboin Raccolta ecc. xiII, 905 e segg-

### CAPO XII.

### MUNICIPIO.

Ordine secondo, ossia degli Augustali.

Dopo il Senato eravi a Roma l'ordine equestre contenente coloro, che per ragion di censo militavan a cavallo: ottenuti i giudizi tolti al Senato, poi disgustati dal vedersi accomunati da Mario nel servizio militare colla plebe, si volsero i cavalieri ai guadagni ne' pubblici appalti, di essi scrivendo Cicerone Flos equitum Romanorum, ornamentum civilatis, firmamentum reipublicae, publicanorum ordine continetur, e chiamando C. Cario princeps ordinis equestris, fortissimus et maximus publicanus (1), Pel diritto dell'oro si estolsero i cavalieri col cader della repubblica, antecessori di quella casta pecuniale, che numerosa e polente vediamo sorgere a giorni nostri tanto simili a quelli ne' quali iniziossi l'impero. Torino, come l'altre città, ne conta qualenno, ma sì pochi da non poter constituire un ordine medio come nella metropoli (9), cosicchè all'apparir degli Augustali, pare che si confondessero affatto coi decurioni, ai quali avvicinavanli il censo, il grado, gli uffici. .

Proseguendo il pensiero politico di Mario e di Cesare, vide Augusto come alla plebe, ch'ei volera amicarsi, convenisse fornir capi da sè dipendenti ne' più danarosi d'ogni pasere, sorti dal poco o dal nulla, epperciò naturalmente avversi al patriziato e sparsi per tutto l'impero antiche in Roma. Oltreciò, seguendo un' antica massima, impresse in questo nuoro ordine un carattere sacro, ciò ottemedo coll'istituziono degli Augustali, specie di nobilità plebea non trasmessibile, tutta

<sup>(1)</sup> Pro Plancio 9; Pro C. Rabirio 9.

<sup>(1)</sup> V. i N.1 53, 63, 147, 183.

personale, epperciò espansiva, come allargossi diffatti alle piebi urbane e di preferenza ai liberti, che di tanto ei volle sollevare di quanto i costumi li tenevan depressi sotto il nome sprezzante, ma vivo, di Plebi Libertina (1).

Il culto dei Lares Augusti promosso da Ottaviano e presto confuso coll'adorazione dell'imperatore e coll'essersi appellate Auguste tutte le divinità, ebbe a ministri gli Augustali, che gli scoliasti Oraziani Acrone e Porfirio (9) nonchè infinite lapidi, dicono essere stati liberti, e di questi addetti colla manumissione alle plebi delle città hannosi ne marmi numerose testimonianze, ai quali aggiungansi non pochi ingenni, che per moda o servilità vi si fecero aggregare e tra essi de' cavalieri (3); devoti al solo imperatore, seco trasseli Nerone ai mimici trionfi di Grecia, ed essi abbietti e plaudenti promisero alzargli una statna d'oro di mille libbre (4). Codesto second'ordine spregiato e pretermesso dai romani scrittori, tutti più'o meno aristocrati, ma ricordato in moltissimi marmi, fu traveduto da Noris, Fontanini, della Torre cd altri e nell'età nostra dottamente posto in luce da Orelli, Aldini, Henzen (6) e soprattutto da Egger, Zumpt e Mommsen (6), i quali con copia d'erudizione e critica ne riandarono la storia ed il procedimento colla quasi unica scorta de' marmi letterati. A queste ricerche qualche cosa proverommi d'aggiungere dalle nostre iscrizioni e soprattutto da quelle mentovanti de liberti fatti Augustali e censiti nella tribù Palatina.

Ne municipii e nelle colonie, pochi essendo e di poca rilevanza i cavalieri, costituirono gli Augustali l'ordine medio, e nell'epigrafi municipali dell'impero è frequente e solenne la formola Decuriones, Augustales, Plebs ovvero Populus. In

<sup>(1)</sup> Plinio xiv, 5, 3. (2) Ad Sat. 11, 3, 281.

<sup>(3)</sup> Falanio obiiciebat accusator, quod inter cultores Augusti, qui per omnes domos in modum collegiorum habebantur..... violatum periurio numen Augusti. Tacito Ann. 1, 73.

<sup>(4)</sup> Dione LXIII.

<sup>(5)</sup> N.º 3911; Marmi Comensi cap. 6; N.º 7089.

<sup>(6)</sup> Examen critique des historiens de la vie et du règne d'Auguste (1844) app. 11; Revue Archéol. (1856) p. 35 e 774; Zumpt De Seviris August. comment. (1846); Mommson I. R. N. passim.

maggior parte liberti, pubblicani, appaltatori, tenendo agli ottimati per superbia e ricchezze, alla plehe per lendenzo materiali ed abbiette, per tutti i vizi della schiavità ai servi dai quali uscivano, ristretti in religione all'adorazione del dio stato nella persona dell'imperatore, dall'Augustale l'imalcione tobe Petronio il tipo dell'arricchito, insolente e fradicio borghese del sooi tempi.

Ritenuta sempre la designazione di Augustali, combinavasi questa in vari modi nelle varie città, indizio del non essere appieno uniforme la loro sistemazione; così, in Torino, è mentovato il Magister Augustalis, Sevir Augustalis, od Augustalis Sevir, oppure Sevir senz'altro, e finalmente Augustalis e Sevir Inniorum, dato che questi, in uno coi Seniori, rappresentino una suddivisione degli Augustali. Ancora, mentre nell'altre città gli Augustali di condizione libertina formano sempre, come ab origine, quasi intiero l'ordine secondo, pochissimi essendo gl'ingenui, da noi invece, delle xL iscrizioni che ne furono o ne sono in Torino, xxv spettando a liberti, xv sono d'ingenui. La qual cosa, frequente soprattutto nella Traspadana, si spiega ponendo mente agli elogi che di questa regione faceva Claudio, ed alla necessità che sentivan gl'imperatori di afforzarvisi con una setta ad essi devota in paese nel quale minima era l'influenza del Senato da essi perpetuamente considerate e trattato siccome ostile; e poi da noi abhonda-. vano gli affrancati delle famiglie attinenti per libertinità o per clientela alla Domus Augusta, come i Livii, Domizii, Claudii, Giulii, Pompei e via dicendo.

Ernavi aliresi in molte città d'Italia delle corporazioni secondarie, d'istituzione sacra ad un tempo e politica, formate esse pure di liberti come gii Angustali, ma prendenti nome dalla divinità maggiormente venerata in quel dato luogo. Tali gii Apollinari di Lucera, Pessoro, Reggio e Modena, i Concordiali di Padova, i Martensi o Martiali di Benevento, i Martini di Carseoli, i Mercuriali a Modena (1), in Dalmazia, in parecchie città Napoletane: c.chi apparteneva ad uno di questi

<sup>(1)</sup> Menire a Modena numerosi sono Apollinari e Mercuriali, solo una lapide ricorda gli Aŭgustali (Cavedoni Marmi Modenesi p. 190). Cf. Borghesi, Furlanetto, Mommsen, Garrucci ecc.

collegi, poteva altresì essere Augustale, come dalle lapidi (1). Di siffatte corporazioni una sola da noi apparisce, ed è quella de' Minervali in Asti, de' quali sarà detto più sotto, qui avvertendo ch'esse sottostavano tutte agli Augustali (9).

N.º 64. T.FADIVS T.L POLLENTINVS MAG. AVG

F.

Le lettere di questo cippo son del I secolo uscente; ora vedesi all'Università ed è inedito. Notava il Bagnolo nelle sue schede che stava in nna cascina a tre miglia da Fossano e l'iniziale F non può valer altro che Faciebat o Fecit. Codesto liberto (che forse nacque in

Pollenza, ed ebbe a colliberta una Fadia Augustana, ossia Torinese (3)) con modo unico da noi si appella Magister Augustalis di questa vicina città. Di tali maestri si ha memoria sin da' tempi di Augusto, quasi sempre liberti, ma scelti eziandio talvolta tra il primo ordine de' municipii e designati (come pe' sommi gradi) pria che occupassero il posto (4). Il loro ufficio non è ancora ben definito (5), sapendosi tuttavia che Seriri e Magistri erano una stessa cosa e che l'intiera denominazione de' capi di quest'ordine era quella di Sexviri Augustales Magistri Larum Augustalium (6), oppure di Sexviri Magistri Augustales, omettendosi, per amor di brevità, talvolta una o più voci di questa compiuta designazione, giusta le lapidi addotte dallo Zumpt (7). Naturalmente, nella prima età, i Maestri sono tutti liberti, come occupanti gli alti gradi di nn ordine libertino, e tali appariscono a Venosa ed a Parenzo (8); ad essi pare che fossero addossate le incumbenze del culto loro speciale, poichè scemando questo col finir del primo secolo, scomparisce ad un tempo dalle iscrizioni la menzione dei Magistri Augustales.

IV. p. 410.

<sup>(1)</sup> Orelli - Henzen 2381, 2420, 6068, 69.

<sup>(2)</sup> Marini Arvali p. 21.

<sup>(3)</sup> V. il capo delle Origini N.º 1; cf. Pingone p. 99. Eguali nomi di patria trovausi in due liberti dei Desticii ai N.i 137, 138. (4) Henzen 6093.

<sup>(5)</sup> Ivi 7089; Mommsen I. R. N. Indiel p. 480.

<sup>(6)</sup> Henzen 6062; Mommsen 5238. (7) De Aug. et Sev. Aug. p. 51; Borghesi Iscrix. Dalmatine Opere

<sup>(8)</sup> Mommson 699; Orelli 3946.

I.º 65. T.CVSIO.RVFI.F. STE.VI.VIR AVGVSTALI CVSIA.RVFI.F. POLLA.SOROR Onorario apparisce questo titolo (come egituri de Cusii ai N. 54, 52) non avendo note sepolerali ed ha indirio di molta antichità, essendo il personaggio senza cognome; aggiungendovi la tribù, tutto fa supporre che il marmo risalga a' giorni di Tiberio, se non d'Augusto, e vada co' pii remoti tra quelli atte-

stanti l'aggregazione d'ingenui all'ordine libertino degli Augustali, il quale qualche volta prendera nome dai Seviri (1).
Per gli omessi cognoni appariscon le citale iscrizioni dei
Cassi assai antiche, come paino contemporance per una comunanta di locuzione palesante una sicsas età: mentre per
le simmetrie e rispondenze loro indica che tutte tra faccana
parte di un monumento onorario posto in Torino ai Cusii
dai loro consainguinei. Stava nel cinquecento dal presidente
Aiazza du ni secol dopo la idiceva il Guitchenon nel giardino ducale di dove ando all' Università; Maffei rimbrotta il
Grutero per la mala lezione dell'ultima linea, mentre erròegli siesso non badando alla rottura del marmo, e peggio il
Ricolvi; ma Grutero l'aveva totta dal Pringone che la dava
esatta a pag. 106. Gli Augustali non erano sempre presiduti
da Seviri, trovandosì, per figura, in Fermo gli Ultotri (2).

I.º 66. L.VALERIUS
FIRMI.F.STel
FIRMINVS
VI VIR.AVGUSI
EX.HS XX x
T.F.I.

per ugura, in Fermo gii Uttorii (2).

Ne spetlan le lettere al 1 secolo, mentre la tribù lo dice Torinese; la dicidero, dopo Grutero, Guichenon, Maffei, Ricolvi, Delevis ed ora è al-l'Università. Credo che stesse apposta all'edicola d'una divinità, il cui nome leggevasi poi nell'epistilio on ella base della statua; ad ogni modo essa tacesi da Valerio. il cuuel lassicò che la fabbrica Valerio. il cuuel lassicò che la fabbrica

od il simulacro parlasser da sè, e d'ambidue i modi son frequenti gli esempi. Non badarono gli editori, che per frattura manca il marmo lieremente a destra, cosicchè la nota numerale, da essi letta Vicies o Quadragies, non può essere che Trices, che son

<sup>(1)</sup> Orelli 775, 3940, 7101.

<sup>(2)</sup> De Minicis Iscriz. Fermane N.1 624, 625.

N.º 67.

30/m. sesterzi, ossian 6/m. franchi; crode anzi il Donati, che si riferiesso a qualche opera pubblica (1). Era questi probabilmente della famiglia di C. Valerio Clemente patrono della colonia all'età del Flavii, di cui al N.º 416; della qual gente ben direci iscrizioni esistono od hanno esistito in Torino, in uno con quelle di lor donne e liherti. Era egli ingenuo e questo titolo, coll'antecedente, forniscono esempi, tra più anutchi, di uomini ingenoi seesi tra gli Augustali; così eransi veduti dei patrizi, per sconvolger lo Stato, farsi adottar da plebei; così, nella francese rivoluzione, fur visti altri patrizi infamar lor madri per potetesi dir d'origine popolana.

Tanto rari sono altrove i Seviri ascritti ad una tribò, che il Mommen rigeltò una lapide Abruzzese aventela segnata (2); da noi invece (tralasciando i molti liberti della Palatina e Seviri Augustali, nonchè uno della Tromentina ed altro della Pollia) cinque tribuli abhiano della Stellatina, de quali i tre seguenti sono semplicemente Augustali (3), dandò in séguito cià avendo dato i tre Seviri.

Data da Pingone a p. 107, poi da

| L.GOSINIO   | Guichenon che la vide nel giardino du-                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.F.ST.     | cale, andò presto perduta. Ad Hilarius e                                                                                                                                    |
| HILARO      | Vestia del Pingone sostituisco Hilaro e<br>Vettia, per concordanza il primo ed ambo<br>frequentissimi da noi, parmi anzi che<br>Gosinius vada letto Cosinius come in lapide |
| AVG. VETTIA |                                                                                                                                                                             |
| M.F.VXSOR   |                                                                                                                                                                             |
| P, COSSIVS  | romana (4), e che il Maxumus accusi i                                                                                                                                       |
| MAXVMVS     | primordii dell'impero. Non essendovi da                                                                                                                                     |
| P. C.       | noi menzione sicura di Auguri, perciò                                                                                                                                       |
|             | leggo francamente nella 6.º linea Augustali,                                                                                                                                |
|             | corrello nella nerduta lanida Donnaina Ji                                                                                                                                   |

come va certamente corretto nella perduta lapide Perugina di un VI Vir. Et. Augur. (5) e leggesi in quella al N.º 25 posta

<sup>(</sup>i) Pag. 955, 1.

<sup>(9)</sup> I. R. N. 817, notando Sevir ingenuus cum tribu in his partibus certe nullus reperitur; infatti ò quella lapide senza tribù. Garrucci Cicolano p. 46.

<sup>(3)</sup> N.1 65, 66, 143.

<sup>(4)</sup> Muratori 794, 7; in altra di Benevento in Garrucci Diss. Arch. II, 190; id. Liquri Bebiani; Cicerone Fam. XIII, 23.

<sup>(5)</sup> Vermiglioli p. 503.

C. Asbutio, C. F. Stel. Peregrino, Fratri. Aug. Attiliae, P. Lib. Cherusae, essendochè il marito d'una liberta non era certamente Augure.

N.º 68.

V. F.
CORNELIA.L.L
VENVSTA
CLAVARIA.SIBI.ET
P.AEBVTIO.M.F.STEL
CLAVARIO.AVG.VIR
ET.CRESCENTI.LIBERTAE.ET
MVRONI.DELICATAE

Marmo inedito, di lettere quadrate ed affatto Augustée, rinvenuto nel-1832 ad otto chilometri da Torino e tra Pianezza ed Alpignano; ne debbo un gesso alla corlesia dell'amico avvocato G. Calvetti. Questo P. Ebuzio, figlio di Marco e della Stellatina, fu

sémplice Augustale e trasse il cognome dalta professione sua di facilore dei cleni frasbate di Orazio (1), ossian chiodoni o eaviechie di ferro, valendo in questo caso trabalia quanto materiarius (2). Che poi Vir. significhi Viro lo ricavo da lapide Torinese di un altro Eburio presso Mafici, pag. 292.

Il patrono della donna è probabilmente padre di quel Publio Corretio, del quale fu data la lapide al K. 19 dicadola molto antica. Gode la donna della singolarità dei tre nomi, avvertendo però che l'ultimo è professionale e tollo dal cergome del marito, come la Maria Macellaris di Roma, il Corritas Valera Materiaris di Tortona, il Citerarias Materiaris del Maratario, chi è anti na facilo di carcio di legno. Cal penasase che Lucio discendesse da uno di que' tanti che fur fatti Correlii e cittadini da Silla, pottebbe valersi del cognome Visuata della donna (1) e della sua analogia col Sillano Epaprodista. Il nome Cresceme della liberta è frequente edato del

<sup>(1)</sup> Carminum 1, 35.

<sup>(2)</sup> Maffei Galliae antiquitates p. 80.

<sup>(3)</sup> Deressi Bull. Arch. Crist. Anno 11, p. 9. Bottazzl Antich. di

<sup>(4)</sup> Fra I sinonimi di Penustus è Jucundus, ed in inpide nostra una donna si dice Cornelia. M. L. Jucunda; in altra abbismo L. Cornelius. L. L. (Madiel 293, 3, 294, 3). Abbondò Silla nel fra gli estranei cittadini e Cornelii, dl. esi dicendo Cicerone Gracci sacrilegi, fampridem improbi, repente Cornelii. In Verreu III, 28.

uomini ed a donne; si avrebbe anche in lapide cristiana del Pienonte (1), se non fosse d'origine Meynacsiana, ciote so-spelta. Colla voce Miror (ossis Myro) appellavansi gli schiavi giovinetti d'ambo i sessi, significando stillante d'unguento. Altre lapidi di donne della gente Ebuzia furono scoperte in quel diaggo alla metà del secolo scorso (1) come marito di liberta, Publio è Augustale e non Augure. In quella stessa campagna fu rinrenuto nel secolo scorso il titolo di: Corneline | Atalantae | Q. Cornatifu | Crescent | 3().

I.º 69. P.AEBVTIVS
P.LIB.MEMNO
AVG.SIBI.ET
AEBVTIAE MILE
LIBERT.ET
DELICATAE
SVAE
T.F.I

H.M.H.N.S

Edita primamente e sorrettissima dal Maccanéo ne' commenti a Nipote, allorquando stava, circa il 1500, nella chiesa di S. Solutore in Torine; poco stante riferivala il Pingone, dicendola nelle case di Cassiano Dalpozzo, da cui fa portiata nel castello suo di Reaso dore la copiai. Memonone liberto di Pablio, lo era grobabilimente di quel Publio Ebusio al numero antecedente; arzi, la sana liberta e delicata Ebuzia Mile è per avventura quella stessa, che tattora in servitiu fia delicata che la contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra contra con contra contra contra contra con contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contra contr

di Cornelia Clavaria; a questo modo converrebbe dire che il nome non lo traesse dalla patria Myler, ma si da raddolcita overo rezzeggiata pronancia di Muro ossis Myro. Questi essendo liberto, è certamente Augustale e non Augure; tatti sanno che le ultime lettere significano Hoc. Monumentum: Hisredes. Non. Sepulur.

In tuto l'antico Piemonte altro ricordo non trovo delle Relicatase fuorchi in questi due marmi e nessono poi rammenta il Belicium; volle fortuna che poco necessaria ci fosse la prima roce, ci rimanesse ignorata la seconda. L'orrenda corruttela Romana figitala dall'orrenda corruttela Campana ed Erusaca, giungera fiacca e rimessa a noi remoti dalla metropoli più d'ogni regione Italica: nè la poca antichia di qued dominio

<sup>(</sup>i) Gazzera Iscriz. Crist. p. 99.

<sup>(2)</sup> Durandi Ant. città p. 111.

<sup>(3)</sup> Vernazza Bibl. Oltremontana (1791) Iv, p. 214.

poléva far si che, passalo in consueludine, ossase il visio mostrani a viso aperto, come nella restante llatia. La gravità de' costumi antichi, meglio che altrore, serbavasi nella Traspadana, di cui diceva il giovane Plinio che multium albue vercemulies, progisitate, atque cidim rustificiatisi antiqua retista ae servat (1), e laudiava Tacito la provinciale parsimonia dei Marsigliesi (9), ai quali noi sisamo così dappresso.

IL® 10. T.AEBVTIO.T.L. LEONAE VI VIR.ET.AVG. KARREAE.ET.INDVSTRIAE

H.I.B.I

sione Vicir. et . Aug. convalidano l'opinione che uno ne potesse diventar Seviro, quand'ancho non vi fosse aggregato; la qual cosa facevasi per acclamazione, come un onore dovuto alle sue

I marmi portanti l'espres-

ricchezze; per converso, quand'uno, già essendo Augustale, no fasse falts Seriro, esprimera melle iscrizioni codesta sua daplice qualità <sup>(3)</sup>. Poche sono le epigrafi notanti questa particolar condizione, come pure l'Augustalità in due municipii od oppidi, esperciò, con altre, pongo codesta, che stava in Chieri presso. Prospero Balbo, che fornilla al Doni suo primo editore (4) e dere quindi essere andata perduta.

Proponeva Angelo Carena di leggerri Taurin et . Industriae, ma il Terraneo nelle sue mss. annotazioni al Sifo d'Industria del Ricolvi, laddove gli stampati hanno L. ARR .... F. restitut CARREAE, segacemente argomentando dalle restanti l'eltere, dalla ubicazione del marmo e dalla prossimità dei due oppidi posti in serie da Plinio (5); lezione che io confermo coll'astorità del citato codice avente 1. ARREI. F. ancora.

<sup>(1)</sup> Epiet. 1, 14. I Deliciosi de' Longobardi e di Carlomagno non presero dagli antichi altro che il nome. Musatori Ant. Italicae 1, 129. (3) Agricola 4.

<sup>(3)</sup> Nel primo caso dicevasi Sevir et Augustalis, nel secondo Sevir Augustalis.

<sup>(4)</sup> Pag. 209. Querii in Subatpinis; Gori Inser. Etr. II, 308; Muratori 193, 1; Gazzera Bodincomago p. 29. La tolgo da un codice del xvi secolo uscente.

<sup>(5)</sup> Industria ..... Carrea, quod Potentia cognominatur III, 7, 9.

osservando essere la prima lettera l'asta di un K e l'ultima una E, più razionale essendo che vi iosse Enrenze, come Karatis, Karthago, Kalendae, ecc. Speltava il patrono all'illustre casato Torinese degli Eluzi, come il nome servite Leona è frequente presso i collettori; non è per noi questo nome secua intereste, così chiamandosi il torrente che correndo appunto tro: Chieri ed Industria, mette foce in Po a 86 chilometri solto Torino; ne moderna è tal appellazione, già trovandosi in diploma del x secolo (1). Questa coincidenza è però cassule, greco essendo quell'appellativo servile, e gallico probalimente il nome del torrente, frequente essendo ne fiumi di Francia la desinenza in ona. Se questa lapide è espolerale, le iniziali si leggerebbero Hec In Revolvierio Inact (9) na, se, come pare, è onoraria, converrà mutare la prima I in A, e le sigle daranno Homore Accepto Remisii Happensam.

| c.al.          | cai          | K. 71. D.M.      |
|----------------|--------------|------------------|
| sexti.lucr.    | sexti.lucr   | SEXTI. LVCRETI   |
| apollini       | apollonii    | APOLLONI         |
| ib.aug.taur.   | ib.aug.laur. | VI VIR.AVG, TAVE |
| vi vir . epor. | vir. epor.   | VI VIR. EPOF     |
| v.t.f.i.       | v.t.f.i.     | V.T.F.I          |
|                |              |                  |

Pongo prima l'edito apografo Piagoniano a p. 96, poi quello tratto dal suo codice, quindi la resituzione, perito essendo il marmo, che stava sui colli di Torino; il secondo apografo è assai più esatto del primo, essendovi in ambituto da emendere.... IB. in .... IR. (vi vi II). Seviro Angustate era dusque costoi, manifestandolo il nome servici Apolionii, che sello stampato essendo Apollini, trasse in errore il Grettero (3). Che uno fosse ascritto agli Augustali di città diverse è provato dalle lapidi, molte delle quali ficro raccolte dall'Egger, e vi si potrebber aggiungere codeste di Leona e di Apollonio. È questa poi la terra siercineo provante come tra Torino ed

<sup>(1)</sup> Provana Studi sul re Arduino p. 348.

<sup>(2)</sup> Rénier Inscr. de l'Algérie 4096.

<sup>(3)</sup> Pag. 37, 8; Denati 18, 8.

Ivrea fosse frequente scambio di persone fungenti successivi o simultanei uffici nel decurionato o nell'Augustalità. I Lucrezi stavano in Torino, come da lapide del Guichenon (1) data in nota nell'Espoca III della Storia solto il N.º 5, pag. 88.

N.º 12. P. SERTORIO. P. L. TVLLO. PATRONO

> VI.VIRO.V.F P.SERTORIVS.P.L.

LARGVS VI.VIR.ET.AVG SERTORIAE SEVERAE

VXORI CANDIDO.L. VRBANO.L. HERMETI.L. Lapide posta da un Seviro ed Augustale à suo liberti ed al patreno, liberto caso pure e seviro, cosicchè vi si parta di tre successioni di liberti. Non sono molte le epigrafi notanti la particolar conditione di Seviro ed Augustale, esperciò adduco questa trovata nello scorpo secolo a Spigno in yal di Bornida, o data scorreltamente in mal noti libri (9).

I tanti Seviri che ci danno le iscrizioni, ne indicano annuale l'ufficio: Tullo è Seviro, cioè scelto

fuori dell'ordine: Largo poi è Seviro ed Augustale, cioè scello tra l'ordine o corporazione, con apecificazione che raramente si trora. Aggiungo che altrove (3) due liberti rengon delti VIYeri 81 Decreto Decurionum Augustale, lasciandoci intendere che all'Augustalità nno poteva essere innalizato dai Decurioni, i quali conferirano anche l'osore del Bisellio (4), ma che al sevirato promnorevano gli Augustali stessi, beachè con qualche rara ecoccione (5).

Questo titolo è di Chieri, a distanza di 44 chilometri da Torino, come trovo in codice del secolo xvi uscente: Cherii

<sup>(1)</sup> Pag. 57. V. capo xII, N.º 71.

<sup>(2)</sup> Navono Passeggiata per la Liguria occid. (1832) p. 70. Biorci Storia d'Acqui (1818) p. 43.

<sup>(3)</sup> Accad. di Cortona 11, 926. In lapide Padovana (Muratori 194, 2) uno è detto Sevir idem Augustalis.

<sup>(4)</sup> Orelli 4046.

<sup>(5)</sup> Id. 3930, 3914. Dell'aggregazione agli Augustali, per decreto del Decurioni, è ricordo in due lapidi Lunensi da me stampate (Memorie di Luni N. 26, 37) di un Antonius Neanthue, Augustalis, Decreto. Decurionum, Gratis, Factus.

IL.º 13. V. F.
L. VENNONIVS
>.L. ONESIMVS
VI.VIR.AVG.SIBI
ET.....

in agro Divas Magdalenae, in lapide appeuso muro rusticani sacelli, fragmentam huismodi. Nuce delatum Tarurin ad murum domus dm. de Pingon; lo dà infatti Pingone a p. 80 e dopo lui Guicheano, Ricolvi e Malvasia (1). Costui era liberto di una figlia di L. Vennonio uno fi i più illustri casati di Torino, come

da' tanti suoi marmi.

N.º 74. TERTIO.BRESIO.AVTONIS.F VI VIR MINICIAE.ST. F. IOVINGIAE

> SALVIVS.F.VI.VIR MARCVS.F.VI.VIR V.F.

Assai inticata è la questione se i Seviri (così soltanto enunciati), anzichè agli Augustali, debbano riferirsi ai Seviri municipali od urbani, come volle l'Oderico (9): pare a me che i Seviri Et Seviri Augustates, significhia o i Seviri

preposti alla corporazione od ordine, quantunque non vi apparlemessero anoroz, unitamente al Sevri tratti ida seno degli dulemessero anoroz, unitamente al Sevri tratti ida seno degli dugustali stessi. E questo principio, che uno potesse essero Seviro, essendo o no Augustale (e lo fosse il più delle volta motivo della sua ricchezza), spiana una difficoltà creduta insuperabile dallo Zaccaria (3): infatti, nelle due iscrizioni di Trimalcione, dicesi una volta Sevir Augustalis, altra Huic Seviratua debasti decretae cat (4): ma non mai Sevir et Augustalis.

La qual difficoltà intricò tutti gli epigrafisti, ma dirò solo di Oderico e Labus (5) affermanti che la formola VIVir Et Augustatis indica che il Sevirato, magistrato municipale, va disginnto dall'augustatità; si afforzan poi coi Seviri urbani di

<sup>(1)</sup> Marmora Friince p. 347. Questo codice, della biblioteca del Re, autografo e del xvi secolo, lo credo del giureconsulto Cheriese Gabriele Vica; ad ogni modo, esso fu compilato da un amico del Pingone, che vinseri parecchio delle iscrizioni di Strà da questi comunicate allo Scardeone, oltre due o tre incedite.

<sup>(2)</sup> Pag. 107 e segg.

<sup>. (3)</sup> Series Eniscop, Laudensium p. 36.

<sup>(4)</sup> Satyricon (1862) cap. 30, 85.

<sup>(5)</sup> Pag. 109; Monum. di Brescia p. 56.

Lombardia, che Augustali sono ed appellati dai Seviri; ma adducendo Oderico ed Orelli il marmo, che sarebbe perentorio di un VIVir . Munic . Aequicol . Et. Sevir Augustalis , non badarono ch'è suppositizio (1). Nel mio pensiero invece, i Seviri od eran tratti dal seno degli Augustali, o vi erano alzati dai Decurioni: ma siccome in quest'ordine guardavasi singolarmente alla ricchezza, così uno, purchè ricco, poteva diventarne Seviro, anche non essendone del numero. Appellavansi in tal caso VIViri Augustales, o semplicemente VIViri, e n'erano la gnantità maggiore; viceversa gli Angustali Corporati, venendo fatti Seviri, enunciavansi come VIViri Et Augustales, esprimendo le due qualità. Fa sentir Trimalcione che al Sevirato sali pel suo danaro, e vedremo al N.º 79 un altro essere Ab Asse Quesitum per quel posto; un terzo a Narbona, con finta modestia, si dice VIVir Augustalis De Sua Mediocritate (2).

Stava questa, or son pochi anni, nei colli tra Bodincomago ed Industria, nè so come il Terranco, e dopo lui il Duraudi (3). la dican rinvenuta a Cherasco. Vi è da notare l'ingenuità delle persone : la rarità del prenome Saleius: l'esservi il padre enunciato alla gallica col cognome Auto, che è gallico esso pure. Il cognome della donna è tolto dal gentilizio Iovincius, come a pag. 463 vedemmo un uomo cognominarsi Juventius, ch'era un'illustre famiglia di Brescia.

1.º 13. P. EOVINIVS. P. F. POPITA COMINIA.ST.F. VXOR P.EOVINIVS.P.F.POL INGENVOS

p. EOV NIVS.P.F.POL.FILIVS \*EX.VIR

Quanto alle iscrizioni mentovanti soltanto i Seviri, dodici ne abbiamo, quasi tutte o riferite dianzi, o date dai soliti collettori: questa è all'Università (4). La gente Equinia, raramente mentovata, cresce il catalogo delle genti romane

denominate dagli animali domestici, tra le quali ricorda Varrone (5)

<sup>·(1)</sup> Gudio p. 4, 11.

<sup>(2)</sup> Baluzio, Note al lib. 1 di Salviano De Gubernatione Dei.

<sup>(3)</sup> Piemonte Cispad. p. 313.

<sup>(4)</sup> Stampata dal prof. Muratori nell'Asti Colonia Romana e sue iscrizioni Latine (1869) N.º XXIII.

<sup>(5)</sup> Res Rustica II, 1, 10,

quella degli Equitit; la Cominia è al N.º 26, poi la marmo astigiano della huona età (1). Vi si notino, Popita diminutivo di Popa (vittiusario), il prenome Statius, Ingenesa scritto all'antica come nel marmo del Bodincomagosse Oviconio (3). Il padre è senza tribù, ma l'ebbero poi i figli, e l'iscrizione proviene da Tonco in Monferzato. chore fu trovata nel 4764.

N.º 16. m.iulivs.coTti,L.vrbanvs IIIIII. VIR m.iul IVS.VRBANI,L.aptvs È questa all'Università, dove venne probabilmente da Susa, ed è l'ultima che ricordi il no-

parono Maffei, Ricolvi e Donati e nell'ultima linca, inanazi a IVS precede uno spazio vuoto motivato dagli allineamenti; lo lettere accusa l'anna 900 all'inficirica, quando da na secolo e mezzo crano spenti i Cozzi di Susa, cosicché fa d'uopo ere-dere che Urhano fosse liberto di un discendente libertino di qué re; che se lo fosse stato direttamente, avrehhe ciò enun-ciato colla formola Goldi Repiz Labertus, come al N.º 40. Cade adunque il ragionamento del Ricolvi, che il Cozzio qui ricordato sia il re-Secusino.

I.- 17. M. ASONIO. S. T. L. CEMALONI SEX. VIR ASONIAE. PHILEMATIONISOR PLINIAE. T. F. MARTAE ASONIAE. CALIOPAE. SOR ASONIAE. EVCHARI. SORO CHILO. MVRRANVS. L. D. S. Trovata nelle rovine del castello di Caluso a 37 chilometri da Torino, fu stampata dal Bagnolo con qualche diversità dalla copia da lui fornita ai Muratori (3). Cefalone è evidentemente un liherto, cosicchè si deve porre L. dove

Bagnolo legge F., essendo detto STatius o SPurius il suo patrono; liherte ne appariscon pure le sorelle, che se queste

<sup>(1)</sup> Orelli 5038. Labus, ivi, la dice a S. Muzano nell'alto Monfor-rate, e voleva dire S. Marzano presso Asli; secondo altri fu Irevata a Rocchetta Palafea presso Bistagno circa il 1836. Data dal prof. Muratori al N.º x.
(2) Manquato Orth. p. 61; Grutero 555. 7.

<sup>(3)</sup> Gente Curria (1741) p. 44; p. 676, 7. Una volta logge ST., un'altra SP.

cinque persone han nomi greci, non è perchè qui vulgata fosse quella lingua, come parve ad altri (1), ma perchè i servi eran quasi tutti di razza asiatica, ossia ellenizzante. Leggo l'ultima linea Chile . Murranus . Libertus . De . Suo . ed era servo binomio.

B.º 78. R.eg HO COTOBO

STATI.FIL PATRI. ET COTOBAE.STATI FILIAE

amilae M.COTOBO.VERO.ET SIBL. M. COTORVS PRIMVS.AVG T.F.1 M.COTOBVS

> SECVIDINUS.L F.

È in gran cippo di marmo bianco e di sezione quadrala, spezzato a metà con perdita di una linea, che restituisce in Amitae; è dell'anno 400 all'incirca. Fu trovata la parte superiore nel 4830 a ponente di porta Palazzo, poco stante la parte inferiore, e portate ambedue all'Università. Il Gazzera che tosto stampolla (2), nella 1.º linea lesse Marco, non badando che la penultima lettera è una H e la prima una R. narendomi che vi sia traccia di EG. e potendo essere Rufo egHo (?). Del . cognome Rufus passato in prenome, ne abbiamo du' altri esempi da noi (3); quanto ad Enhus, gentilizio certamente gallico, ne sono

sufficienti le traccie per escludere i Romani e da noi insoliti Egius, legius, Aigius (4); risponde Eghus al nome dell'Allobrogo Aegus presso Cesare (5), e l'introduzione dell'H la vedemmo già in Moghetillius sotto il N.º .25. Trattando de' vestigi della lingua gallica in Piemonte, osservai como parecchi nomi gallici si voltassero in cognomi seguenti al gentilizio del patrono, quando quelle famiglie si feccr romane, e poichè tal

<sup>(1)</sup> Gazzera Iscris. metr. Vercellese p. 17.

<sup>(2)</sup> Bull, dell'Istit, (1830) p. 209; e (1832) p. 34; Henzen 7092; Aldini Lapidi Ticinesi p. 144; tutti la tolgono dal Gazzera.

<sup>(3)</sup> Maffei 217, 10; 225, 4; altro in Orelli 480 ed in Bull, dell'Istit. (1830) p. 909. Aggiungo qui una lapide trovata nel 1835 al miglio 90.º della Flaminia, forse ancor inedita: M. Cunio. Rufo | Pythioni | Aquis . Sextis | Patrono . Coloniae | Homini . Bono | Et . Disserto | .

<sup>(4)</sup> Frequenti nel Napoletano come da Orelli, Lupoli, Mommsen; Delama p. 96; Henzen 7033.

<sup>(5)</sup> B. Civ. III., 59.

mutazione sorente non prevaleva in patria, risalisse allora il cognome gallico a rioccupare il posto del gensilizio romano od anche gallico; così, nel caso nostro, mentre il primo personaggio si cognomina Colobus, mutasi questo in gentilitio pei susseguenti individui.

Si potrebbe credere che il penultino, nominato in questo marmo, fosse niel grado di Primus Angustalis ricordato in parecchio lapidi (1), ma duo di Verona mi ammoniscono che Primus è cognomo (9). Che se l'uomo andava tra i suoi colleghi in ordine di precedenza, allora dicevasi Augustalis Primus, e non inversamente (3); è adonque codesto un cognome desunto dall'ordine di figliazione, come in chi si dice M. Pepirius. M. F. Terlius Ausustalis (1).

N.º 79.

V. F. Q.MINICIVS FABER

AB. ASSE. QVESITVM
VI. VIR. AVG.
RECVIE. ET. MEMORAE
DIVTVRNAE
LOLLIAE. SEVERAE
VXSORI. FESTAE. F
M. F. SALVILLO. F

MESSORI.F FLAVIAE.PRISCAE.VXSORI P.MINICIVS MARMVRIS QVRAM HEGIT

IN.FR.P.L.IN.AG.P.L.

Tra i fini politici e sociali ch' ebbe Ottaviano nello istituire gli Augustali, è da credere vi fosse pur quello, che la ricchezza mobile de' liberti e plebei danarosi avesse pubblica rappresentanza appetto alla ricchezza stabile o territoriale dell'ordine decurienale, ossia del patriziato. Ne venne di necessità, che i Sex Primi, ossia i Seviri (fossero dessi onorarii o corporati) si scegliessero tra i più ricchi. Tanto vien confermato da questo marmo, che dalla Melléa presso Fossano, fu nel secolo scorso portato a Torino.

<sup>(1)</sup> Appiano p. 31; Gazzera Patronato p. 28; Orelli 3914; ecc.

<sup>(2)</sup> Maffei 172, 2; 370, 3; Furlanette Lavidi d'Este N.º 20,

<sup>(3)</sup> Donati 93, 3; Maffei 361, 8.

<sup>(4)</sup> Maffei 951, 7.

Mandaronlo alle stampe Fabretti, Muratori e Bagnolo (1) e diedene il disegno il Gazzera (9), ma nessuno badò alla frase più importante Ab . Asse . Quesitum VI Vir Augustalis , cioè all'essere Minicio ricercato e scelto Seviro pel suo cospicno patrimonio. Spetta il marmo all'anno 250 all'incirca; de' tre figliuoli di O. Minicio, il primo è indicato col prenome Marco, gli altri col cognome Salvillo e Messore e ne fu curato il monumento dal consanguineo P. Minicio, il quale Marmuris Quram Hegit; credo col Labus che Faber sia (3) cognome, avvegnachè la scolpitavi figura che move una ruota possa alludere a professione fabbrile. L'area occupata da questo sepolcro è la maggiore che da noi apparisca, giungendo a 217 metri quadrati; i modi ortografici (come lo scambio della Q in C e viceversa) non sono rari in epigrafia ed, anzichè arcaismi, son veri barbarismi; per figura, lo scambio della O col C si ha nella Nobla Leycon poema creduto dell'xi secolo e nel quale ha tanta parte il nostro dialetto.

Il modo Ab Asse Quesitum volle spiegarlo il Furlanetto (4) col valore che avrebbe in lapide Beneventana posta dalla liberta Vibia Cresta a Vibiae 2 . L . Calybeni . Libertae . Lenge . Ab . Asse . Quaesitum . Lucro . Suo . Sine . Fraude . Aliorum, interpretando che Cresta fosse donna di mondo, Calibene la sua mezzana, l'Ab Asse Quaesitum il guadagno accumulato cogli assi costituenti il prezzo meretricio, e tacendo del secondo e duplicato Libertae: ingegnosa piucchè soddisfacente spiegazione. lo pongo invece che l'Ab . Asse . Quesitum significhi che Q. Minicio foss'elevato al grado di Seviro Augustale, atteso il suo patrimonio, e che, prima della sua acclamazione, ei non spettasse a quest'ordine, non essendo detto Sevir Et Augustalis. Con ciò io concordo con Trimalcione volente che nella sua epigrafe si scriva Huic . Seviratus . Absenti . Decretus . Est . . . . , Ex . Parvo . Crevit , Sestertium , Reliquit , Trecenties , e colle sue parole Assem 6.11

<sup>(1)</sup> Pag. 408; 9093, 7; Gente Curria p. 45.

<sup>(2)</sup> Iscris. Metrica Vercellese p. 20, tav. II.

<sup>(3)</sup> Marmi Bresciani p. 81.

<sup>(4)</sup> Appendice (1841); alla voce As; De Vita cl. IX, n.º 143; Grutero 659, 1; Mommson.

habeas, assem valeas (1) e coll'iscrizione di chi Sibi . Et . Suis . Omnibus , Instantia , Et , Laboribus , Suis , Fecit (9).

La voce Ougesitum è adoprata da Cicerone, dove dicendo della dura vita de' Liguri, nota che Bocuit ipse ager, nihil ferendo, nisi multa cultura et magno labore quaesitum (3), e da S. Girolamo parlante dell'aurum multo quaesitum labore (4); parendomi anzi che alluda a guadagno fatto colla mercatura. come Quaesi e Quaerere in lapidi di Torino, Brescia ed Aosta (5).

N . 80.

DOMITIAE PATRVINI.F. VETTILLAE L.ROSCILPACVLI COS. DESIGN SEVIR . AVGVST socil CVI TORES DOMVS -DIVINAE

La classe di cui componevansi gli Augustali, nonchè la loro istituzione stessa, a ciò traeva, che ben presto facessero una cosa sola degli Augusti e de' Numi nella persona dell'imperatore divinizzando lo Stato. Di quest'eccesso sociale e politico addurrò un saggio in quest'iscrizione trovata a Vercelli nel 4783, ed in raro onuscolo pubblicata dal Ranza (6),

Domizia Vettilla era moglie di colui, che con nomi compiuti, chiamavasi Lucio Roscio Giuliano Paculo Salvio Giuliano; era nipote dell'imperatore Didio Giuliano e fu console suffetto nel 937 (184 dell'e. v.), l'anno di questo titolo essendo il 183; era Bresciano e dell'illustre famiglia sua diede il Labus lo stemma gentilizio (7). Imperando allora Commodo. la Domies Divina (8), ossia casa Augusta, era quella degli Antonini, essendosi pel culto di quel mostro, associati i Seviri Augustali, cioè l'eletta de borghesi di Vercelli,

<sup>(1)</sup> Saturicon 71, 77,

<sup>(2)</sup> Maffei 271, 5.

<sup>(3)</sup> De lege agraria 11, 35; Paradoxon VI, 9. (4) Opere (1734) 1, pag. 3.

<sup>(5)</sup> Ant. d'Aosta p. 41.

<sup>(6)</sup> Iscriz. scoperta in Vercelli ecc.; Effemeridi letterarie di Roma (1784) n.º 21. L'illustratore ed il critico vaneggiano ambidue. (7) Monum. scoperti in Brescia (1823) p. 28, 49.

<sup>(8)</sup> Cultores Augusti, qui per omnes domos, in modum collegiorum

habebantur. Tacito Ann. 1, 73.

N.º 81. SeVIBL AVGVSTales. CHIT. DOMVS. DIVINA. PATRONO

Vi si era pure trovato assai prima questo frammento stampato dal Ranza nello stesso opuscolo. Esso concorda pienamente coll'altro e fu posto probabilmente allo stesso L. Roscio Paculo patrono del sodalizio di questi cultori della Domus Divina.

N.º 82. A.CVRTIVS.A.F PRIMVS SEXVIR.IVN

Nel 1500 stava in Torino questo titolo riprodotto da parecchi, che non lo vider più (1). Nella Traspadana (assai maggiore essendovi la devozione agli Augusti, che non a Roma), diffusisi

piucche altrove gli Augustali, convenne scinderli in due nuove categorie dette de' Seniori e Giuniori (2), presiedute da Seviri proprii, come, per figura, abbiamo in Como un VI. Vir. Sen. Et. Aug., con suo figlio omonimo VIVir. Jun(iorum) (3). e poi due Mascarpi padre e figlio (4). Il Segrir è qui scritto a disteso, cosa frequente da noi; e poichè chiudo la serie degli Augustali, propriamente detti, con questa lapide, esporrò come nato sia un errore per oscitanza ed incuria de' trascrittori.

Dava l'Appiano nel 4534, come esistente nella chiesa della Madonna ad Anghiera sul lago Maggiore, questa lapide di poco errata (5): I.O.M. P. Quartius . P. F. Victor P. Quartius . P. F. Primus VI Vir. Iun. |. Ponevala il Grutero prima ad Anghiera, poi a Windisch-Grätz in Austria (6); riferendone altra di Aughiera, posta dallo stesso P. Quartius Victor, ingannato il Reinesio (7)

<sup>(1)</sup> Pingone p. 109.

<sup>&#</sup>x27; (2) In Amelia (Orelli 3949) son detti Iuvenes Augustales; in Verona (Maffei 279, 2) un Seviro si dice Sacerdos Iuvenum. Labus li credò quasi peculiari a Milano, ma son dappertutto e segnatamento nella Traspadana.

<sup>(3)</sup> Labus Monum. di Brescia p. 56.

<sup>(4)</sup> Orelli 3949, segg.; Egger p. 396; Grutero, Fabretti, Noris, Maffei ecc.

<sup>(5)</sup> Inscriptiones p. 168.

<sup>(6)</sup> Pag. 14, 10; 460, 12.

<sup>(7)</sup> Syntagma p. 1098, poi a p. 919 un'altra la pone Salutiis in Foro, che poi trovò essere di Anghiera; Zaccaria Excursus p. 89; Donati p. 98, 19.

dalle pessime schede del Langermann, la disse Salutiis in Praetorio. Duplicando anch'egli quella de' Curzii ne pose il Muratori nna in Anghiera, altra Salutiis in Beatae Mariae Virginis (1), e già ne' nuovi frammenti di Ciriaco trovasi l'ubicazione Augustae Praetoriae Anglerianae, avendo stranamente Ciriaco chiamato il Verbano Salusiorum lacus ed Anghiera Eporedia (2): cosicchè vedesi che il Muratori, associando l'ubicazione di Reinesio con quella di Ciriaco, finì col porre il marmo in-Saluzzo ed attribuirlo ad Aosta (3), la qual città ei credè nominata nell'iscrizione secondo lui desiniente a questo modo: VI Vir . Iter . Augustae . Praetoriae. Tal' è la storia di quest'errore e della nuovissima lezione, giusta la quale, i due Curzi sarebbero stati iteratamente Seviri Giuniori della nostra Aosta, Ad ogni modo, il marmo già mal rappresentato da parecchi, poi bene dal Labus nella storia di Milano del Rosmini, e non faciente menzione di alcuna città, fu da questi tenuto per buono e per diverso da quello Milanese.

Ma gli errori emessi da insigni uomini non cadono cosi facilinente, e Muratori, che da diverse fondi ripetă în varie guise le stesse iscrizioni, trasse în inganno non pechi. Credettero Labus e Borghesis che il tilodo de Curzi irrovantesi în Anghiera fosse tuti'altre che quelle d'Aosta e serza sospeito d'interpolazione; tanto affermava il primo (3) e serivendo il secondo delle xvum colonie d'Augusto în Italia (9) ed attenticando co' marmi le città cossituite în siffatto grado, riferi questa come sola a far menzione dell'Augusta Petoria, toglienadola dal Muratori. Nel mio scritte sopra Aosta l'addussi in pure (9), notando come si trovi preso questo solo ed assai corrivo ad accoglier lapidi prima di sincerarenee, maravigliam-domi che de collettori Saluzzesi ed Aostani nessuno la cono-secse; ulteriori ricerche convertirono in ceretza quel mio

<sup>(1)</sup> Pag. 6, 1; p. 1031, 1.

<sup>(9)</sup> Cyriaci Nova Fragmenta (1763) p. 40, 41.

<sup>(3)</sup> Non pensando ad interpolazione, citavala da Muratori lo Zac-

caria Episcopi Laudenses p. 43.
(4) Storia di Milano del Rosmini IV, 403 (1820); ora è in Milano.

<sup>(5)</sup> Archivio storico xv1, 99.

<sup>(6)</sup> Ant. d'Aosta (1862) p. 17, 60.

H.º 82. A. D. M. L.METELI VI VIR.IVN L. METELIVS OVARTIO FT METELIA **OVARTILLA.HEREDES**  dubbio, astringendomi ad espellere dalle lapidi di Saluzzo e d'Aosta codesta che non vi appartenne mai, se non in grazia d'una singolar confusione.

Questa, che fu trovata in Vercelli nello scorso secolo, la tolgo dagl'inediti Frammenti di quelle antichità di D. Girolamo

M.º 82.B. VI VIR MAI AVGVSTALIS

M.º 83.

Garavelli , che conservansi nella biblioteca del Re. L'unica iscrizione trovata in Biella si riduce a questo frammento danteci notizia de' Seviri maggiori Augustali (1) rispondenti ai Seviri Seniori frequenti in Lombardia. Aggiungo questa, ch'è Vercellese, mai nota (2) e dimostrante

O.OCTAVIVS HERACI IDES che i Seviri Giuniori sceglievansi anche fra il corpo degli Augustali, de' quali non erano che una diramazione; è dessa tra le pochissime accennanti a questa

SEX.VIR.IVN.ET.AVG

duplice qualità. A questa corporazione di Augustali Giuniori eredo pure che si riferisca il Sodalicium Inventutis della lapide al N.º 252.

È questione trisecolare se i liberti fossero o no censiti nelle tribù romane, cosa importante la facoltà di votare; stettero pel no la maggior parte degli autori con Maffei, Gori, Marini, Orelli (3), rimanendo quasi solo per l'affermazione lo Zaccaria (4), la cui sentenza, dai monumenti che qui addurrò, riceverà luminosa conferma; imperciocchè, a tre sole lapidi egli appoggiossi, mentre a me fu dato di arrecarne otto Piemontesi (oltre una Lunense) di Seviri Augustali, Flaviali o Minervali, censiti in una tribù, ch'è sempre la Palatina.

<sup>(1)</sup> Mullatera Memorie di Biella (1778) pag. 7. Quella al N.º 82 A. è data anche dal Ranza in Polliccia Politic III, p. 169, che legge Metelli Veri ecc.

<sup>(2)</sup> Ranza Iscris. scoperte nel 1783 p. 17.

<sup>(3)</sup> A. Cr. Lapid. p. 203; in Doni p. 179; Arvali p. 482; N.º 3105. (4) Istitus. Lapid. II, 1, 6.

Nè fra i nostri marmi altri mi occorrono enuncianti de' liberti, che appartenuto abbiano ad altra tribù; identici, ma ancora più scarsi, son quelli non Piemontesi, come sarebbe di un liberto Seviro Seniore Augustale di Lombardia (1): di C. Giunio Evodo di Ostia (2), che dal cognome apparisce liberto: del figlio di liberto Nevio Vitulo (3): del figlio di un liberto di Traiano (4), tutti nella Palatina, col figlio di un liberto, ch'è nell' Esquilina (5). È poi noto, come posti dapprima I liberti nelle quattro tribù urbane, alle quali era ignominia lo appartenere (6), si pensasse, dopo ripetute mutazioni, a spanderle fra tutte, sinchè nel u secolo si tornò all'antica maniera di ascriverli alla Palatina. Un Augustale di Miseno e Cuma dicesi Adlectus Tribui Palatinae (7); un Viator Tribus Palatinae Corpore Augustalium è in lapide Romana (8); due lapidi romane son poste dai tribuli della tribù Palatina, ma dai nom! Aristone e Calliroe vediamo che trattasi di liberti (9): altra fu alzata dalla Tribus . Palatina . Corp . Inniorum . Invenal . ed una rammenta un Horregrius Tribus Palatinge (10), Tralascio gli onorati in una qualche tribù (11), ch'era un favore speciale; e tralascio pure quel M. Ambillius . M. Lib . Gal . Silvanus (19) ; credendo errato GAL, invece di PAL, non trovando ascritto alla Galeria liberto alcuno. Fu anzi tempo in cui (e probabilmente poco prima dell'anno 2001 i figli de' liberti venendo ascritti ad una tribii. lo erano quasi sempre a questa (13),

- (1) Orelti 3925, 3943.
- (2) Henzen 7200.
- (3) Giovenazzi Aceia p. 110. (4) Fea Miscellanea 11. 62.
- (5) Lipsius Auctarium p. 52, 7; altro in Henzen 6424; altro in Muratori 2066, 4.
  - (6) Plinio xviii, 3, 3.
  - (7) Henzen 6424. (8) Id. 6421, 22.
  - (9) Gratero 711, 11; 1115, 8; Orelli 3094, 3095.
  - (10) Orelli 1000, 3214.
- (11) Un liberto Seviro Augustale Honoratus In Tribu Claudist. Smezio 28, 11.
- (12) Grutero 940, 1; quello în Orelli 3035 non è liberte, ma Ex \*\* Patribus Libertinis e nella Claudia.
  - (13) Zaccaria Istit. Lapid. 11, 1, 6, 7; Muratori 1195, 1.

L'essere poi da noi taoi liberti censiti in triba, cioc fatti cittadio perfetti, significa il favore dato de sis nella Traspotana dagli Augusti, ai quali soli eran essi devoi; antiche alle romane ispitunioni. Ma que' liberti ch' eran semplici Augustali, consta dai marmi che raramente o non mai cunociassero la triba; per @gura, ai N.\* 3099 d'Orelli Augustalis è cognome; quanto poi al suo dire al N.\* 4179 de Seato Nevio Signifero della coorte zum e della Publilia, fosse liberto; è una avista della Elagenobechi.

Possiam dunque conchiudere, che sullo scorcio del 11 secolo, i Seviri Augustali, se ascritti a tribù, lo fossero quasi sempre alla ignobile Palatina, e ciò più frequentemente nella superiore Italia che altrove, spessissimo poi in Piemonte; ove sono, in maggior numero, le memorie de' liberti censiti nella Palatina, purchè Seviri Augustali. Così i soldati externi, compiuto il militar servizio, ottenevano la cittadipanza sine suffracio, i diplomi di congedo non segnandovi le tribù: vi fa eccezione un bronzo ricordante tre liberti (1) ascritti alla Fabia ed alla Giulia, ch'era tribù militare, ma paiono Pretoriani e posteriori a Caracalla, quando l'esser tribule non era più guari pregiato. Così pure Petronio Arbitro ne' due titoli che pone a quel suo Trimalcione liberto e Seviro Augustale (9), ogni cosa gli fa dire, tolto che fosse censito in una tribà; scriveva infatti nel secolo quando i liberti ancora non vi aspiravano. Di un liberto dice Tertulliano Et aurei anuli honore et patroni nomine ac tribu mensaque honoratur (3); parole che io così trasporrei: patroni nomine mensaque ac tribu honoratur. Spettavano infatti i patroni indifferentemente ad ogni tribù, ma nell'atto dell'affrancamento non potevano mai conferir loro la tribù propria, cosa attestata eziandio dai marmi, che li pongono quasi tutti nella Palatina; ma bene sta che Tertulliano, scrivente al principio del m secolo, facesso tribuli i liberti.

Estesa dagl'imperatori la cittadinanza a molti liberti, purche Seviri Augustali, strinsero ad essi vieppiù quest'ordine, ma cercarono ad un lempo di attenuar la cosa, che doveva riuscir ostica ai Romani, collo stiparli nella tribù men pregiata.

<sup>- (1)</sup> Maffei p. 309.

<sup>(9)</sup> Capi 30, 71.

<sup>(3)</sup> De carnis resurrectione 57.

PAL.AGRAVLO
VI.VIR.FL.AVG
C.LOLLIVS
HELIODORVS

COLLIBERTO

M.º 85. C.LOLÎO C.LIB.PAL AGRAVLO COLLEG CENTONAR Q.H.C.I.R

Delle iscrizioni nostre provanti che i liberti ascrivevansi ad una tribù, comincio da queste illustrantisi a vicenda; trovate ambedue ad Industria, sono all'Università. La prima, ad erma, ha in allo l'incassatura della protome; è stampata l'altra da Maffei, Ricolvi, Comino, Furlanetto e Gazzera (1). Agraulo affrancato da un Caio della casa Industriense e Bodincomagense de' Lollii, fu Seviro di quella diramazione degli Augustali, che fu istituita in onor della gente Flavia; e qui rivendicherò la sincerità della celebre iscrizione di T. Lollio Mascolo, che copiata primamente dall'Alciati, da cui la ebbe l'Alberti (2), fu tenuta sospetta dal Cluverio e da altri (3); imperciocchè l'esistenza de' Lollii in quelle due città è confermata dal marmo d'Agraulo e da quel d'Eusebe, qui in calce e tutti scoperti dopo. Doveva aver beneficato in patria il collegio de' Centonarii, o raffazzonatori di panni vecchi, e n'ebbe questa lapide, per la quale rimborsò la spesa. Quo . Honore . Contentus . Impensam , Remisit.

Il liberto Lollio, appunto per essere Seviro Flaviale Augustale, è censilo nella Palalina e ne diriv più sotto. Sono i Lolli rammentati in Industria in quest'inedita e da me copiata iscrizione, intagliata in un' cruas già sopportante una protomo: Famoni. Indiae. N | Q. Lollius. Exercise. El Acutie. Pretpassa e posta da questo liberto al genio femminile o Giunone della padrona Giulia.

Pag. 231, 2; Sito d'Industria p. 43; Bodincomago p. 30; Fascie. Roman. Inscript. p. 46; Lapidi d'Este N.º xz.

<sup>(2)</sup> Descritt. d'Italia (1550) p. 339; cf. Saxio p. 37, che la restituisce dat codice dell'Alciati.

<sup>(3)</sup> Italia antiqua 1, 10.

## N.º 86. P.EPITANIO.PP.L.PAL.OPTATO.VIVIRO.ET.AVG RVTILIA.L.F.QVINTA.VXOR.V.F

La trascrissi in Ivrea, o'' è in gran tavola di marmo lunga piuccèb due metri, dalle letter quadrate apparendo della buona età. Diedela il Gazzera (1), ma credendo che questi Seviri fossero una magistatura urbana, suppose che la curia Eproediense rifiutandosi di ammettere Optato nella tribà Pollia, che era quella del municipio, egli per esser fatto Seviro, si ascrivesse alla Palatina; vediamo invece ch'essendo Seviro Augustale, attesa la condizion sua liberina, fa censito in una delle triba più vili. La doppia P. vale Publiorum, sicche costui era stato servo di due Publii Epitanii; anch'esso sarà stato scelto Seviro per la sua ricchezata.

# MAGISTER, MINERVALIS NEVIA.O.L. CLVSIA.C.L.

AI MYRIS

Siava in Asti e trasvala il Doni a p. 440 dagli Avversari di Aldo Manuvio, ossia del Pavnino, di tre-iscrizioni facen-done una sola, confondendola cioè con quella di C. Stertinio tribuno della plebe e coll'altra del collegio de' Fabri Astensi, cosicobè, appetto alla Boniana, pub parer buona la copia da-tane dal Guichenon (9); Moratori la toglie da entrambi, non correggendola mai (3). Pel Doni la prima linca finisce in SPVR...., pel Guichenon in SPVRI, errore evidente, ma facilmente emendabile, ponendo SEVIR seritlo da disteso, come sovante da noi usava. Si enuncia costuti con Sexvir Magister capitolo della lingua il nome Topia, ancor vivo in Piemonte,

TOPIA

<sup>.. (1).</sup> Ponderario p. 28.

<sup>(2)</sup> Hist, généalogique 1, 50.

<sup>(3)</sup> Pag. 190, 5; 519, 3. Di nuovo dal prof. Muratori al N.º XXII.

seppur non viene dal greco (1); dei Minervali d'Asti altre due iscrizioni darò poco stante, qui solo notando che dove Guichenon legge POL (lia), Doni e Muratori hanno PAL(atina) giusta la conia di Aldo Manuzio.

I.º 88. V C. CORVNGANIVS C.L.PAL.HILARVS

VIVIR

N.º 89. .... OFILLIVS GRACCHI, L. PAL mg LIOR, IIIIII, VIR V. F. in. fr O. V. P.XXXX in. a gr O.P.XXXX

Il primo titolo portante il bello e raro nomo di Cornocanio, era a Torino sin dal 1500 ed cara redesi all'Cirrevistik, esendo cilio da Pingone, Ricolvi, Labus e Maffel. Fu trovato il secondo nel 1839 nel territori di Verzuolo presos Saluzzo, e tosto mandato a stampa (3). Manca solo il prenome di Ofilio, mentre quello del suo patrono (giust, Pusanza gallica degli avi nostri) venne sostituito dal cognome; l'epigrafe è della buona età.

II.º 90. T.CALVENTIVS

1. LIBERTVS. PRIMITIVVS

PAL. VI. VIR. IN. SVO

V. F.

Trovata piucchè due secoli fa a Villa del Foro presso Alessandria, fu data dal Ghilini, Guasco e Doni (3) che nella terza linea lessero PAP. sillaba compientesi al-

lora in Papia (tribù non esistita mai (4)) ed ora in Papiria. Ma siccome è quella tribù sconosciula in Piemonte, e siccome nelle citate lapidi (avvegnachè di città, ch'eran della Stellatina, Quirina e Pollia), appunto perchè liberti, li vedemmo censiti

<sup>(1)</sup> Un Fortunatus Topianus è nei Marmi Cremonesi N.º 126. (2) Boll. dell'Istit. (1832) p. 370.

<sup>(3)</sup> Annali d'Alessandria (1666) p. 337; Doni el. v., 179. A capo alla 2.º linea post la T. del prenome patronale. Cf. Muratori 686, 3; Bottazzi Ant. di Tortona p. 181; Guesco vol. 11.

<sup>(4)</sup> Hagenbuch Excursus (in Orelli II, 18-28). Vide il vero soltanto to Zaccaria (1stit. II, 1, 6), ed li mancanto prenome del patrono imbarrazzò l'Orelli al N.º 3106, che non badò esser questo illeggibile.

nella poco pregiata Palatina; così, ragion vuole, che Primitivo, esso pure liberto e Seviro, venga cogli altri suoi colliberti e collegbi respinto uella Palatina, togliendolo dalla Papiria, che in Piemonte non può essere.

Quanto soggiunge il Gori spettare quella sillaha PAP. a nome geografico (non' essendo i liberti d'alcuna tribú) è cosa confutati dal syrra esposto, come sono confutati coloro che negano l'eventuale ascriziono de' liberti alle tribù, sino a dire coll'Orelli a N.º 3105, che tio sostiene il censimento in tribu de' liberti, fida in esempi vel corrupta, vel commenticia, ut difigenti esamine instituto, reperi, e notando ancora che il PAP. der' essere prima sillaha d'un cognome.

#### N.º 91.

# c.vALERIVS.C.L.PAL.ANicetus

<sup>(1)</sup> Iscrizioni ecc. di Vercelli MS. della bibl. del Re in Torino

<sup>(2)</sup> Muratori 1286, 2,

<sup>(3)</sup> Walter St. del diritto di Roma N.º 305,

<sup>(4)</sup> Pag. 72; Muratori 1501, 3. S'inganna l'Hagenbuchio credendo liberto e della Publicia un Signifero (in Orelli 4479).

<sup>(5)</sup> Vernazza Inser. Alb. p. 80.

tuttavia leggervi In invece di Ex, avendosi in marmo di Osimo un Seviro Liberto Honoratus . In . Tribu . Claudia (1).

M.º 92. V. F.
T.LIVIVS.T.LIB.
palat.!AEVINVS
SIBLET

VENNONIAE. EXORAT uxori. festae. MATRI festo. FILIO FIBMINAE. FI liae Stara in Torino a S. Pier del Gallo, come dice Pingose nel codice ejugrafico; la riprodusse poi a pag. 408 della storia, ma ambe le volle corrottissima, ando poscia nel castello di Reano, dove io la trascrissi ed a sassi consunta, essendo porcio pessimi gli esemplari che dal Pingone trassero Grutero, Raperti e tutti bio-

Grutero, Rnperti e tutti i biografi di Tito Livio; ciò non ostante, l'apografo Pingoniano tornommi utile, dando qualche lettera ora mancante.

È curioso come il patrono che diede nome a questi, sia omonimo con quello dal quale appellossi il Padovano T. Livio Halys, com'è curioso che quasi tutti i gentilizi di Padova si trovin pure in Piemonte, dove un Pattarinus fu autore del Pondel in val d'Aosta (3). Compie il Pingone la 3- lipaca con El. Livino Laevinus; ma se ciò fosse stato, egli avrebbe devuto scriversi T. Livino: T. El. 3. Libertus. Laevinus e non altrimenti.

Io vi posi la tribù Palatina, appoggiandomi ai precitati esempi ed all'autorità del prof. Mommsen, che vi scorse ovvio solo un siffatto supplemento.

Come per ogai fabiliglia d'imperatori e lore adottivi eravi un sacerdozio maggiore, così gli Augustalli tre altir ne produssere in onore d'imperatori deficati, cioè Claudiali, Flaviali, Adrianali, riteluslo però semper l'nome di Augustali, de' quati erano altrettante diramazioni. Si diffusere singolarmente nel·Talta Italia (dove le tradizioni, i possessi, le influenzo del romano patriziato erano minori d'assai che nella media ed inferiore), ciò attestando i lor marmi e la distinzione in Maggiori o Minori, quasi affatto propria della Terapadana. Infatti

<sup>(1)</sup> Ponderario p. 25, tav. IV; Orelli 3069.

<sup>(9)</sup> Antich. d'Aosta p. 31.

٧s

un VIVir. Claudialis . Maior (1), fa argomentare all'esistenza de' VIViri . Claudiales . Minores.

Di Adrianali non abbiamo in Piemonte alcuna memoria; una lapide di Augustali Claudiali, al N.º 238, fu rinvenuta presso Torino; a quella di Agraulo VIVir. Flavialis. Augustalis (N.º 84) aggiungerò due altre con specificazioni quasi identiche.

| g.° 93. | C. VALERIVS. D. L          | 1.º 94. | V. F.     |
|---------|----------------------------|---------|-----------|
|         | SCEPTVS                    |         | C.BABVRIV |
|         | VIVI. AVGR. FLAVIALIS      |         | MELISSY   |
|         | SIBI ET                    |         | VIVIR. ET |
|         | VETTIAE.L.F.ROMILLAE.VXORI |         | flaVIALI  |
|         |                            |         | A AT CVI  |

In Lombardia le lapidi de l'Elaviali sono d'ingenui (9), ma quelle Piemontesi de liberti provano che di questi formavansi essenzialmente anche i Flaviali; ciò indicato essendo nella prima e per la seconda attestandolo il cognomo estrello. Trovata quella in Acqui, la dicdero Zaccaria, Donasi ed Henzen (9); fa stampata l'altra da Maffei erroneamente, poi da Ricolvi, Donati e Zumpt(9) ed anho sono all'Università. Il titolo di una Baburia trovato a S. Albano presso l'Augusta de' Bagienni, mi fa credero che di la provenga, quantunque vedasi esso pare in Torino (9); pose l'Henzen la lapide di Valerio tra quello de' Bodales Augustales, ma nell'Indice la mise a luogo. In Acqui fi recentemente scoperto il titolo sepolerale di un L. Vibullio Montano VI. Vir. Augustalis, Flavialis, del quale aspettiamo la pubblicazione dalla Società Ligure.

Altre corporazioni affigliate agli Augustali e denominantisi

<sup>(1)</sup> Maffel 83, 1. Stranamente compiella il Muratori (165, 4) in Claudialis Maialis. Cf. N.º 89. B.

<sup>(2)</sup> Si muti in Orelli 3932 Flaminalis in Flavialis; male lo Zaccaria (Ep. Laudenses p. 28) credè che un Flaviale fosse un sacerdote di Vespasiano. Cf. Bianchi, Aldini, Biorci, Labus ecc.

<sup>(3)</sup> Excursus p. 50; p. 87, 5; N.º 6056.

<sup>(4)</sup> Pag. 217, 3; 11, 79; p. 261, 7; De Seviris p. 36. Ambedue sone stampate dal Biorci nella Steria d'Acqui.

<sup>(5)</sup> Bagnolo Gente Cursia p. 140.

dal Dio patrono del luogo, erano sparse pe' manicipii, ed è savia opinione del Cavedoni, che etsescro agli Augustali come i romani cavalieri secondarii ed a plebe ai primarii Equites Equa Publica (1). Di questi in Piemonte non appariscono che i Minervali d'Asti, de' quali son dati due marmi ai N. 193, 96; imperciocche, quello di C. Vibius: Vettina: C. F. Polita. Sacerdos Augustalia: ... Minervalis (che si volle fac reedere copiato dal Berardenco, nel xv secolo, a Revello presso Saluzzo), be fattura del Mevranesio ed una delle negripri (2).

Ordinerii chiamavansi nella romana militia i guidalori in batagiia de 'primi manipoli d'ogni coorte; abhisognando essi di Inogotenenti, Augusto ve li aggiunse col nome di Augustates; abhisognando ancora di soltotenenti, li ebbero da Vespasiano, che li disse Flaviales (3), così furono introdotti nell'esercito gli appellativi di classe adottati dai libertici. Pare che al basso cetto degli Augustati irspondesse quella for diramazione in Seniori e Giuniori, della quale parlammo; or bene, nella Nottria dei due Imperii, troviamo una quantità grandissima di squadre a cavallo ed a piedi, delle Seniores, seguate da quasi allrettante di Iuniores. Ora, questi, essendo lutti ausiliari, fornavano il basso ecto dell'esercito romano, e la loro appellazione fu come l'anzidetta de' liberti inferiori o più poveri.

11.º 95. C.FVLVIVS.C.L.PHILOLOGVS MAG.MINERVALIS

FVLFENNIA.T.F.SABINA.VXSon C.FVLVIVS.C.F.POL.SABINVS FILIVS Collocata da un secolo al buio nel vestibolo della grand'aula Universitaria, da noi fu mal nota, quantuaque edita dallo Zaccaria (4); è convessa, della buona età ed ba

in alto le tre protomi. Già davala il Muratori a pag. 490 dalle

<sup>(1)</sup> Marmi Modenesi p. 190.

<sup>(2)</sup> Durandi Piem. Cispad. p. 123; Muletti St. di Saluzzo I, p. 31-

<sup>(3)</sup> Vegezio II, 7.

<sup>(4)</sup> Excursus p. 50; Orelli 2421; Donati 84, 2. Avevala anche data l'Alghisi nella ms. storia del Monferrato, il Biorci in quella d'Aoqui ed altri scrittori nostri. Muratori N.º xxi.

schedo del Pacciano, ma erronea, e ponendola Genii, cosa appellando forse il villaggio di Cunico tra Asti e Casale, pressò il quale si riavennero altre epigrafi, ma che si possa ridurre ad Asii, lo argomento dalla tribu Pollia che le è propria; dalla gente Fulvia rammentata ne' suoi marmi (1); dal tulco astigiano di P. Letilio Magister Miservalii. La donna era d'Industria, questa sola città del Piemonte avendo lapiti de l'ellomani (9). Il padre, ch'era liberto, non avrà potuto essere censito in una triba, parendo questa lapide del 1 secolo, quando i liberti non si actriverano ancora alla Palatina; lo fu il figlio e nella Pollia, ch'era quella di aksi. Essendo i Minervali una ditramatione degli Augustali, eaunciavano i gradi loro al modo stesso che questi; quindi Magister Minervalii e quivale a Sexvir Mapiter Minervalii: guovo argomento che spetti la lapide al 1 secolo.

Inoltre, siccome codesti Seviri Ĝiuniori, Flaviali e Minervali son tuti liberti, meno l'ultimo, parmi che gli Augustali, venuti in grido pei tanti affigliati iagenui ed anche cavalieri romani (3), abbiano sempre più respinto, nelle classi minori dell'ordine i liberti che fosser noveri.

...

# L SALVIVS SF...... augustalis MINERVAlis....

Frammento ora all'Università, ma stante nel 4550 a Chieri in £de Virginis grandibus literis, come nel suo ms. codice epigrafico notava il Pingone. Fa egli preceder la seconda linea da una N, che darebble Sign/NS ad ornamento della Æstes di quella dea. Ma i nomi delle primarie divinishi ponevansi sempre a capo ed in lettere maggiori; la qual cosa qui non esseudo, ne argomento che quella Nandasse letta L, e che Lucio Salvio vi significasse la sua qualità di Augustale Minervale,

Lapide posta ai liberti di nn C. Fulvio in Guichenon p. 50 e Muratori 1679, 6.

<sup>(2)</sup> È all'Università; di quattro linec Maffei (231, 4) omise la 3.ª e la 4.ª; Ricolvi Sito d'Industria p. 40, omise la 2.ª

<sup>(3)</sup> Un cavaliere Traspadano e libertino è in Orelli 3942.

l'ordine de qualir vedemmo florire in Asti, città distante da Chieri non più di 18 chilonetri a levante. Aggiungasi che nessuna lapide astigiana rammenta gli Augustali propriamente detti, prevalendo coltà gli Augustali Minervali, appunto come a Modena dives son anche più memorie degli Augustali Applianari, mentre gli Augustali proprii ne contano soltanto una (1); equal cosa per gli Ercolanet, Mercuriali e simili in parecchie città dell'Italia inferiore. Il prenomo S. pub valere Serlus, Sergius, Spurita (3); che poi la Minervalire is congiunga col-l'Augustalis, lo abbismo da parecchie lapidi (3). Ad ogni modo i titoli 87, 98, 90 asseriacono l'esistenza de Minervali in Asti.

Tanto sia detto degli Augustali, sui quali spaziai a preferenza, appunto perchè messi in luce solo da pochi anni, conosciuti e conoscibili soltanto dalle iscrizioni, degni finalmente di studio, come quelli che inchiudon l'origine, ignobile sì e lurida, ma pur prima, della borghesia romana venuta dopo il Populus. Fu allora che il despotismo governativo, onde spegnere i temuti sentimenti aristocratici, scese alla democrazia, e finì col mandar in fondo il popolo e se stesso, dopo mandati al patibolo gl'illustri per sapere e per virtù, come per ricchezze, meriti ed ascendenti. Imperciocche, dopo le grandi rivoluzioni, emergono un Augusto od un Napoleone, che visto infrante e derise le leggi religiose, morali e tradizionali, vera vita d'un popolo, si fanno a governare col materiale istromento dell'amministrazione, e postergando storia, credenze, stirpi, costumi e necessità, quand' hanno forzato l'uomo a vivere di regolamenti, dicono di aver data la libertà civile, la quale v'era prima, avvegnachè senza nome.

<sup>(1)</sup> Cavedoni Marmi Modenesi p. 190.

<sup>(9)</sup> Henzen 6226.

<sup>(3)</sup> Orelli 2361, 2384, 6069. Una Salvia si ha eziandio la lapide Astigiana presso Guichenon p. 52.

#### CAPO XIII.

#### MUNICIPIO.

#### Ordine terzo, Popolo o Plebe.

Mensione di Plebiscito; Serri pubblici, della casa imperiale, di società pubblicane; Famiplie di liberti; Collegi urbani. Stazione Ad Fines limite d'Italia e dell'Alpi Cozzie; ufficio della Quadragesima delle Galtie iri stabilito. Iscrisioni metriche.

Da pochi è ora seguito il parere di Niebhur ponenie che Populus si chimansse la sitippe conquistatire shilante Roma, Plabs la conquistata delle campagne, lenendosi come migliore la seulenza di Gaio: Pleba autem a Populo eo distata, quod Populi appellatione universi ciese singinicantur, comsumerais etiam patriciti; Plebis autem appellatione, sime patricitis, ceteri ciese siopuicantur (1). Toccavan alla plebe gli epiteti di mipuie e di serdicid, avvegnache una massima meno antica di dritio pubblico dicesse che Sacrossuctum esse sibil potest, sisi quod papulus, pleberse sanzerii (1). Da questi spregi la tolso poscia la religion nostra, venuta a santificar pensieri e parole, non proclamando già il Sonatus o Populus Christi, mas la Plebs Ohristi,

Sotto gl'imperatori si confusero assai presto le due denominazioni, e la plebe o popolo di Roma fin nel fatto eguagliata a quelle de municipii (disgiunti essendone nella metropoli i cavalieri, fuor di essa gli Augustali), e mentre dapprima aveva dessa il privilegio di vendere il suo volto ne' comizi, chbe poscia, come gli urbani d'ogni paese, il solenne diritto di plaudire od ingiuriare chi negli spettacoli l'avesse spassata o delusa, grettamente trattuto avessela ne' bagni o nelle taverne,

<sup>(1)</sup> Institut. 1, 3. (2) Cicerone Pro Balbo 14; Republ. 1, 25.

oppare unta, salolla, inebbriatà. Quasi tutte le iscrizioni poste nell'impero dalla plebe, lo furono per qualche largizione roni d'olio, vino, grano, vuoi di giuochi gladiatorii od anfiteatrati. Un frammento mentova da noi il Populus, que la Petes, oltre la grande iscrizione di C. Valerio Clemente al N.º 146, il quale per la fădicăzione delle sue statue Oleum Plebi Virique Serui Dedit. Ultima distinzione tra i due vocaboli l'abbiamo nel v secolo in Salviano (1) attribuente alla plebe le fatiche militari, al popolo glirifami passatempia.

N.º 97.

REstituit.eum.omni.cultu PLEBs.urbana.ex.aere.conlato HONORE.Contentus.impensam.remisit

In questo frammento della buona et la 1.º linea è divinabile anichà restituibile; le la 3.º con cortenza, quindi anche la 2.º (in lettere maggiori) enella quale gli spazi richiedono che si ponga Pràma anichè Vinierra, come ricava i ricomponendola. Oltre la menzione dell'ordine dedicante, conteneva il modo del reso nore, sottintessi ol verbe Peaule, e si riferiva ad un personaggio che aveva restituito terme od altro ad uso della plebe, che con volontaria contribusione gli pose questa memoria, ed egli, soddisfatto del resogli onore, rimise la spesa. È all'Università ed il disegno ne fo dato dal Ricolvi (9).

cognome perchè prima dell'anno 50), fosse questo il maggiore

N.º 98. Q.VIBIO.SENIori II VIR. QV inquenn PLEBS. V nivers a EX.Aere.conlato Trovala nel 1830 a Porta Palazzo, in caratteri d'ottima forma ed età, sta nel nostro musco e fu stampata con lieve differenza dal Gazzera (3). Certa è la restituzione della 4.º linea, indicando essa che fra due Q. Vibii (senza

<sup>(1)</sup> De Gubernatione Dei vi, 12.

<sup>(2) 11, 72.</sup> 

<sup>(3)</sup> Bollett. dell'Istituto (1833) p. 34.

d'età (1). Lo spazio richiede Vniversa; Ex Aere Conlato è formola propria del caso, compiente lo spazio ed aventesi in molti marmi; uno di Vulceio distingue la pecunia pubblica dalla Conlatitia (9); infatti, quando il monumento ponevasi col pubblico danaro, veniva quasi sempre rimborsato; notando che l'onorato Honore Contentus Remisit Impensam, ma il rimborso non essendo guari più possibile quando la spesa era stata fatta con offerte individuali, tacevasi in simili casi la rimessione. Che se a Sutri i tre ordini eressero una statua Ex Aere Conlato, e l'onoralo Conlationem reddidit (3), ciò fu perchè il danaro sarà stato versato dalle casse degli stessi tre ordini; i quali due modi sono espressi nella seguente iscrizione Sorrentina: Huic . Decuriones . Statu as . Duas . Alteram . Ex | Pecunia . Publica . Alte ram . Ex . Aere . A . Populo | Conlato . In . Foro . Po nendas . Decreverunt (4). E noto che i Duumviri Quinquennali, rappresentanti i censori, eleggevansi ogni cinque anni in occasione del censo (5).

quod frumenti copiam ad levandam annonae maximAMCARITAT

s.p.tra DIDISSOBMERIT DOD & LOPOSTVLANTE

I due frammenti rammentanti la Plebs son del principio dell'éra volgare; un po' meno antico è questo, che trovato in Torino cominciante lo scorso secolo, e posto all'Università, fu dato dai tre collettori. Vi si diceva che ad un tale per avere in gran carestia (annonae maximam caritatem) (6), a proprie spese somministrato frumento

alla nostra città, a richiesta del popolo e decretandolo i decurioni, fu posta questa memoria. Leggesi, per figura, di un C. Veianio che Annonae Caritates

<sup>(1)</sup> Senior è in Fabretti p. 30, 141, 370 ecc. In altre lapidi Maior, Minor equivalgono a Senior, Juniof. (2) Orelli 3730.

<sup>(3)</sup> Smezio 73, 1.

<sup>(4)</sup> Capasso Topogr. della prov. Sorrentina (1846) p. 83,

<sup>(5)</sup> Mommsen I. R. N. Indici p. 480.

<sup>(6)</sup> Cicerone Pro Domo 5: Henzen 7173 In Karitate Olei: Svetonio Nero 45.

Saepius Sutănuit (1), e. di un T. Elufrio Quod Annonem Sufficientem Gittalte Pevunis Sus Preseiteri (19); compie con Tradidistel perché fuor di proposito sarebber i verbi Vendere, Reddere, Condere; il verbo del litolo restitutio lo desumo da Cornelio Nepole (3). Il litolo è seritto alla greca esnaza punti; secondo il vocabolo legale, il popolo Pestistabat, quando chiedera cosa alla quale aveva diritto.

Quando ne' municipii la plebe parlava di sè, con maniera antica e propria, usava dirsi Plebs, come nelle due surriferite iscrizioni da essa poste. Ma quando richiedeva i decurioni che a nubbliche spese alzassero una memoria a persona benemerita, l'Ordo Splendidissimus annuendo ed anche pagando, di rado davale quel nome, appellandola solitamente Populus, e vieppiù quando Postulabat, chiedendo non in grazia ma per diritto. da lungi adombrando gli antichi plebisciti di Roma. Per quella verbosa grandigia, che invecchiando l'impero, occupava si gli ordini che le persone, costituiti i popolani e liberti in Augustali, i poveri delle città non si dissero più plebe, ma Vrbani, Oppidani, Populares (4) e più generalmente Populus; de' primi rimase traccia al N.º 120 in una delle iscrizioni di O. Glizio. Agli anni stessi in cui prevalse la voce Populares a denotare i plebei delle città, sorse quella di Popularitas a significare non già l'aura di popolo, ma sì il numero de' plebei. ossia la loro classe (5),

Detto dei tre ordini, aggiungero un'appendice su due iscrizioni legali, sui servi pubblici, gli affrancati, le corporazioni, il confine Cozziano e finalmente sulle iscrizioni metriche.

Questa gran tavola di marmo fu trovata, or son più di due secoli, a Torre della Gerbola ad un miglio da Saluzzo, ove la trascrisse M.or della Chiesa (6), 'e diederla poscia il Durandi

- (1) Mengozzi De' Plestini Umbri p. 25; Plinlo xvtt1, 68, 8,
- (9) Marini Arvali p. 409.
- (3) Pomp. Att. 2. Saepe suis opibus inopiam Atheniensium publicam levavit.
- (4) Henzen 6986, 6987, 7001; la plebe urbana dicesi enche Municipes Intramurani in Marini Arvali p. 831.
- (5) Consilio exonerandae popularilatis, in alios fines examina gentis eruetant. Tertulliano De anima 30.
- (6) Descritt. del Piemonte 11, 250. Ms. originale nella biblioteca del Ro in Torino.

DIVISIONISRELIQVAMCONSENTIENTEPLEBE IMMVANVSCLADIATORIVMETSAEPTALIGNES IMPENDEREITA YTOEDICATIONESTATVAE IMPANTONINIA VOPIIPPEOIGIOINCHOETVR ETEODEMDIEOMNIBVSANNISCELEBRETVR DVMEAQVAELEGIBVSPLEBISVESGITIS SENATVSQVECONSVLTISCAVTACOMPRE HENSAQVESVMTSERVENTVR

ed il Muletti (1); portata a Torino principiante il secolo, fu posta all'Università ed illustrata dal Vernazza (2); la dava ultimo l'Henzen (3) correggendovi qualche inesattezza.

Ben conservate sono le ultime cinque linee, corrose la 3.º e la 2.º, circa un terzo della 4.º essendo portato via dalla frattura orizzontale del marmo: concordo coll'Henzen in ogni luogo, menochè nella linea 1.º, per la quale (con luce opportuna e coll'opera del conte Vesme) lessi: Divisionis Reliquam Consentiente Plebe, dovendovisi premettere la voce Partem o Summam. Il modo Consentiente Plebe lo interpreto, che un tale, avendo elargito agli ordini del Municipio una somma da erogarsi per parti a Decurioni. Augustali e Plebe, rimasta dalla divisione una quantità, questa, col consenso della Plebe, fu investita nella spesa de' gladiatori e degli steccali in legno (4). Disse il Vernazza esservi soltanto un terzo della tavola; ma la parte mancante dovendo comprendere nomi e gradi del personaggio, la somma largita ed il modo dell'erogazione, di quì cominciava quanto rimane, cioè circa una metà del tutto; nè è questo marmo senza una qualche analogia col principio dell'editto di Frontone (5).

<sup>(1)</sup> Ant. città di Pedona ecc. p. 106; Storia di Saluzzo 1, 28.

<sup>(2)</sup> Lapide romana spiegata (1814).

<sup>(3) 7419</sup> 

<sup>(4)</sup> Marini Arvali p. 831; Lupoli In vet. Corfin. Inscript. Commen (5) Lib. 11, epist. 1 (1867).

Ma in qual oppido furon dati i menzionati spettacoli gladiatorii? Si scoprì il marmo in luogo non rispondente a nessuna città antica, e la più vicina essendo Forum Vibii (1), convien dire che a questa si riferisca la lapide, dalla quale impariamo che, alla metà del n secolo, un ignoto personaggio largì agli ordini d'un oppido una somma, che fu impiegata in usi sconosciuti, e della quale Partem Divisionis Reliquam (cioè la restante quota d'erogazione), assentendovi gli Urbani, Consentiente Plebe, fu spesa in un Munus Gladiatorium Et Saepta Lignea, cioè in combattimenti di gladiatori entro uno steccato di tavole. Era ovvio quest'uso nelle minori città, combattendo una volta in Roma stessa i gladiatori nel foro (2), ancor sotto Nerone facendosi a tal uopo anfiteatri di travi e tavole ed avvertendo Vitruvio (3) che in Italiae urbibus gladiatoria munera in fore dantur, cosa necessitante quegli steccati. Dovevan que' giuochi iniziarsi col dedicar la statua di Antonino Pio, al cui impero si riferiscono le tante iscrizioni analoghe; la qual cosa si spiega col massimo fiorire de' municipii Italici accaduto a mezzo il n secolo. Segne l'antica formola, già rammentata nelle tavole Eracleensi, che le leggi ed i plebisciti a ciò vengano osservati (4).

N.º 101.

#### T.TRIPPI SEVERI AREA.IN.FRONT P.XX.IN.AGRO.P.XXX

Demolendosi nel 1817 un tratto di cortina in fronte all'arsenale, venne in luce questo sasso edito subito dal Vernazza (5), che però ingannossi credendolo un titolo sepolerale, e che la picco-

lezza della pietra fosse proporzionata alla scarsità del luogo. Nulla accenna che Trippio fosse sepolto in quell'area, essendo

<sup>(1)</sup> Ora Envie, a quattro miglia da Saluzzo e sulla manca del Poj, due lapidi Germaniche [N. 171, 172 in I dicono infatti della Stellatina, epperciò dell'agro Taorino. Fors'anche è Cavour (Caburrum), i cui abitanti son detti Municiper al N.º 347 ed il cui comune formava de Res Publica, come dicesì nella soa celebro iscrizione in Durandi Ant. citib p. 9. Yedi qui al N.º 48.

<sup>(2)</sup> Cicerone Philippica 1x, 7.

<sup>(3)</sup> Archit. v, 1.

<sup>(4)</sup> Henzen 5128; Mommsen 1128, 1952, 4040.

<sup>(5)</sup> Gazz. Piemontese (1817) p. 150, È all'Università.

questo soltanto un avviso permanente della privata pertinenza di quel terreno, senza che vi fosse monumento, perchè allora sarebbe stata inutile la presenza di questo cippo, che ne occupava il centro. Un cippo Esernino ha la nota P. Q. XII. Lapides . IIII . , senza il valor dei lati; dimodochè l'area nostra di 600 piedi quadrati (m. q. 46,315) troppo è maggiore che non l'Esernina di soli 12 piedi quadrati (1). La determinazione de' lati qui equivale ai quattro termini angolari in lapide nostra al N.º 238 e sovente altrove (2).

N.º 102. D C. PVBLICE ATTIANI IIIXX.A.XIV IVQ C. PVBLICIVS EVHODVS FT ATTIA.ZOE PARENTES FILIO PLISSIM ET SIBI F.

A 22 chilometri da Torino è il villaggio di Piobesi detto Publice nel 1037 e Villa Publicis nel 953 (3), come altro Piobesi si ha presso Alba ed un Piobico in quel d'Urbino. Villa Publica non la credo qui detta come quella di Roma espressa in medaglie e dove facevasi la mostra dell'armi ed il censo (4), ma sì una vera villa pubblica rustica a mo' di quelle descritte da Catone e Varrone, ossia casa colonica propria, nell'età imperiale, del pubblico di Torino, e nel centro di un Ager Publicus del nostro municipio, d'onde fu poi denominato il villaggio. Colà fu infatti trovata prima del 1700 codesta lapide data dai tre collettori ed ora

all'Università. I servi pubblici o dei municipii, venendo affrancati, assumeyano talvolta il nome della tribù nella quale era censito il municipio affrancante; così Venosa, essendo dell'Orazia, il padre del poeta di questo nome, servo e poi liberto di quel comune, ebbesi a gentilizio il nome della tribu cui spettava la città e fu detto Orazio (5); tal altra chiamavansi col nome della città affrancante ridotto a gentilizio, così Pisaurius,

<sup>(1)</sup> Garrucci Storia d'Isernia p. 174.

<sup>(2)</sup> Fea Miscell, 11, 109.

<sup>(3)</sup> Mon. Hist. Patrice Chart. 1, N.1 107, 301.

<sup>(4)</sup> Varrone R. R. III. 2. 4.

<sup>(5)</sup> Des Vergers Études sur Horace (1855) p. 7.

Veronius, Veliternius, Companius, Amiternius, Veientius, Pollentius si dissero i liberti di Pesaro, Verona, Velletri, Capua, Amiterno, Veio, Pola (1) come Equicolani quelli degli Equicoli. Ma quaodo tal era il nome della città, che male o punto si adattasse a mutarsi in personale, preodevan solitamente nome di Publicii, appellandosi dal Publicum di quel dato municipio: per figura, un affrancato di Milano chiamossi C. Poblicius. Municipum . Mediolanensu . L . (2); cosicchè, non è sempre vero che i liberti pubblici prendesser, col nome Publicius, anche il prenome Publius, come parve al Labus (3).

Convien però dire che l'appellazione di Augusta Taurinorum poco si acconciasse a mutarsi in gentilizio, essendosi qui talvolta i liberti appellati Augustani (4), come a questo fu imposto nome di Publicius, ch'era quello genericamente dato agli affrançati del Publicum di qualsivoglia città, testificandolo il marmo di C. Publicius, Coloniae, Venafri, Libertus (5), Eravi dunque in Piobesi una Villa Pubblica ossia un ténimento del Publicum o comune di Torino (6), governato da servi pubblici di questa città, ed ove taluno di essi, affrancato dal municipio, pose sede; tace infatti questo liberto del suo patrono cootro l'usanza doverosa di nominarlo quand'era un privato. Liberta,

N.º 103. i. I. M. C' INDVS

+ TRIVS + + VERVS+

ma tacente essa pure il patrono, è Attia Zoe, ciò palesando il nome servile; tolse il figlio dalla madre il derivato Attianus, e degli Attii hannosi quì parecchie memorie. E poichè ho detto de' servi, che manomessi prendevan nome dal municipio affrancante, addurrò un inedito cippo a Giove, Giunone e Minerva, da me

(1) M. Pisaur. p. 18; M. Ver. 83, 84, 85, 305; Mommsen 3683; Morcelli N.º 301; Nibby Viaggi 1º, 49; Henzen 6396 ecc. Da siffatti liberti parmi derivata la Bononia di Modena presso Cavedoni N.º vst. (2) Labus Note all'Amoretti p. 107. Ora è a Novara, come in Racca p. 68.

(3) In Rosmini Storia di Milano IV. 420.

(4) Capo delle Origini N.º 1, pag. 95.

(5) Mommsen 4615; Muratori 734, 3; 9059, 6; Henzen 5138, Di un liberto Publicio parla Plinio vir. 10, 3,

(6) L'appellazione di beni pubblici era però un abuso giusta Ulpiano Dig. 50, 16, 15: Bona civitatis abusive publica dicta sunt; sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt.

vednto in Industria e posto da un figlio di liberto di quella città conformemente ad altri esempi (1). È curiosa la consonante C segnata collo spirito, ma le crocette sono un mero ornamento.

N.º 104. V. F. C.PVBLICIVS PRIMIGENIVS SIBI.ET

TVRRANIAF

Vi si connette questa detta Torinese dal Maccanéo e dal Pingone, e che trascrissi dal marmo ch'è nel castello di Reano. Dove osservo che questi chiamossi Caio, prenome frequente tra que liberti, Publicio come liberto pubblico o suo discendente; e finalmente che un servo della Respublica Articnorum dicevais Primigenius

come il nostro e con cognome essenzialmente servile; possiam dunque ritenere costui tra i servi pubblici del nostro municipio. Liberta era pur'anche la donna, omesso avendo il cognome qual lestimonio dell'antica servitti; il Turranii di Roma son laudati da Yarone. Ciercone e Plinio.

N.º 105.

aponiae L. L. TYCHENI. CON APONIAE. L. L. MODES TAE MATRI

ACVTO.L. APONII.SER PATRI Stava questa in Torino sin dal xvi secolo, e Pingone, Guichenon, Mnratori (3) la diedero men mutila che non Maffei e Ricolvi. Un L. Aponio (della qual famiglia riman memoria in Torino nel tiolo di VRBANVS | APONI | DISPENSATOR) obbe un liberto che pose quest'iscri-

sione alle colliberte Tiche moglie sua, Modesta madre ed Acuto padre ch'è detto, per servile ossequio, tuttora servo di Aponio. Giò significa soltanto che Acuto era già libero quando fu posta l'epigrafe, attesoche l'esser detti padre e madre suppone il connubio, che per le leggi romane, ra servi non esisteva; abbondan poi i marmi di liberti dicentisi tuttor servi degli antichi padroni.

Trovata alla metà del secolo scorso a dne miglia da Cnneo

<sup>(1)</sup> C. Aquiteiensis. Bertoli N.1 59, 62.

N° 106 (#LIAE.M.L.TYRAN NIDIAPHRODISIO IVLIOAPHRODATI di OGENESPOSVIT e portata all'Università, due volte diedela il Durandi, ma corrottissima (1). Parmi che la grande I della seconda linea valga una I doppia, come sovente nelle iscrizioni, cosicchè compia ad un

tempo il cognome Tyranidi e segni il mancante gentilizio fulio di Afrodisio, avendo posto il serro Diogene questo marmo a tre colliberti forse già suoi antichi conservi.

N.º 107. TI, CLAVDIVS SEVERILET, VIBIAE. L

CAPRISSVS MINERVAE V.S.L.L.M M.º 108. T.VIBIVS,T.L.OPTATVS M.V.S.L.M LIBERTATIS.CAVSA

Secusina la prima, trovata in Chiavrie e da me copiata in Condove, fu posta a Minerva da un liberto di due padroni. Fabretti ed Orelli (3) posero la seconda a Novara, ma il Corbellini, che la vide trovare ed inserilla ne' suoi Annali mess., la dice di Vercelli; per l'acquistata libertà, essa, come usava, è dedicata a Mercurio. Non si può capire se questo Tito fosse liberto del celebre orator Vercellese Vibio Crispo, di questi non conoscendosi il prenome.

IL\* 109. C. VIBIVS STELLA ET.C. FIRMIVS EX. TESTAMEN LEIBERTATEM.D Quantunque io non usi dare i marmi Pingoniani illegittimi, non vogito pretermetter questo, chie ir portu a p. 406 ed aveva nelle sue case marmore dimididato. Vibio e Firmio non han cogomome, e ciò potrebb'essere; ma non han neppure la tribù nè la paternità; quando poi ,si volesser ritenere per liberti, vi mancherebber i prenomi

degli affrancanti. L'affettato arcaismo Leibertatem risponde al

<sup>(1)</sup> Antiche città p. 11, 108.

<sup>(2)</sup> Pag. 700; N.º 2985.

Leiberius di lapide supposta dal Guglielmo e dannata dall'Orelli al N.º 300; finalmente fe composto questo marmo con uno che stava a Torino ne' chiostri della Consolata (1), messo ai suoi consanguinei da L. Vibisa C. F. Stel Conser cc., dove, chi fornilo al Pingono, ignorando che Stel è abbreviatra della tribà, credè esservi indicato il cognome, che compiè con Stella.

IL-110. GENIO Q.SERTORI.SYNER GI.IVNIORIS.ET GENIO Q.SERTORI.SE

Q.SERTORI.SE VERI.PATRO NORVM C.F.IND. N° 111. CENIO. q. serto RI. SYN ergi. iu NIORIS E genio Q. SERTOri. seve RI.PATRO norum C. C. i.

Non è rimanta memoria in Torino delle numerose corporazioni di mestieri (Callegia), la cui partivansi le plebì delle città antiche; il abbiamo invece nella vicina Industria, e ne tolgo queste due ricordasti i collegii dei Fabbri c Centonari, ossano dei falegnami, ferrai e cenciationi. Vedesi la prima nella casa comunale di Monteu da Po in un'erma e fu stampata dal Vernazza (9) con qualche errore; inecilis l'altra, revvasi all'Università e manca della metà a destra, essendone peraltro, coll'attuto della prima, sicura la restituzione. Al collegio dei Fabbri addossavasì, con certe esenzioni, l'incarico di spegner glimendii (9); sono quest'iscrizioni del secolo un, ed i) collegio de' Centonarii d'Industria è anche rammentato nella lapide al N.º 85.

Presso l'antico Occium (memorato da Cesare (4) e dái tre primi vasi di Vicarello, e dove stavano altres) i Fines Terrae

<sup>(1)</sup> Pingone p. 115; Guichenon p. 70; d'impostura dubitò il Muratori 1510, 1.

<sup>(2)</sup> Bibl. Oltremontana (1790) vol. 111; Gazzera Bodincomago p. 22.

<sup>(3)</sup> Plinii Epist. x, 49.

<sup>(4)</sup> B. Gall. 1, 10. Ocelum, quod est citerioris provinciae extremum.

Cotti di Strabone (I), che sono i Fines dell'itinerario di Antonino, del Gerondinima, dell'Anonimo Ravennate e del quarto vasa di Vicarello ) cioè ne' pressi meridionali di Avigliana in val di Susa, trovaronsi, prima e dopo la metà del corrente secolo, parecchie iscrizioni chio do qui, nonche altra che sara fireita al N.º 214. A, e tutte inedite, dando esse la posizione precisa del Fines del regno di Cozzio si vora ignorato si viora ri

M-111.A. PVDENS.SOC PVBL.XL.SER > SCR.FINIB COTT.VOVIT ARCAR.LVGVP S.L.M

M.º1i1.B.PVDENS, SOC PVBL.XL.SER > SCR.FIN.COTT VOVIT.ARCAR LVGVD.S.L.M

Sono due cippi in ganies di quelle cave e di sezione quadrata, larghi 0,35 ali 0,63 e nella faccia orizzontale susperiore aventi un incastro nel quale già stava infissa la statuetta della divinità, coi da Pudente fu sciolto il voto; i caratteri ne appariscono della metà del 1 secolo. Yedesi il primo di essi presso l'amalore d'arte e d'antichità signor Teodoro Gerardi, l'altro è al Sanuario de' Caspoccini sul lago della Madonas.

Pudens . Soc(iorum)
Publ(ici) Quadragesimae. Ser(vus)
Contra Scr(iba) . Finib(us)
Cottii . Vovit
Arcar(ius) . Lugud(uni)
Solvit . Libens . Merito

sul lago della Madonna.
Avendo avuto la sorte
di portarmi in Avigliana (9)
col professore Mommsen,
ne traemmo gli apografi,
de'quali ninisco la tezione
a disteso. Dalla semplice
vista d'una copia anteriore fatta sul marmo al
N.º 444. A. con lettere

non tutte ben ricavate nè compiute, percepito aveva il dotto epigrafista che il segno > doveva valere Contra, cioè Contra Scriba ossia Controllore della dogana od ufficio di percezione tenuto

<sup>(1)</sup> IV. 1, 3.

Avillania ed Avilliana in carte del 1038, 1185. M. H. P. Chart.
 N.º 304, 608. Muratori Antiq. Ital. 1, 348.

ai Fini del già regno di Cozzio dalla Società de' Pubblicani della Quadragesima delle Gallie; quindi, che il voto fatto già da Pudente quand'era Contraseriba il Finer di Cozzio, era più stato sciolto allorquando egli fu promosso e trasferito in qualità di Cassiere a Lione (1), dove da molte iscrizioni presso Boissieux sappiamo che aveva sua principal sede quella Società. La verità le giustezza delle previsioni del prof. Mommsen ebbe poscia dalle duo iscrizioni dimostrazione e confermà, già molto essendovisi appressato il P. Garrucci in teltera a me inditizzata, avvegnoche la sua lezione e il a ponesse sollanto come probabile, ancor non avendo sott'occhio che un apografo di cui meritamente difidava.

E.º 111. C.



I.º 111.D. i.O.M.
t./IAVIVS
aug.L.ALYPVS
tabul. XL GALIC
ET
clau DIA AVG LIB
a NDRIA
t. M.

Cippo di marmo bianco, ricco di scalture, trovato recentemente presso Avigliana e stante dal signor Gerardi. Sulla faccia anteriore (N. \*141. C) e sopra la dedica a Givere è intagliata un'aquila avente fra gli artigli un festone; sotto la dedica è figurata un'edicola. L'itertinoe maggiore, ch'o quella della faccia póstica, nelle sue linee 1.\*, 3.\* ed 8.\* si compie col litolo della faccia attica (9); ambedue son poste a Giove da Tito Flavio Alipo literto di Vespasiano, anziche di Tito, unitamente alla moglie Andria liberta di Claudio Augusto, il quale (morto essendo nell'anno 14) post, aver affracacto

<sup>(1)</sup> Servus Vovit Liber Posuit. Mommsen Inscr. Lat. Antiquiss. N.º 1933. Per il Contrascriba cf. Orolli 9034, 3908.

<sup>(2)</sup> Nella 4.º linea havvi veramente XL GALIC, cioè Quadragesimas Galicas.

una bambina sposatasi poscia in un liherto di Vespasiano salito all'impero quindici anni dopo. La voce Tabularius la desumo dall'iscrizione seguente.

Dissepolte ambedue uello stesso luogo e tempo, vedonsi presso il signo Geardie sono in grandie bei caratteri. Avrei posto la prima coll'altre delle Matrone al N.º 214, ogniqual-volta il luogo ove fu trovata non mi avesse dimostrato che vi si ha da leggere SERusu Vilicius STATIONis finis oppure finicimo), essendo questi il castaldo di alcuni poderi di Cesare presso la statone del Fines segnata negl'itinerati. L'altro frammento sta scritto in due faccie attigue (che doverano esser quattro) di una gran menas soara, quadrata, di marmo bianco e zeorniciata; lo due faccie in discorso sono verticali ed alte 0,157 il prof. Mommsen vi lesse correntemente fabVLarius (1), soala restituzione possibile ed ovvia e che guidomai a porre la atessa voce nella linea 4.º del N.º 414. D. I Servi Stazionarii sono rammentati in laplode di Spagaa (2)

Le iscrizioni nuovamento venute in luce ad Avigliana sono di grandissimo momento e per la fissazione del villaggio o Stazione ad Finer, ossia dell'antico Ocelmo (che prese nome dall'esser frontiera del regno di Cozzio, e poi della Gallia, ritenendolo sino al xu secolo, come fu detto a pag. 86 j e per averno accertato che sin cola estendovasi la Quadragesima Galliaram, presso Avigliana essendori, laddove passava la strada Romana, un ufficio principale di riscossione al confine d'Italia e Gallia. Evri inoltre il culto delle Matrone, che non estendevasi alla pianura Italiana.

Ho parlato superiormente delle Civitates nostre inalpine state

<sup>(1)</sup> Gudio pag. 199, 3.

<sup>(2)</sup> Muratori 1063, 1.

289

attribute per la legge Pompeia a Municipii della plasuru; di quà e di la dell'apit i loro oppidi erao ignobili, benche sulle falde Francesi vi fosser molte città di dritto Latino (1); parlai pure a nge. 73 del Fandas Findes posto da Igino nell'agro Torinese e nel tenere della Stazione o del Vico di cui discorriamo. I popoli alpini abitati ambo le falde inverse faron tutti sogignazti da Augusto, allorquando la pianura della superior Italia già da qualche lustro era stata partità in tribu ed i cittadini sono pareggiati in diritto a quelli di Roma; alpon questo pareggiamento la cittadinanza Romana non ando più oltre, dimodoche i pianigiani d'Italia essendo cittadini, i valligiani nol farono, rimanendo sempro nella condizione dello Civitates sattribusae Municipii; di che a pag. 19, 50.

Dalle plannre nostre due strade guidavano allora nelle Gallie; quella dell'alpi Cozzie fatta sicura dalla clientela di Donno e de' figli suoi; quella dell'alpe Graia, che infestata sempre dai Salassi, fu cansa che per sicurezza delle sue comunicazioni Augusto li sterminasse, piantandovi la colonia di Augusta Pretoria con tre mila Pretoriani, cosa che a questa valle, unica fra tutte le valli nostre inalpine, valse la cittadinanza Romana, rimanendo gli altri valligiani nella condizione antica dalla quale non uscirono mai. Vero è che nelle valli nostre. come nelle Francesi ed altre, trovansi molti ascritti alla tribù Ouirina, come da noi un Pretoriano di Pedona (9), Nizzardi che non eran di Cemenelion, i Secusini anzicitati e due veterani nei marmi N.i 176, 177 d'ignota provenienza il primo, trovato il secondo in val di Stura di Cuneo; le quali cose mi fan dedurre che cittadini fossero que' della pianura e di val d'Aosta, mentre i montanari delle valli circostanti ed attigue erano nella condizione degli alpigiani Francesi, Svizzeri, Traspadani e Liguri, dove il decurionato degli oppidi era sistemato alla Romana e componevasi di cittadini ascritti quasi sempre alla tribù Onirina. Godeva Aosta la piena cittadinanza, ma non n'abbiam lapidi militari; una sola, e di un Edile, ba la tribù Sergia, ch'è rammentata eziandio nell'unica iscrizione tribule a Massonger nel finitimo Vallese (3).

<sup>(1)</sup> Plinio 111, 5, 6.

<sup>(9)</sup> Guasco II, n.º 171.

<sup>(3)</sup> Ant. d'Aosta p. 43, n.º 16. Mommsen I. Conf. Helv. N.º 27.

Egual cosa accadde al regno di Cozzio passato intiero sotto Nerone in provincia Romana (Provincia Alpium Cottiarum), dove Embrun essendo capolnogo della porzione sua transalpina, della cisalpina lo fu Susa, come diffatti le lapidi dei Praefecti o Praesides di quella provincia Irovansi in ambedue queste città. I marmi d'Avigliana da me non ancor veduti quando mandai a stampa i capi I in XII di quest'Istoria, valgono ad emendere quanto dissi a pag. 80, 87, 88 ed altrove (1), che Susa fosse unita all'Italia, cioè fatta Romana, da Nerone; imperciocchè vediamo che il regno di Cozzio caduto in potere del popolo Romano, nonchè all'Italia, non fu mai pareggiato alla Gallia Narbonese : e poi, giovando di munir di presidii le pericolose strade Alpine, faceva d'uopo che non fossero que' presidii in paese di pien diritto. Per questa ragione non furono i Secusini ascritti ad una tribu, nè poterono essere ammessi nelle legioni, ma soltanto nelle coorti ed ale di Montani od Alpini od Alpensi; e poi all'età di Nerone, quando Susa fu unita all'impero, non fu stimate opportuno di turbare la circoscrizione regionale fatta da Augusto, coll'introdurvi una nuova città coll'agro suo. Come poi non abbia Susa lapidi militari colla tribù, già n'ho discorso a pag. 88, come pure di un soldato ad essa indebitamente attribuito.

Quando poi Pinio (4) poes Susa nella Traspadana, ei segui l'andamento geografico anzichè l'amministrativo, legalo e politico, e lo accenna egli stesso mettendo Torino qual prima città di pien diritto ab alpiam radicibua. Il non essere poi Susa stata censita in alcuna tribà, non vuol dire che nol fosso qualcuno de' suoi abitanti, come pei Decurioni Duunviri è espresso ai N.i 6, 56, 267, egual cosa apparendo per qualcho cittadino d'Embrun; seguivasi in ciò l'antica usanza, che nelle città di minor diritto chi avesso coperto in patria una delle annuali magistrature, si fregiasse del diritto Romano.

<sup>(1)</sup> Accennando però a pag. 80 che non poneva come certo che Susa diventasso Italiana o censita fosso nella Quirina, dandomi fastidio il fatto di quei Decurioni Duumviri appunto come in Embrun. (3) 111, 21, 1.

ascrivendosi ad una tribu, che pei Secusini fu la Quirina come per Embrun (1).

A piesa dimostrazione del fatto che Susa non avendo avuto moi il pien diritto, non fu mai Italiana quanto a geografia politica, seccorrono le lapidi Ariglianesi ai N.1441.A, B, D, P, rammentanti i Contraceribae di Industria (controllori e ragionieri) della Quadrigesima delle Gallie, la quale appalata ad una Società di pubblicani, teneva sul limite dell'agro Torineso ossita Italico, una riceritoria od ufficio doganale appunto nella terra o stazione di Ocelum, sotto gl'imperatori delta Fines o ad Fines sottinendasi Terrae Cottici. Ora, l'Italia legale andando escente da questo tributo ed essendovi soggetto quant'era da Arigliana cossi dalla Statione ad Fines otto a adando insti, è manifesto che codesto tratto spettava alle Gallie, poichè nelle Gallie sode estendevasi l'azione di quella Società.

Il val d'Aosta stato essendo romanizzato non ebbe il culto delle Mattora, delle quali trovansi le lapidi nelle valli Traspadane addossato a Galia ed Elvezia, e da noi singolarmente nelle valli Leponzie e nelle Secusine, mentre cessa col essara dell'alpi e degli usi Gallici, non estendendosi alla pianura (9). È dinque razionale che non fosser venerate a Torino fatta romana, ma si il fossero nella Stazione Ad Finez, come risulta dal bello e raro bassoriilevo fornito dell'iscrizione al N.º 214. A, e da quella di Foresto al N.º 214.

Pongo ultime le iscritioni metriche di Torino, non meritando essen ab per numero ab per valore un luogo distinlo, versificatoro anzichè poeta essendo chi le compose. Non fin data ai nostri avi la copia poetica, come non fin data ai nepoti, uno solo tra i nostrani essendo stato poetia, perchè ostinatissimamente volle esserilo e fu; prodigio di pertinacia, anzichè di spontanea attitudine, in ciò pure vivamente ritrasse i sono concittadini, bene affermando il Villemain, che non altrove che fra la nobiltà Priemottese poters maccere l'Alferti.

Non mancammo invero di versificatori, ma arrisero soltanto le muse a Tito Pomponio Vittore Procuratore degli Augusti M. Aurelio e L. Vero, che in Aime di Tarantasia (Forum

<sup>(1)</sup> Applano Civ. 11, 26.

<sup>(3)</sup> Racca, Orelli, Muratori.

Claudium Centronum) pose a Silvano la bella epigrafe votiva in versi giambi, ne' quali scongiura il Dio; che presto lò allontani dalle pendici del monte Bianco, tornandolo a cielo niù mite (1).

Romano di patria e per ragion d'ufficio residendo costui ne' Ceutroni, non è nostro e ne taccio. Delle seguenti epigrafi metriche rinvenule in Torino, nostri apparirobber gli autori, se non si trovasser anche altrove con formole che in casi simili si ripetevano, come accado in oggi per gli epitali. Comincio da una, che fregiata di assai sculture, stava nel xu socolo in Torino, quindi ando smarriato.

# Lº 112. T. ARRIO.T.F.TRO.TERTIO

ANN.XXI MVCIA.T.F.MODESTA MATER.V.F SIBI.ET.T.ARRIO.M.F.VIŖO

INVIDA.FLORENTEM.RAPVERVNT FATA.IVVENTAM NEC.LIOVID.MISERO.ME.SVPER

ESSE.MEIS
FLEVIT . PRAESENTEM . PATER
FLEVERE.SODALES
ET . MATER . TEPIDO . CONDEDIT
OSSA.ROGO

QVAE . PRIVS . HOC . TITVLO DEBVIT.IPSA.TEGI

## IN. AGRO. P. XX. IN. FRONTE. P. XX

Erano costi gli Arrii un'illustre famiglia, e di un P. Secondino decurione di Torino e d'Ivrea diedi il titolo al N.º 62. Nella

<sup>(1)</sup> Edita più volte e male, bene dal Gazzera Fonderario p. 44, appendice s.

(2) Pingone p. 109 e pel codicette epigrafico dell'Università.

1.º linea, dov'è Eiro, pongo TRO(menisa) non potendovi stare i ggallitit Airrio O Seutrio (1); essendo il marmo del buon secolo, per compiere la personalità di T. Arrio, manca appunto la triba, la quale dev'essere quella de' nostri Stanielli, ossia la Tromentina. È pure evidente cho debbonsi emendare nel t.º e 5.º verso Isrenta e Topi in Isrentamo e Leji, in va senza dubbi quel Presentem. Data dal Pringone e dal Bresciano Giovan Mario Matiuo, poi da Guichenon, Ricolvi, Bonada, Zaccaria e Fabretti (1), da Asti dove stava nella casa del Magno Trivultio passata poi negli Asinari, fa portata a Torino presso i Dalpozzo (3), ne trovo questi versi ripettita altrove; come Astigiana la danno anche Gudio e Doni (4). Giusta il codeice del Redi, d'onde trassela il Doni, emenden el 2.º esametro Mater in Pater; le voci Liquid e Condesit palesano l'età del primi Cesari.

### N° 113. TE LAPIS OBTESTOR LEVITER SVPER OSSA RESIDAS NE NOSTRO DOLEAT CONDITVS OFFICIO

Nelle case del Pingone eravi altresi il titolo di T. Marcio liberto di Tito, avente nella, faccia postica questo distico. Simili de eguali versi hannosi, per figura, a Roma, a Fuligoo, in Dalmazia, in Ispagna (9), come altri, e falsificati, a Napoli (6); e da essi ricavai che Residas e non Reserva deve leggersi nell'estametro.

Fu riferito nella steria di Torino l'epitafio di L. Tettieno Vitale (?) chiudentesi con due distici, che trovansi ripetuti a

<sup>(1)</sup> Manuzio p. 98; Maffei 361, 8; Orelli 4959...

<sup>(2)</sup> Pag. 67; 11, 128; 1, 109; Istitus. p. 251; Fabretti cap. 3.°, n.° 246.

<sup>(3)</sup> Variarum lectionum, seu opinionum (Alessandria, 1598) lib. 11, cap. 3.°, opera del citato Giovan Mario Mattio.

<sup>(4)</sup> Pag. 990; p. 355. (5) Maffei 258, 3; Bonada 11, 257; Grulero 685, 3; Orelli 4835;

Muratori 1584, 3.

(6) Gervasio Overv. su talune iscriz, del Mus. Borb. p. 43.

<sup>(6)</sup> Gervasio Osserv. su talune iscriz. del Mus. Borb. p. 43.
(7) Pingone 95: Grutero 860, 5; Guichenon 60; Bagnolo 83; Maffei

Verona, Brescia ed Aosta; cosicchà, codesti versi in più Inoghi adoprati in casi identici, non erano clu formole d'elogi-sepolerali assai vulgate. Noto peraltro il titolo di Gavia Ingenua laudata dal marito in bellissimo verso, che non m'occorse altrore (1):.

#### ILº 114. CASTA PVDICA DECENS SAPIENS GENEROSA PROBATA

Un concetto simile trovasi ripetuto nel verso: Casta Pudica Pudens Con[u]ge Cara Suo di titolo Aquilano (9). Poche altre epigrafi metriche e sepolerali del Piemonte non spettano al tener de' Taurini.

- (1) Muratori 1415, 10; Maffel 225, 8; Ricolvi 11, 44.
- (9) Mommsen 1. R. N. 6056.

#### CAPO XIV.

#### ESERCITO.

Il Console Quinto Glizio Atilio Agricola.

Parte copiosa e principale della storia di Torino antica (ed egual cosa può dirsi della moderna) è senza dubbio la militare. della quale la quasi intiera conoscenza dobbiamo alle iscrizioni, che in numero di ben axvu mi venne fatto di raccogliere. Il più antico fra i Piemontesi militanti per Roma (ogniqualvolta si volesse far fondamento sul suo appellativo) sarebbe quel Publio Bagienno per M. Antonio legato d'nna legione nella guerra di Modena (1); ma il nome Bagiennas o Baiennus è gentilizio (come dimostrai a lungo a pag. 45 del capo I) e non cognome e tanto meno agnome, che allor sarebbe Bagiennicus, cosicchè da esso non si può trarre alcuna deduzione: avvegnachè probabil sia che Antonio, dopo la rotta di Modena, rifugiatosi in Piemonte, vi rifacesse sue forze tra gente amica per l'antica devozione a Cesare. Poi, nella miglior età del Romano impero, vennero in chiara fama nell'armi C. Giulio Vestale da Susa, l'imperator Pertinace da Alba Pompea, il Torinese O. Glizio e più tardi l'Industriense Desticio Iuba. Dirò qui de' primi due.

Di Vestale, uscito dalla famiglia dei re di Susa, come figlio di Donno e fratello di Cozzio seniore, sola meuzione pervenutaci è nell'epistola vui del libro uv ez Ponto indivizzatagli da Ovidio esule a Tomi sul Danubio dov'egli guerreggiava. Dice il poeta come Vestale fosse giunto in quelle guerre Sciliche al grado di Primipilo, e come tinto avesse le acque

<sup>• (1)</sup> Cicerone Ad Famil. x, 33 (dell'a. 44 av. l'e. v.) Legiones tres et P. Bagienni unam.

dell'istro di sangue Geicio; lo encomia per aver espugnata la città di Egypsos, di cui era dubbio se per arte o per natura fosse più forte; ne esalla il valore contro i sassi lanciati e le frecce avvelenate del nemiro, de'quali, novello Aiace, irti ebbe l'elmo e lo sendo, e come, saltio all'assallo, fra tutti primeggiasse per impeto e bravura, conchiudendo:

> Vincitur Egypsos; testataque tempus in omne Sunt tua, Vestalis, carmine facta meo.

Lo dice in un luogo Proposice dili fortizione Deusi; in altro Alpinia invensi regibus ortus. Que're alpinia accennano a Donno, che nell'arco di Susa è delto re, non mai a Cozzio seniore ligiliuol suo che non porto tal Uiolo, riavuto poscia dal nepole Cozzio giuniore per opera di Claudio (1) e nell'amo e 14, cicè 96 anni dopo morto il pocta. Annotando il Burmanon quessio luogo d'Ordioi estia sullo varianti del nome Domnus, ma invece di consultar l'iscrizione dell'arco di Susa e connellerla coll'Alpinia riguisa ortus, vnol leggerri Domnus, luetadendo del padre di Turno ro de Rutuli e traslocando le alpi Cozzie dalla Dora al Danobio. Il reggono del Salos lo arrà avuto da qualche amio d'Augusto nella di cai corte fu alleruso, imperciocche quell'imperatoro plurimorum (regum sociorum) liberos et educari simulcam sui et intatiti (2).

Nella Mesia stessa (Servia e Bulgaria) ed a jorni del poeta, fin finalmente Vestale posto al governo della provincia-non ancor divisa in superiore ed inferiore, cioè, credio, ebbevi grado e titolo di Legatus Pro Praestore Provinciae Meniac(3), allissimo ufficio al quale non si perveniva se non dopo essere stato Legato di una legione e dopo la Pretura (6). Tanto accenta Ovidio stesso con questo distico:

Missus es Euxinas quoniam, Vestalis, ad undas, Vi positis reddas iura sub axe locis.

- (1) Dione Lx.
- (2) Svetonio Oct. 48.
- (3) Orelli 1560, 750, 802.
- (4) Tacito Hist. 1, 48,

· Come di notissimo imperatore poco dirò di P. Elvio Pertinace nato nella villa di Marte presso Alba in Monferrato; datosi alle lettere, quindi alle armi, militò contro i Parti e nella Siria, Britannia, Mesia, Dacia, Germania, Rezia ed Malia, posto da M. Aurelio prefetto d'una legione, poi senatore, proconsole in Siria ed Affrica, console, prefetto di Roma, assunto all'impero, fu dopo tre mesi ucciso dai soldati nell'anno 193. Nella Mesia stava, giusta Capitolino, al governo di una Ala di cavalli ausiliari, ed in Sirmio città di Pannonia (ora Mitrowitz tra Sava e Drava) fu, pochi lustri sono, rinvenuta questa lapide da lui posta : I . O . M | Et . Marti | Custodi | P. Heleins | Pertinax | Praef. (1). Morto, fu pianto, Settlmio ed i figli ne assunsero il cognome di Pertinace ripetuto in marmo Albenso, che con quello di Tenaz (2) è testimonio della costanza di proposito tramandalaci da'nostri avi. Nè posso attribuir soltanto al caso la relativa copia di monete d'oro, che di Pertinace trovasi in Piemonte, quasi tutte col consolato II. ch'è dell'anno 192; la è piuttosto Indizio del ricordo, che di quell'ottimo Augusto serbayano i suoi compatrioti (3). Tra gli antichi ne scrisser la vita Erodiano, Lampridio, Capitolino e Dione, tra i moderni il Tillemont, ma l'olla contenente le sue ceneri colla scritta: Diros . Pertinaz . Aug. S. C. a ragione fu dannala come spuria dal Maffei (4).

Bene avventurato in vita, salito ai più alti gradi militari e civili dell'impero nell'età floridissima di Traiano, fu O. Glizio bene avventurato in morte, a nessun soldato di Roma, che non fosse della famiglia de' Cesari, toccata essendo la sorte, che il nome suo venisse tramandato in xiv iscrizioni piti o men salve dalla edacità di diciotto secoli; cosicehè, quantunque le storie di lui non parlino, pure i marmi costi trovati, nonohè un bronzo inglese, della parte cospicua da lui presa nei governi o negli eserciti di Roma copiose e fedeli notizie ne somministrano.

<sup>(1)</sup> Henzen 5490. Cos. II. Anch'essa in oro.

<sup>(2)</sup> Vernazza Inser. Albenses p. 12. Cf. it N.º 242 nel capo XIX. (3) Una fu troyata in Torino nel 1837 nella contrada do' Pellicciai con Imp . Caes . P . Helv . Pertin . Aug . . . e nel rovescio Provid . Deor .

<sup>(4)</sup> Fabretti p. 379; Ars Cr. Lapid, p. 447.

Roman era la sua gente e costi venuta coi coloni di Cesare o con quelli di Augusto, avvegnachè i nostri scritturi i dicano d'indubitata origine gallo-celtica (1); ma avendo io studiosamente indagato le memorie de Glizi, non dubito di asserire che romano, non mai gallico, ne fosse lo stipite; seguita essendo per quel nome la romana utanza di chiamar le genti de stropue peore, a maiore da minara (3), così da Gitz fue appellata la gente Gitis, come da Epurus, Il Equisto, e da Hirress Il Hirtis, come da animali di cortile, ebber nome gli Arti, Gallii, Gallinii, Passerii e via dicendo.

Non incontrasi codesta gente negli scrittori delle cose romane, avregnache ni individno di essa dato abbia il nome ad una legge (Lex Gifita), la quale pare che concernesse i testamenti inofficiosi (4). Parvi è vero un M. Claudio Glicia, cliente del Claudii, viatore e poi, in dispregio del Senato, sollevato alla ditatura nell'anno 505 (5), ma una sua legge sarebbesi detta Claudia e nom mi Gilitia; probabile è dunque che codesto Glizio fosse uno de' lanti consoli suffetti o de' tanti tribuni della plebe a noi sconosituit. Ad ogni modo, la sna chiamandosi legge, anzichè senatusconsulto, significa che fu dell'età republicana o di quella d'Augnsto.

Nei primordii dell'impero abitavano i Glizi Civita Castellana (Colonia Junomio) oppure la vicinissima S. Maria di Falleri (Municipium Falizeum), originandori il dubbio da ciò che le lapidi di Falleri andiarono a Civita, come avveniva il P. Garracci nello sue dotte ricerche sulle Scoperte Faliache e sulla Via Clodia e coerenti. Li presso era la città di Capena, ora Civitucula (6), nol cui terriorio stava il campo Stellate, che diede nome alla tribù Stellation a istituita nell'anno 389 (7), ve-nendovi censite Travguinia e Gravisca città prossime o verso

<sup>(1)</sup> Ricolvi Marm. Taurin. 11, p. 32; Gazzera Iscris. Vercellese p. 8.

<sup>(2)</sup> Varrone R. R. H, 1, 10. (3) L. cit. 111, 15, 1.

<sup>(4)</sup> Dig. 4, lib. v, tit. 9. Gaius libro singulari ad legem Glitiam.
(5) Livio xix, Epit.

<sup>(6)</sup> Galletti Capena Municipio de' Romani.

<sup>(7)</sup> Livio VI, 5.

la marina; uomini poi di questa tribu son rammentati nelle città vicine ed in ispecie a Civita Castellana (1). Cred'io adunque che come alla Stellatina spettò poi Torino in uno col Glizi in essa abitanti, così vi spettassero i Glizi di Falleri o di Civita, dei quali due iscrizioni colà trovate ci rammentano gli elevati gradi civili e militari, ai quali ascesero sul principio dell'èra volgare. -

N.º 115. Μ. P. GLITIO. L. F. GALLO TRIB . MILIT . LEGION PR.III. VIRO. CAPIT. OP. VEHEIS.P.Q.MAXIMILLA AEGNATIA.CON.O.S.P.

Trovata nel ve secolo in Civita Castellana, Rodrigo cardinal Borgia, che fu poi Papa Alessandro VI. ne fece incidere porzione sul portone del borgo di quella città, quindi un Mico ne trasse copia corrottissima, dalla quale provengono quelle presso Nardini

e Mazzocchi (2). La qui unita lezione è tolla da quella del Doni riprodotta dal Muratori (3); mancavi tuttavia la tribù così necessaria in nomo militare di quell'età e che io restituirei con STellatina. Che se si volesse prendere il cognome Gallus siccome desunto dal luogo di nascita (4), si potrebbe supporre (stante la denominazione di Gallia Cisalpina, a que' tempi, ancor corrente pe' nostri paesi), che dalla nativa Torino. ov'eran ragguardevoli i Glizi, gli venisse il cognome,

Tralascio l'emendazione di questo titolo già tentata dal P. Garrucci, premendomi di segnalar le persone di Glizio Gallo e di Massimilla sua e l'ubicazione del marmo. Vengono i loro casi rischiarati da Tacito (5) narrante come, scoperta la cospirazione tramata l'anno 65 contro Nerone, il congiurato Quinziano ne denunziasse complice Glizio Gallo, che dal processo . risultando infamato anzichè convinto, fu dannato all'esilio, alla sventura sua associandosi volontaria la consorte Egnazia

<sup>(1)</sup> Garrucci Dissertaz. archeol. di vario argomento (1864) 1, 40; Grotefend Imp. Rom, tributim descriptum p. 172.

<sup>(2)</sup> Veio difeso (1646); Veio antica (1657).

<sup>(3)</sup> Doni p. 234; p. 818, 10.

<sup>(4)</sup> Garrucci Cicolano p. 24, 63.

<sup>(5)</sup> Ann. xv, 56, 71.

Massimilla. Che poi i coningi rammentati da Tacito siano una cosa sola con quelli della nostra lapide, fu ritenuto con certezza da tutti gli scrittori locali e dai commentatori di quello storico. Dirò finalmente come nella greca isola di Andros siansi travate due sicrizioni al patrono e benefattore P. Ginio Gallo ed alla benefattiree Egnazia Massimilla (1), che sono i nestri dne coniugi; ma gli Andrioti non avendo certamente osato eleggere a patrono un esule, convien dire che fossero loro stati posti i marmi durante l'impero de' Flavii e segnatamente di Vespasiano.

I Giri di Civita Castellana, nella persona di Gallo essendo fatti segno alle vendette di Nerone, è troppo probabil cosa che anche il ramo Torinese venisse colpito dall'ira imperiale od almeno artatamente trascartto, de Gitti ono avendosi solto quel regno memoria alcuna; ma i persegniti da Nerone venendo poi estolti da Vespasiano (2), ai Gitti di Torino furoa riaperti gli onori, come pure a quelli di Civita, ciò provando le lapidi ai N.º 418, 419 in uno colta seguente al N.º 416. Coero di Nerone o Gilirio Gallo, ma P. Gilirio como le suffette, pretore, fregiato dell'asta pura da Vespasiano o Tito, probabilmente nella guerra Giudacia, ci dimostra che quel ramo de Giliri fa sotto i Plavi riammesso agli onori. Essa fa edita dal P. Garrucci a pag. 33 delle citale Dissertazioni.

M\*116. P.GLiTIO.P.f.st.lucANO.COS
III VIR.a.A.A.f.f.SAL.PALAT
QVAESTORI.cAE;ARIs.PRAETORI
FLAMINLAVOVALLIHASTA PVAR DONATO
PERCENS V RAMABIM P VESPASIANO
CAESAREANO PPETITIO IMP CAESARE
arg.F.LOCPYBLIC.DAT.D.D

Publio . Glitio . Publii . (Filio . Stellatina . Luc)ano . Consuli .
Triumeiro (Auro) Argento . Aere (Flando . Feriundo) Salio Palatino .

<sup>(1)</sup> Lebas Revue archéologique (1846) p. 383. Sfuggito essendogli le parole di Tacito e l'iscrizione di Civita, dubitò il Lebas sui nome Glizio e volle sostituirvi Plauzio o Gabinio.

<sup>(2)</sup> È accennato da Svetonio Vespas. 9.

Ougastori . Caesaris . Praetori .

Flamini . Augustali . Hasta . Pura . Donato

Per , Censuram , Ab . Imperatore , Vespasiano .

Caesare . Augusto . Patre . Patrias . Et . Tito . Imperatore . Caesare . Augusti . Filio . Locus . Publica . Datus . Decreto . Decurionum .

« Fu restituita da me (nota il Garrucci) sopra la copia as-» sai scorretta e mancante che me ne fu inviata.... Opinò . il Michaelis che si potesse supplir Cilnio, o altro nome, ma » non Cluvio, ed assicurò il P. prenome del padre. Egli peraltro » non si avvide che la prima lettera dell'epigrafe è piuttosto » un G; ond' è che, esaminati anche gli altri avanzi di let- tere e la loro relativa distanza, io credo che appena si possa » pensare ad altro nome che a Glitie ». Compiei il cognome con Lucano, Silvano od altra voce trisillaba e vi aggiunsi la tribu, come ad uom militare, ponendovi la Stellatina, alla quale erano ascritti i Glizi di Torino e che si scrive talvolta con ST. come da lapidi Torinesi e da quella in Garrucci pag. 40. Il prenome paterno Publio è par quello del padre del console Q. Glizio, ma l'esser vissuti ambidue i figli sotto Vespasiano, ne esclude la paternità comune, attesa la distanza de' luoghi, parendo più probabile che adoprassero i Glizi. come lo illustri famiglie, gli stessi prenomi nei rami laterali e nelle successive discendenze.

Quanto al scomdo gendificio ed al cognome portato dal console Q. Glisio Allilo Agricola, vaneggiò il Riccivi dicendo che uno significava la libertinità, l'altro l'adozione, pensando persino a farlo figlio adottivo di Agricola suocero di Tacito, mestre questo chianavasi Giulio e non Glizio (f). Deve saviamente notava Il Cardinall che « a questo dire non ebbero altro appoggio che la sonzigliama del cognome Agricola; ed oguna - vede qual peso possa avere. Avendo lo letto in Tacito che su Quinziano nell'anno 65 accuso Glizio Gallo, il quale venno c acciato in esilio; potrei dire, parui con pito probabilità, sì per la sonzigliama del gentifizio, a) per la conzenionata dei lempi, che quel Glizio esiliato si recasse in Torino e fosso padro del nostro console: ma in tana, la tore dictifica, ciò no

<sup>(1)</sup> Marm. Taurin. II, 32.

» basta per assicurare la di lui genealogia » (1). È del resto cosa nota che il doppio gentilizio, adoprato nell'impero dagli uomini dillustre cassto, significa l'asso invalso di esprimere col primo il nome paterno, il materno coll'altro. Cosicche possisami dire che P. Glitio padre del nostro Quinto erasi sposato in donsa della gente Atilia e della nostra colonia, avendosi qui lapidi di un Atilias .P. F. Nopos, con altra trovata a Beinasco, fini di Torino, di un India Atilias (2); poi quelle di Onesime liberta di Manio Atilio, di Cherusa liberta di P. Atilio colla liberta Atilia Chresto (3).

Ma ignorava il Cardinali i tre frammenti della magnifica lapide posta a Clandio nell'anno 49 da nn Glizio Barbaro. provanto che la gento Glizia abitava Torino assai prima della congiura per la quale fu esiliato Glizio Gallo. Do la lapide e la sua storia al N.º 440, quì notando esser questi il primo individuo di sua gente che apparisca ne nostri marmi e che già essendo stato Prefetto de Fabbri, Tribuno legionario, Prefetto d'Ala e Primipilare prima della spedizione Clandiana in Britannia dell'anno 43, ne segue che doveva esser nato circa l'anno primo dell'éra volgare. La dednzione delle xxviii colonie d'Augusto in Italia, e tra esse quella di Torino, stata essendo poco dopo l'anno 723; ponendo che un ramo de' Glizi qui sia venuto da Civita Castellana coi primi coloni, e che con essi si trovasse Tito Glizio padre di Barbaro in età giovanile, potuto avrebhe facilmente Tito esser pure padre di Publio, da cui nacque il consolo Quinto. Codesto Tito è a parer mio queali che pose il frammento Torinese del N.º 117 con caratteri palesanti l'età di Augusto o di Tiberio.

Infatti si consideri che Barbaro, senza dirsi Equer Romanus Eque Publico, giunse ciò non ostanto ad elevati gradi militari conferenti la Militia Equestris, e si considerio quegli elevatissimi ai quali giunse Quinto da me creduto figliuol suo, e poi dicasi se questo, privo d'illustre palernità, potuto avrebbe salir tant'alto.

Smesso il militar servizio e tornato in patria pose Barbaro

<sup>(1)</sup> Diplomi Imperiali (1835) p. 143.

<sup>(9)</sup> Pingone p. 114; Bullett. dell'Istit. (1830) p. 209.

<sup>(3)</sup> Pingone p. 114; Cape v1, p. 147; N.º 25, 35.

all'imperatore, sotto il quale militato aveva, l'anzidetto titolo al N.º 440, e vi sposò un' Atilia dalla quale ebbe quello che fu poi console e che segnalatosi nella guerra Dacica del 403-104, può benissimo esser nato poco dopo la metà del secolo r: imperciocchè, il prenome Quinto indicando ch'ebbe quattro fratelli maggiori (1), bisogna dar tempo almeno a cinque nascite, che sarebbero state dal 45 al 55. Così, nel comando della guerra Dacica, avrebb' egli avuto la verd' età di 50 anni, punto non detraendosi al detto di Varrone: Cum habebant LX annos, tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi (2), laddove poi Seneca dice che a cinquant'anni cessava la milizia, a sessanta ogn'altro ufficio (3), intende sicuramente della milizia ne' bassi gradi. Per altra parte, com' ho già detto, affinchè polesse Quinto percorrere l'insigne suo Cursus honorum, aveva pur d'uopo d'un chiaro genitore, quale sarebbe stato Barbaro, essendo ai giovani d'illustre nascita molto agevolata l'acquisizione de' primi gradi militari, come attestano in ispecie Seneca e Plinio (4).

N.º 117. t.gliTIVS.P.F.Stel..... ...... R. AVG.SIBI. ET ....... 

> Questo inedito frammento di cui non si conosce nè luogo nè tempo di provenienza, e che non è dato da nessun collettore, è pure all'Università intagliato in ottime lettere quadrate, alte 0.14 e 0.10 ma assai corrose e colla terza linea illeggibile siccome mancante, per due torzi d'altezza; pare tuttavia che comprenda le lettere .... AE . VERAE riferentisi a nome o cognome della moglie di questo Glizio; la forma eccellente de' caratteri accusa l'età di Augusto o quella di Tiberio. Fuvvi in Torino chi si chiamò Attius, Arbutius, Domitius, ma de'loro marmi nessuno sale con certezza a quell'epoca, giudicando

<sup>(1)</sup> Varrono De lingua Latina IX, 60.

<sup>(2)</sup> Nonio xII, 22. Sexagenarius. (3) De brevitate vitae IV, 20.

<sup>(4)</sup> De beneficiis IV, 30; Panegyricus 69.

dalla forma delle lettere. Al modo anzidetto, l'agnazione del consele Quinto sarchbe stabilita, avendo egli avuto a padre un Publio, ad avo un Tito, a bisavo un altre Publio, prenome questo ricorrente nei Glizi di Civita Castellana.

Accenna forse la seconda linea all'ufficio di luogotenente oppuro di Comes. CasaRis. A VGusti, che sarebbe stato Tiberio, od anche a Praefectus. Fabrum. CasaRis. A VGusti come nel marmo dato al N.º 440, ogniqualvolta non si dovesse restituire con decuR. A VGur, come so n'hanno esempi.

Dicemmo della nimicizia di Nerone contro i Glizi di Civita e como avesse dovnto rifluire sui Glizi di Torino, pe' quali infatti (dopo Barbaro prefetto de' Fabbri a' giorni di Claudio) cessa ogni ricordo di militar servizio sino a Quinto figliuol sue. Questi cominciò l'armi o sotto Vespasiano, o nella guerra civile che lo precedette; dicon infatti le lapidi ai N.i 418, 419, che Quinto fu pretore, edile curule, questore dopo essere stato tribuno della legione i Italica, decemviro Stlitibus Iudicandis e giudice scello tra le cinque decurie, ogni cosa sotto l'impero del Divo Vespasiano, cioè tra gli anni 69 e 79. Ora, se Barbaro, depo la guerra Britannica del 43 (nella quale ebbe l'ultimo grado militare), rimpatriato in Torino, vi alzò nel 49 l'epigrafe a Claudio, è affatto probabile che da Atilia gli nascesse Quinto circa l'anno 50, cosicchè dal 75 al 79 ed avendo 25 anni, avrebb'egli potuto ceprire il grado di questore di Vespasiano a norma della lapide N.º 418 e delle parole di Dione stabilienti la questura tra gli anni 25 e 30(1), dopo i quali si accedeva alla pretura. Figlio di padre insignito della Militia Equestris, fornito esso pure del censo equestre (uno essendo de' Decemviri per giudicar le liti (2)), riman provato che Quinto non cominciò l'armi quale gregario, ma col grado cui per nascita aveva diritto, come dicemmo. Ancora, l'essere poi egli divenuto senatore e console significa che cominciato avesse almeno cel centurionato (se non anche col tribunato della legione i Italica, com'è espesto ne' marmi N. 118, 119) riputata essendo, al dir di Diono, indegna cosa che un senatore

<sup>(1)</sup> LII, 20.

<sup>(2)</sup> Diono LIV, 26.

larorato avesse come palaiuolo alle trincee. Aggiungerò, che il non aversi menzione alcuna del nostro Quinto durante l'impero di Domiziano (anni 81-96) mi fa credere che' fosse allora od esiliato od almen pretermesso, stati essendo quegli esuli ricbiamati tosto da Nerva (1) sotto il quale egli riascese nei gradi militari.

Le iscrizioni di Q. Glizio e lor frammenti, nel museo di Torino ed in libri a stampa ed a penna, sommano non già a quattro, come accennò il Borgbesi (3), nè a sei (come scrisse il Ricolvi, ripeterono sinora gli epigrafisti e sarebber sette con quella tovata nel (833), ma bensì a quattordici. Non computando quelle postegli come a patrono di città ed il diploma militare Inglese, quattro ne rimangono ridotte a tre linee sole, oppure a due od a semplici parti di esse, mentre sci conservano da dodici a quattordici linee od intiere o con certezza restitubilis; la chiusa non ci pervenne in nessuna.

Vanno spartite queste dieci in due distinte scrie. Cinque quadrilunghe in senso verticale, non corniciate (3), già numcranti quattordici linec, spettano: quelle ai N.i 448, 449 ai giorni di Nerva (anni 96-97); quelle ai N.i 120, 121, 122 (col consolato n, settemvirato degli Epuloni e quasi sempre col Sodalizio Claudiale Augustale) sono de' tempi di Traiano. Cinque altre contornate da sagoma in goletta e listello, rettilines di sotto e di sopra, convesse e concave ne' due fianchi, contano in oggi da due o tre sino a dodici e tredici linee, non computandovi due o tre altre linee mancanti. Di contorni simili ed a sagoma, uno è effigiato presso Smezio e Grutero (4) e stava in Urbino; l'avrebber detto i Gromatici In modum colubri linea super se flexuram habens, ed io con modo Pingoniano li dirò ad formam vasis, aggiungendo che son tutti posteriori alle guerre Daciche di Traiano. Le quali tredici iscrizioni (tralasciando il diploma militare) sono reliquia delle assai più erette nella patria sua ad un tanto personaggio.

<sup>(</sup>i) Dione LXVIII, 1.

<sup>(2)</sup> Opere 1v. 108.

<sup>(3)</sup> Vi son le cornici e come antiche le diedero Muratori e Ricolvi, ma son di stucco, moderne e pessime.

<sup>(4)</sup> Foglio 77, 6; pag. 410.

H.º 118.

g.glitio.p.FlL.STEL
atilio.a GRICOLAE
cos.vii.vlRO.EPVLON
legado.PROPRAETOR
imp. NERVAE.CAES.AVG
prOVINCIAE. BELGICAE
LEGAT.LEG.VI.FERRATAE
LEG. CITERIORIS. HISPAN
PRAETORI. AEDILI. CVT
q. DIVI. VESPASIANI. trib
LEG.I.ITALIC.XVir.eti.iud
IVDIC. SEI.ex.v.dec.flam
OOM de.et. aurqusti

Alle tredici linee di quest'iscrizione manca la decimaquarta ed ultima comprendente la qualità dei dedicanti.

Che ne' secoli xvi e xvi codesto marmo ancor noa fosse venato in luce n'e prova il silenzio di Pingone, Guichard, Gnichenon, Grutero, Gudio, Lodovico e Franceco della Chiesa, primi astamparlo essendo stati Maratori e Ricolvi (1) che lo rappresentarono in legno ed in rame, più radi il Maffei cora vedesi

all'Università. Dev'essere stato scoperto quando, nell'ingrandimento occidentale della città, fu demolita circa il 1720 la faccia a ponente del bastione della Consolata, scrivendo il Maffei portatosi poco dopo in Torino, come inscriptione quampiere in Consolatae propugnaculo inspectari, quae praecedenti anno cum vetera moenia ad pomocrism ampliandum diruceratur, in ocuma fundamentis repertae fururuti (2); egual cosa diceva dedicando nel 1727 la Storia Diplomatica al re Vittorio Amedeo II, poi nel libro vu della Verona illustrata colle parole: e Pechi anni sono sopra trenta iscrizioni si scoprirono » a Torino nel fondamento d'un pieco Iratio della vecchia » muraglia, chera opera de mezzani secoli » arvegnache la sua struttura non fosse del medio evo, come ho già detto nel capo VII pag. 173, 174.

Una somiglianza, che non è identità, trasse il Maffei in inganno, facendogli credere che codesta fosse una cosa sola

<sup>(1)</sup> Pag. 311, 1; π, 25-99. Comparando le tavole di Ricolvi co' marmi, trovai che non dagli originali son desse tratte, ma dagl'infidi esemplari del disegnatore.

<sup>(2)</sup> Mus. Ver. (1749), p. 209.

coll'epigrafe stampata assai prima dal Grutero che la tolse dal Pingone (1), inganno comune col Borghesi, col Gazzera (2) e con altri molti; ma che tutti errassero, è provato dal non averla conosciuta il Pingone dante alla luce la storia di Torino nel 4577, e dal fatto che l'impiego di essa qual materiale nell'anzidetto bastione accadde nell'anno 4540, fortificandosi dai Francesi la città (3), mentre contava il Pingone soli tre lustri d'età e non era ancora stato in Piemonte. Dimodochè, siccome il Maccanéo ne tacque negli anni 4508, 4515, e nel 4540 già era murato ne' fondamenti d'un bastione, ne induco che su primamente sterrato codesto marmo tra il quarto e l'ottavo lustro del secolo xvi per essere poi ricacciato, circa 20 anni dopo, nelle mura che Stefano Colonna con Betto e Girolamo de' Medici andavan qui innalzando per Francia (4), finchè, quasi dne secoli dopo, venne poi di nuovo scoperto demolendosi quelle mura. Giovandosi della lezione del Maccanéo fu data altresi questa lapide da Augusto Zumpt (5).

Il marmo è scemo nell'angolo superiore sinistro e nell'inferiore destro. La prima lacpna è di facile restituzione, o l'essere stato posto vivente l'imperator Nerva, richiede il conslato. N'elia decima linea posì Tribunus della legiono i Italica, con el esendo nella lapide al N. 1419; nell'undecima linea, dopo la x avanza la metà superiore sinistra dell'asta della v, cosiechè gli spazi e lo formule consuete mi fecceo restituier Xivo Stitilius . Iuditandia e compiere la successiva in IVDIC. SSIcolo: E. N. Deserviis. La decimalerza linea, succeede dagli allineamenti, indica una chiusura solenne; vi posì il Flaminato, preferendo ol asacerdorio perchè in Italia più frequence che non questo; codesta linea si restituisce con ROMse et Augusti, mentre quella che seguiva esprimer doveva i dedicanti.

<sup>(1)</sup> Pag. 367, 1; pag. 111, 9. (2) Diplomi Imperiali p. 21.

<sup>(3)</sup> L'ho provato con documenti nel capo 3.º della Memoria 1v aggiunta al Trattato di Archit. Civ. e Mil. di Fr. di G. Martini, e poi qui al capo VII.

<sup>(4)</sup> Il primo è detto fortificator di Torino dal Varchi (Orazione in morte di Stefano Colonna); lo sono gli altri due dal Terzi nolla Cronaca di Castel delle Ripe ora Urbania.

<sup>(5)</sup> Corpus Inscr. Gracc. III, n.º 6763.

La suriforita iscrizione fu data meno esaltamento da parecchi; quella che sono per riportare, conosciuta nel cinque e seicento e poi perduta, fu causa d'una singolar allucinazione in tatti gii opigrafisti. Due lapidi di Glizio, una rettangolare, l'altra ad formame razis (simili ciò per figura e per contenuto, ma non eguali, a quelle tuttora esistenti) venivan date dal Pingone, da cui le tolsero Grutero e Guichenon; essendo in beree andade smarrite e ritrovatene altre nella figura e nel contenuto simili esse pure, con facile errore furono queste scambiale per quelle.

Non diede il Ricolvi, neppur nell'Appendice, le due iscrizioni Pingoniane, credendole una cosa sola con quelle ora ed allora all'Università. Il Maffei, vedendo quest'ultime e trovandole alquanto diverse da quelle ristampate dal Grutero, senza indagar più in là, uscì in questo rimprovero: Huius Agricolae recenset tres inconditas ac monstruosas inscriptiones Gruterus, quarum sphalmata quatuor hisce, quamvis circumcisis elogiis, conferri et reconcinnari possunt (1). Fallo è che Grutero riprodusse le epigrafi del Pingone, nè poteva dar quelle rinvenute dopo mortl ambidue, e che Maffel ignorò sempre i libri del Pingone e del Maccanéo. Anche il Borghesi, chiamando questa lapide la più antica delle Gliziane di Torino, aggiungeva che, quantunque ora mutila, devesi ristaurare coll'autorità del Maccanéo, che la vide quando era integra (2); dove fa d'uopo conchiudere che convien vedere gli antichi apografi (cosa fattibile soltanto sul luogo) e, quando si può, paragonarli coi marmi. La parità nella distribuzione e figura, coll'analogia corrente tra tutte queste lapidi e mutantesi quasi in eguaglianza per quelle ai N.i 418, 419, causarono l'errore, come vedrassi nelle esposte vicende di quest'ultima.

Avvertasi che mentre il N.º 448 ha le fratture parallele ed agli angoli diagonalmente opposti, mentre ha in fine la parola ROMse mancante nell'altra: quella al N.º 449 (e dico nelle cinque copie soltoposte) è intiera salvo che in fine; in nessun apografo porta questo marmo la tribà, che vi era obliterata,

Pag. 213. Le quattro lapidi Gliziane del Maffei son quelle da me date al N.i 121, 130, 118, 123; non guari esatti ne sono gli apografi.
 Opere III., 71.

e l'esistente l'ha ben integra; ha questa dodici linee, ed il marmo dell'Università en ha redici. E ciò basti a dimostrare come queste iscrizioni due fossero, avvegnáchè quasi identiche; e che quella al N.\*119 dovette perire circa il 1666 nell'atterramento del vecchio palazzo ed innalzamento del nuovo.

Ecco i cinque esemplari ricavati or sono 200 in 360 anni; ii sottopongo, avvertendo che solo i tre ultimi sono allineati come nel marmo, mentre i due primi son dati a disteso, e che l'ultimo, cioè il più recente apografo, fu tratto dal marmo già assai multilato a destra.

#### MACCANEO (1508) CULACIO (1567) Q.S. Litio . P.F. Q. Glitio . P. F. Attilio . Agrico Atilio . Agricolae Cos . VII . Vir . Epu Cos.VII.Viro.Epulonum Legato . Pro Praetore Legato . Pro . Prai Imp . Nervae . Ces . Imp . Nervae . Caes Provinciae . Beticae Provintiae . Be Leg . Leg . VI . Ferrat. Leg. 6 . Ferral . Leg . Citerioris . His Leg . Citerioris . Hisp . Praetori . Edilli . Cur . Praetori . Aedili . Cur . Iul . Vespesiano . Trib . Iul.Vespasiano.Tribuno. M. Lice. X. Viro. S. Til. T. Lice . X . Viro . Stlitibus Judicandis ..... ......... ........................ Conten P. str. 36 P. LIGORIO (1575)? PINCONE (1577) dell'Università (1659,7) Q. Glitio . P. F. Q. Glitio . P. F. O. Glitio . P. F. Atilio . Agrico .... Atilio . Auguri Atilio . Auguri Cos . VII . Viro . Epul . Cos . VII . Vir . Epul . Cos VII Vir Epu .... Leg . Pro . Praet . Ausp . Legato. Propraet. Ausp. Legato . Propra . . . Imp . Nervae . Caesar Imp . Nerve . Cae . . . Imp . Nervae . Caesar Provinciae . Belgi . . . . . Provinciae . Be . . . . . . Provinciae . Be . . . . . Leg. Leg. VI. Ferral. Leg . Leg . VI . Ferrat . Leg.Leg.VI.Ferrat ... Leg . Citerioris . Hib . Leg . Citerioris . Hib . Leg. Citerioris. Hi ... Praetori . Aedli . Cu . . . Praetori . Aedili . Cur . Praetori . Aedili . Cur . Civi. Vespasia. Trib. Pot. Civi. Vespasia. Trib. Pot. Vespasian. Tribus. . . . . Gallicae X.Viro Stlitib. Gallicae. X. Viros. Osti... ....ica.Ex.Viro..... ad. Pot. Trib. Milit. Leg. .....Pot.Tu.B.M...... ...... ................. ..... ..................

Domenico de Belli, dalla patria delto il Maccando, prima e dopo l'anno 4500 professor d'umane lettere in Torino, vi) stampara nel 4508 e poi nel 4545 le vite d'uomini illustri (v), attribuite allora a parecebi ed ora ad Aurelio Vittore, apparendo anzi un'amplificata prioquizione degli clegi posti da Augusto alle statue de grandi Romani (3). Nelle note alla vita d'Annibale inservia il Maccando undici iscrizioni sparse allora per le case e le chiese della nostra città e fra esse codesta. Nessuna pratica di antichi marmi, inopportuna ed ostentata erudizione e critica veruna fecer si che la lezione sua erronea riuscisse e sovente inincligibile. Ristamparala il Grutero dalle schede del Verderio copiator del Maccando, casieche à questo ultimo anziche al primo andrebber volti i rimproveri del Maffei.

Il grande giureconsulto di Tolosa Iacopo Coiacio chiamato da Emanuel Filiberto a professar leggi in Torino e soggiornandovi dall'ottobre del 1566 all'agosto segmente (3), di questo marmo travea copia stampandola poetia nel libro xri delle sue Observationes el Emendationes haris, che il De Thou nelle istorie appello opera divina. La lezione sua è migliore senra dubbio di quella del Maccaneto, ma (dov' eran le sole lettere BE.... e corrose l'altre), errò leggendo di suo capo BETTCAR; fu troppo libero serirendo a distesso alcune voci che il marmo dava abbreviate, ma giovogli il dottrina sua nel gius Romano, nell'ultimo linee leggendo correctienente X Viro Stittibus Hestionalis, dove Maccanéo e Pingone non avevan saputo distinguer nulla.

A quegli anni altendeva Pirro Ligorio al suo Dizionario delle antichità ch'è originale ne' nostri archivii, opera acclamatissima un tempo, spregiata ora qual sentina di falsità per arervi l'autore con parecchie iscrizioni compostane una, oppure cos una faltene molle, toglicado, interpolando, imaginando come consentivano il topo suo studio, gli scarsì lumi

Cornelius Nepos qui contra fidem veteris inscriptionis etc. cap. 42,
 nº biil, Torino 1508, 1515; ristampato in Amsterdam per cura di
 Arnizenio nel 1733.

<sup>(2)</sup> Morcelli 1, 158; Borghesi Opere 111, 9, 10.

<sup>(3)</sup> Vallauri Università del Piemonte 11, 13.

del tempo e la dannabile smania di dirsi trovatore di cose nuove ed importanti. Non è però che abbia il Ligorio conciate a questo modo anche le iscrizioni di Torino, imperciocchè, scrivendone nel tomo xix, notava che ve ne sono parecchie, le quali havemo havuto per lo mezzo del padre don Celso Senese dell'ordine Certosino, e riferiva con una trentina d'altre anche questa. Fu ingannato il Ligorio da Celso che diedegli per sue le copie tratte evidentemente dal Pingone; nè dico che Celso abbia trascritto il testo a stampa di questo, ma probabilmente le sue schede originali. Ebbe il Ligorio quelle copie circa il 4575 (scrivendo egli, come di cosa non puova, della cittadella compiuta dieci anni prima), e moriva ott'anni dopo (1). Avverto però che le due ultime linee son di mano di Pirro, ma scritte più tardi, sotto il carattere più recente apparendo raschiature e correzioni; fosse nna certa pratica delle iscrizioni Romane, fosse la nozione dell'opera vulgatissima del Cuiacio, trovò egli nella pennitima linea una discreta lezione.

Tolgo l'esemplare del Pingone dalla pag. 411 dell'Augusta Taurinorum stampata nel 4577, non trovandosi nella sna collettanea che originale si conserva negli archivi di Stato. Dandone l'ubicazione notò che stava nelle case del conte di Pancalieri, ch'eran presso la contrada delle Onattro Pietre dove era il Fôro e si scuopriron tutti i marmi onorarii; indica poi la rottura inferiore colle parole Caetera desunt, Grutero nel 4602, Guichenon nel 1660 (a' cui tempi stava nel giardino ducale) la tolsero dai copisti del Maccanéo, come pure il Ricolvi anch'esso ritenente, senza compararla col marmo, che fosse quella da me data al N.º 418, opinione seguita anche dal Borghesi. L'ultima la traggo da codice dell'Università compilato circa l'anno 4650, e le cui lezioni non son buone, ma i marmi abbastanza fedelmente ritratti dal vero e segnatene le rotture. Un' altra lezione a stampa può vedersi a pag. 68 del Guichenon, che la tolse dal Grutero.

Questa perduta epigrafe la sottopongo ricomposta col sussidio de' cinque surriferiti esemplari, nonchè di quella similissima che la precede.

<sup>(1)</sup> Ronchini Una lettera inedita di Pirro Ligorio (1865) p. 6. Alla voce Ravenna delle sue Antichità si dice ancor vivo nel 1583.

N. 119. O.GLITIO.P.F.STEL ATILIO . AGRICOLAE COS. VII VIRO, EPVL LEGATO.PROPRAETORE IMP. NERVAE. CAES PROVINCIAE . BElaicae LEG. LEG. VI. FERRATAE LEG . CITERIORIS . HISP . PRAETORI, AEDILI, CVR.a. DIVI.VESPASIANI.TR.LEG.I ITALICAE.X VIRO.STLITIB IVD. ind. selecto.ex.v decuriis .......

In nessun apografo leggesi STELlatina, ma la mancanza della tribù in lapide militare di que'temsi, sarebbe tanto singolare. che io ve la posi, credendola obliterata, come pure per l'esempio dell'iscrizione N.º 448; quest'è il suo primo consolato, ed essendovi mentovato Nerva siccome vivente, e troppo essendo improbabile che Glizio fosse fatto console da Domiziano, è da credere ch'ei fosse uno di que' tanti consoli suffetti del second'anno di quel-

Nº 120. O.GL Tio.p.f.stel ATILIO, Agricolae COS. 11. VII Viro . epul SODAL AVG.claudiali PRAEF. VRBIS. leq. imp. CAESAR. NERvae. trai GERM.DACICi.pr.pann DONATO. AB . E o d e m DONIS, MILIT, corona CLASSIC.AVR.mur.vall. LEG. PRO. PR. Pr. belg LEG. LEG. vi. ferr. leg

CITERIoris . hispan

0

h

l'Augusto. Ei fu tribuno anziche legato della legione i Italica, in ciò concordando i cinque autopti e combinando col primo grado militare che davasi ai giovani d'illustre casato, come dicemmo; infatti Glizio Barbaro, probabil genitore di Quinto, acquistossi i gradi rispondenti al cavalierato Romano senza salire più in alto; ora, se Quinto stato fosse figlio di un senatore sarebbe detto Tribunus Laticlavius, mentr'è detto semplicemente Tribunus. Poste queste due iscrizioni nel second'anno di Nerva (97 dell'e. v.) riuscirono per necessità similissime, sola diversità dovendo essere nella chiusa, la qualo, al solito, manca,

Quest'iscrizione, colle due ai N.i 425, 426 (essendovi rammentato il Consolato secondo ed il sodalizio Augustale Claudiale )

sono dell'elà di Traiano como tutte le susseguenti. Sconosciula questa ai colletori del cinque e sciento, trovata probabilmento nel luogo e tempo stesso che quella al Ne' 448, è dimerzata per lungo e de sola a conservar vestigi di tutte le quattordici lisee; sino a metà dell'utima V, il marmo è alto 4,30 e ne sarebbe la totale altezza di m. 4,0; la diedero i tre collettori nilimi o redesi all'Universită(). Fra lis cirzioni di Gitiosi si può dire la meglio conservata, essendovi facilmente restituibili le lacuno; essa è sola a mentovar il grado di Praefettas Vrbie e sola a serbar vestigio de' dedicanti nella lettera V alta 0,07 cicè il dompio dell'altre.

Tantalia riesce questa lettera V da non permetterne in tutta la linea piucchè sei o sett'ultic, eppercià vi pisi Vòmi come si ha altrove 3) ed è sinonimo di Pieletii Vrbuni e di Pieber Vrbunie e di piede portata questa voce l'anno quitoti no avait Cristo in lapide portata a S. Albano dall'Augusta de Bagienni e data da Bagnolo e Durandi (3) malamento opinanti che Vrbuni provenga dall'anico nome di Vrbanumo ggi S. Albano e non badando che allora si sareibber detti Vrbanennes od Vrbanutes (4) i snoi terrazzani; inpannasi pure il Muratori volendoli così detti al castello di Vrba a tutti ignoto (5). I disegnatori, che fornirono a Muratori e Riccivi le lagidi ai N. 3148, 120, 1241 y apposero cornici, non badando che queste son di stucco e moderne.

N° 121. Q.G.L. TIO.P.F.STE l ATILIO. AGRICOLA e cos. ii. Vii viro. EPVLon sodali. aug. claud etc. Apparlengono i due frammenti seguenti a lapidi rettangolari, eni sono eguali le lettere in numero, grandezza e distribuzione; questo lo diede il Maffei en e stamparono il disegno Muratori e Ricolyi (6); non parlandone

Muratori 311, 2; Ricolvi 11, 40; Maffei 213, 4; Corsini Series Praefect. Vrbis p. 52 e segg.

<sup>. (2)</sup> Mommsen I. R. N. 5250, 4551.

<sup>(3)</sup> Gente Cursia p. 139; Ant. città di Pedona ecc. p. 89; Orelli 75. (4) Plinio 111, 19, 20.

<sup>(5)</sup> Pag. 2099, 8.

<sup>(6)</sup> Pag. 310, 3; 11, 26.

il Guichenon, dev'essere stato trovato con tanti altri circa il 4720; è all'Università.

N.º 122. q.glitio.p.f.stel atilio.agricolae COS.li.vii.viro.epul SODALI.aug.claud. LEG.PROPraetore imp. etc. Trovata non so quando e spettante alla quinta iscrizione reltangolare, è inedita non essendosi mai sospettato che si riferisse a Q. Glizio; è all'Università, ma disgiunta dalle sue analoghe. I capilinea in una sola verticale la accusan simile ma non eguale alle surriferite.

Venendo ora alle epigrafi sagomate sotto e sopra in linea retta, ne' fianchi in curva rientrante, ossia ad formam vasis, dirò che tre ne conosco contenenti dodici

ossia ad formam wasis, dirè che tre ne conosce contenenti dodici ed anche tredici linee, oltre due frammenti di due o di tre linee. Son tutte dell'età di Traiano e mancanti della chiusa. a.q.litio P.F.STEL

N.º 123.

aiilio. AGRICOLAE. COS. IĪ
vii VIRO. EPVLONVM. SODALĪ
AVGVSTALĪ. CLAVDIALĪ. LEGAT. PROPR
IMP. NERVAE. CAES. TRAIAN. AVG. GER. DACICĪ

IMP. NEW AE, CAES, I HAIAN, AVO, GER, DAGIGI PROVINC, PANNON. DONATO, AB. EODEM BELLO. DACICO. DONIS. MILITARIBVS, CORONA MYRALI, VALLARI. CLASSICA. AVREA. HAST. PVRIS. IIII. VEXILLIS. IIII. LEGATO. PRO. PR.

PROVINC. BELGIC. DIVI. NERVAE. LEG LEG. VI. FERRAT. LEG. HISPan.cit. PRAETORi. aedili.cur. quaest. DIVi. vespasiani. trib. leg. i italicae etc.

Tra le meno antiche lapidi di Glizio, e sagomate ad formam vasis, comincio dalla meglio conservata, posta all'Università, trovata probabilmente al principio dello scorso secolo, effigiata da Muratori e Ricolvi, data da Massei e Gazzera (1); vi trovò

(1) Pag. 310, 1; 11, 29; p. 213\_6; Dipl. Imp. p. 22. Shagtian sovente negli allineamenti ed in qualche lettera.

il Maffei qualche lettera meglio serbata che ora non sia, ma ne omise pur taluna che vi esiste. In questa, come nell'altre tutte, manca la menzione de' dedicanti, nonchè quella de' minori gradi coperti in gioventà da Glizio, l'ordine loro essendo sempre il cronologico inverso.

N.º 124.

q. glitio. p.f. STEL atilio.aGRICOLAE.COS.II vii. viro . EPVLONI . LEG . PRO . PR imp.nerva E. TRAIANI. CAES. AVG. GER dacici. pro VINCIAE. PANNONIAE donato . ab . e ODEM. DONIS . MILITARIB. hastis, puris, iiil, VEXILLS, IIII, CORONA vallari.coron A. MVRALI.CORONA classica.coro NA. AVREA.LEG. PRO.PR prov. belgic AE. DIVI. NERVAE leg . leg . vi . fe RRATAE . LEGAT hispan . citeriOR . PRaetori aedili.cur.quaest. divi.vespasiani.trib. lea . i . italicae . x viro . stl . ind . iud. sel. ex.v. dec. flam. romae.et.augusti

Ominio, Cittio, Publii, Filio, Stellatina.
Millio, Agricaleo, Consuli, Herru Na.
Septemeiro, Eguloni, Legato, Pro, Praetore,
Imperatori, Rereac, Prinsini, Caesarri, Augusti, Germanici,
Dencio, Provinciae, Pomonius
Donato, Ab. Eodem. Donis, Militaribus.
Bensto, Ab. Eodem. Donis, Militaribus.
Vallari, Corona. Murali, Corona.
Vallari, Corona. Murali, Corona.
Classica. Gerona, Aura Legato, Pro, Praetore.
Provinciae, Belgione. Divi. Nersae.
Lecoto Legionis, VI, Peratase. Legato.

Hispaniae Citerioris Praetori Aedili Caruli Quaestori Divi Vespastini Tribuno Legionis I Italicae Decemviro Stititbus Iudicandis Iudici Selecto Ex V Decuriis Flamini Romae El Augusti .

(Seguiva la specificazione dei dedicanti).

Dissepolta in Torino addi 4 marzo 1830 nello seavo pel braccio a ponente della piazza d'Italia, tra le vie Giulio e delle tro Galline, trovasi all'Università; ha residui della cornice ed è anch'essa ad formam veris. Primo a stamparta fu il Gazzera (1), posi il Cardinali, che coll'aitot delle Glitziane epigrafi allor note, la suppli in lodevol modo (2); ma non avendo notizia delle lapidi ai N. 418, 419, non pote trarro profitto delle ultime linee; diedela pure l'Henzen ai N. 5530. Per i lettori men pratici degli studi epigrafici, sottoposì la lezione a disteso.

N.º 125.

Q.Glitio.p.f.stel
ATILIO.Agricolae.cos.ii
VII VIRO.EPuloni.sodali
AVBVSTALI.CLaudiali.leg.propr.
IMP.NERVAE.CAEs.traiani.aug.ger.
DACICI.PROVINGiae.panneniae
DONATO.AB.EODEM.bello.dacico
DONIS.MILITARIBVS.corona.murali
VALLARI.CLASS.auv.hastis
PVRIS.IIII.VE xillis.iiii.leg.propr
PROVINGae.belg.divi.nervae
LEG.LEG.vi.ferralae
leg.hispan.citerioris
elc.

<sup>(1)</sup> Dipl. Imp. (1831) p. 92; Bull. dell'Istit. (1839) p. 34 (2) Dipl. Imperiali (Volletri 1835) p. 154.

Va colle iscrizioni per le quali il Maffei mosse rimproveri al Grutero. Se n'hanno due apografi, uno nel codice ms. del Pingone e ripetuto a pag. 444 della storia con inopportuni complementi: l'altro di Claudio Guichard nato in Savoia (caro paese, che poteva allor Francia strappar al Piemonte, comprarlo non mai nè barattarlo) e che studiate leggi in Torino. stampava poi nel 4581 in Lione un suo raro libro, dove detto d'alquante lapidi nostre, soggiungeva (1): Une autre inscription servant à ce propos se void en la mesme ville (de Turin) au iardin du Seigneur Antonin Thesaure, Président d'Ast, autant belle, qu'il seroit possible de la desirer, n'estoit que le marbre a esté romon et gasté en l'une des extremités; non toutes fois si malement, qu'on n'y puisse remedier, et à l'aventure en la manière. que me suis essayé de faire. Rotta essendo la lapide abbasso, credè il Guichard che la duodecima linea ne fosse l'ultima e ripiegò al di sotto la sagoma che cingevala ad formam vasis; migliore della Pingoniana è però la sua lezione. Ottant' anni dopo, dicevala il Guichenon nel giardino ducale, poi per incuria nei traslocamenti andò perduta.

Grande è l'analogia di codesio marmo con quelli ai Ni 183, 184, essendoir espresse le sisses coe colle parole elesses, alvo che la distribuzione delle singole voci vi è artatamente diversa per ognuno, giuntari qualche leggera omissione; noto exiandio che mentre il Nº 123 è per ambi i capilinea ben conservato, del N° 124 si ha sollanto la metà destra, come per questo la metà snistra.

H." 126.

Q.GLITIO.P.F.STEL ATILIO AGRICOLAE.COS.II VII VIRO.EPVLONVM.SODALI augustati.claudiati.leg.propr. etc.

A mezzo il secolo xvi stava a Torino nella torre comunale;

(1) Funerailles et diverses manières d'ensevelir des Romains, Gres et autres nations, lant anciennes que modernes, descrites par Claude Guichard docteur ès droits et dedicées d'Antès Emanuel duc de Savoye (Lione 1881, Jean de Tournes) p. 60. Morto in Torino nel 1607.

cent'anni dopo la dicera Gnichenon portata nel giardino ducale e, scambiandola per un tilolo mortuario, vi sovrapponera un DIS (1). Ando in séguito travolta quest'iscrizione nel terreno del giardino, nè senza maravigia rinvenni nello schede del Vernazza come, scavandosi nel 1770 nel giardino reale, tornasse in luce nuovamente codesto marmo, del quale trasse na pagrafo. Poco dopo, ristampandolo il Deloria, ne diede il disegno, ch'era ad formam rasis (3), e convien dire che, apena trovato, andasse perduto o per la terza volla smarrito, non essendomi pir trisuctio di averne notizia.

N.º 127.

q.GLITIO.P.F.STEL atilio.AGRICOLAE.COs.ii viiviro.epulonum.sodali augustali.claud.leg.propr. etc.

Sconosciuta al Maffei, siccome trovata dopo la vennta sua in Torino, fu posta all'Università e ne diedero il disegno Muratori e Ricolvi (3); compiuta la seconda linea, essa abbraccia una lunghezza asssi maggior della prima, significando che stava questa lapide in tavola ad primam vasir.

In bella fama salirono ai giorni nostri le memorie epigrafiche di Q. Gliño, tando per le notisie trattene da quel gran lume della scienza che fu il Borghesi, quanto per la loro intrinseca importanza. Ai rifertili dicei marmi e frammenti di esis convien però argomentare che qualcuno ne manchi, o periti ne secoli a noi vicini, o tuttor sepolti nel terreno contenento le macerie dei monumenti onorarii a lai posti. Ai titoli innalzatigiti dalla san patrina odalle Torinesi corporazioni d'arti, qui unisco quelli postigii dalle città che lo avvenn tolto a patrono e delle quali avanzano i frammenti di una dedicatagii da ignota città Ellenica, di una di Calegorrisi di Spagna con altra di un

<sup>(1)</sup> Pingone p. 106; Guichenon 1, 65.

<sup>(2)</sup> Raccolta d'iscriz, trovate negli stati del Re (1781) p. 6.

<sup>(3)</sup> Pag. 310, 9; 11, 25.

popolo o Civitas Pannonica, tutte rinvenute in Torino nel secolo scorso o nel presente.

La lor figura era quadrilunga nel senso orizzontale, come si deduce dalla molta relativa lunghezza delle lor linee. Della prima, ossia della Greca, nessuno parlò pria del Maffei, cosicchè la credo trovata o sotto il bastione della Consolata, od a ponente della piazza d'Italia, dove fu poi rinvenuta quella di Calagorris; componsi di due frammenti di una gran lastra conservanti sotto e sopra brevi reliquie della cornice che già la ricingeva. Fu edita in disegno da Ricolvi, poi da Maffei e da Corsini (1), il quale non avendo visto il marmo, molto lo corruppe per adattarlo alla spiegazione parsagli più acconcia, sino ad alterarne gli allineamenti. Facilissima n'è la lezione e nessuna lettera vi è mancante o corrosa; il primo frammento (dal Maffei staccato, per incuria, dal secondo e ad esso sottoposto) ha in lettere maggiori il prenome e gentilizio materno del personaggio; ha il secondo, in lettere minori, la solita servile ed enfatica protesta di devozione a Roma della città patronata da Glizio. Eccola sottoposta:

N.º 128.

| v | u | ,, | ı | A | 1  |   | ľ | X. | , | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |
|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7 |    | 3 | l | ٨  | ı | ( | J  | ) |   |   |   |   |    | : |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ٠ | ٠  | ٠ | • | ٠  | ٠ | ٠ | •  | ٠ | ٠ | ٠ |   | • | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • |
|   |   | ٠. |   | _ | ٠. |   | - | ٠. |   | • | ٠ | - |   | ٠. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# TWNANEIKHTWNPWMAIWN

# ΠΑΤΡώΝΙ

<sup>(1)</sup> Vol. 1, 185; p. 296, 9, 10; Praef. Vrbis p. 53.

imperiale, dir un privato Patrono degl'inviti Romani fosse modo assurdo (1), asseri che il titolo cra stato posto da una città Greca patronata da Glizio e notò come nella porzione mancante se ne dovesse leggere il nome. Ne posso convenir col Gazzera affermante posto il marmo di Torinesi (2), e basti notare che questi, ponendo in patria una iscrizione ad un lor concittadino, non arrebber mai adoprata la lingua greca, mentre i Romani in Grecia adopravan la latina.

Davanni tuttavia fastidio le lottere CYNIC.... iniziali di una voce mutila, le quali (avvegnache chiaramente si teggano nel narmo) furono dal Ricolvi cangiate in CYNIE.... e dal Maffet in CYN.... Il Corsini poi, mutando nella lezione del Ricolvi la N in M, seriveva come mini opportunius suppleri el legi poteril, quano CYMALAOC. Per tal maniera, ai magnilo-quenti adeituti de quali vi ricca la lapide, egli unisce per Glizio quello di Miles auxiliaris ignobile, inopportuno e per nulla consonanti cogli uni de Grecie de Ronand, stata essendovi a que l'empi società, ma non Symmachia tra Roma e lo città di Grecia.

La Maffeiana sillaba CYN...... piacque al dotto prosecutore di Botché Giovani Franz (3), il quale, ad esempio di due lapidi di Sardi e di Cibira, compiella in expreiña, non badando che Sardiani e Cibirati si dieno congeneri cogli Ateniesi in marmi non posti ad un individuo, ma a Divinità: cibe sarebbe stato inopportuno troppo il vanto di consanguineità coi Romani in iscrizione alzata ad un patrono; e che finalmente le prime sillabe di quel vocabolo esistono in CTNIC....

Avvertivami il collega professore Bernardino Peyron, che il supplemento più adatto è quello di CNAICTAMENH riferendolo all'innominata città Greca costituita in socia od alleata del popolo degl'invitti Romani. Al qual modo, i frammenti restituti direbber così:

<sup>(1)</sup> Parla Ckerono (Philipp. v1, 5) della statua di Anlonio scrittovi Al Patrono le XXXV tribù e così pure di quella crettagli come a patrono dal cavalieri; ma per ciò appunto lo deride, dicendo che Romanos omnes in suam fidem receperat.

<sup>(2)</sup> Iscriz. Vercellese p. 8.

<sup>(3)</sup> Corpus Inscriptionum Graecarum III, n.º 6763.

# KOINTWFAITIWTOYNOYBAIOY ATEIAIW AFPIKOAA

ΚΑΙΦΙΛΗΠΙΟΤΗΚΑΙΟΥΝΙΟΤΑΜΕΝΗΤώΛΙΜώ

TONANEIKHTONPOMAION

# ΠΑΤΡωΝΙ

A Quinto (Glizio figlio di Publio) Atilio (Agricola; seguono i gradi ed uffici) . . . . (la città di N. N.) . . . . . ed amica fedele e socia del popolo degl'invitil Romani al (suo) Patrono.

La frattura del marmo ne lolse il nome della città Ellena del Elenizande, che pose a Glizio questa lapide: è decsa una

La risatura cut manuru u conase i nome cenia citta Enena do Ellenizzate, che pose a Glizio questa lapide; è dessa una prova di più che veramente patria dell'onorato fa Torino, perchè non altrove che in patria la si sarcebie nanaltata, oggi-qualvolta ciò stato non fosse nella metropoli. Si attenne il quadratario ai caratteri anichie jià andanti in dissos nelle greche iscrizioni, ma serbati nelle monete. La voce Patrono, che il dominio e l'esempio de Bonani introdusse in Grecia, trovasi in parecchie lapidi, delle quali, per figura, quto, ma Ligoriane, ne raccolsero Martaori e Martai (1).

N.º 129.

q.glitio.p.f.stel.atilio.agricolae. cos.ii.viiviro.epul.sodali.august.claud.

cal AGO rritani

ex. kiSPANIA.CIteriore
PATRONO

Trovata nel 4830 a Porta Palazzo, con quella al N.º 424 e con parecchie altre, portossela in villa un dilettante, ne a me fu dato di vederla, ma la conosco da tre apografi appieno concordanti. Dal luogo ove fu rinvenuta e dalla designazione

(i) Pag. 1073, 5, 6; 1074, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Arvali p. 767.

di patronato nella Spagna Citeriore, mi parve tosto che ad altri non si potesse attribuire che a Q. Glizio, solo fra i nostri che risponda a tutte queste condizioni, risnitando dalle surriferite lapidi ch'ei fu per Nerva legato di quella provincia.

Quanto alla linea comprendente le sole lettere . . . . AGO. . . . . coll'aiuto dell'iscrizione data da Lahorde (1) e di quella di Nimes portatavi d'Italia (2) e più volte stampata (3), non esitai a porvi il nome calAGOrritani. Per tal modo Glizio, che stato era per Nerva legato della Spagna Citeriore ossia Tarragonese, avrebbe eziandio assunto il patronato della città di Loharra (Calagurris Nassica) ovvero di Calahorra (Calagurris Fibularia (4)), ambe nella Tarragonese: propendendo tuttavia per quest'ultima, che fu patria di Quintiliano durante il patronato di Glizio. Suo nome solito era Calagurris, ma da lapide dell'anno 119 e da Ausonio ahhiamo che dicevasi anche Calagorris (5), risalir facendo il nostro marmo almeno al secolo i questa variante denominazione. Le tre ultime lince sono eguali a quelle di Nimes e della stessa epoca, contenendo la parte superiore il compiuto cursus honorum di Glizio analogamente alle lapidi surriferite.

| n. | 150. | • | ۰ | • | ٠ | ٠  | ٠ | • | ٠ | •  | ٠  | ٠  | ٠  | ٠ | • |
|----|------|---|---|---|---|----|---|---|---|----|----|----|----|---|---|
|    |      |   |   |   |   |    |   |   |   |    |    | ٠  |    |   |   |
|    |      | C | ì | ۷ | ľ | T  | A | s |   |    |    |    |    |   |   |
|    |      | E | 3 | x | Æ | ٥, | A | N | ۸ | 10 | ١, | ıi | 'n |   |   |

. 0 120

Parmi eziandio che a Glizio si riferisca questo frammento ch' à all'Università, a lui consigliandomi di attribuirlo la forma delle lettere, la sagoma ch'era ad formam vasis come in tante sue lapidi(0), il modo

Ex Pannonia rispondente a quello Ex Hispania Cileriore ed il sapersi dalle surriferite iscrizioni che in quella provincia egli

- (1) Voyage en Espagne 1, 89.
- (3) Pélel Inscripi. du cevardium de la Porte d'Auguste à Nimes, p. 27, 38. Il personaggio di Nimes (cui posero il ilitolo Calagurritani Ex Hispania Citeriore Patrono) ossendo T. Giullo Massimo ligito di Sesto, ora padre suo quel S. Giulio Massimo di cui è lapide in Honzen 5997.
- (3) Millin Vayage dans le midi de la France (1811); Borghosi Iscriz. del Reno p. 147; Henzon 6490; Pélet N.º 43; corretta ultimamoute da Leone Rénier a pag. 214 vol. 1v dolle opore di Borghosi.
  (4) Plinio 111, 4, 7, 8.
  - (5) Orelli 4032; Ausonii Epistolae xxxv, v. 57.
  - (6) Disegnata presso Ricolvi II, 75.

fu Legatus Pro Protoro dell'imperator Traiano. Pingone e Giuchenon (1) videro compiule la voci di questo frammento como son qui espresse, e siccome non si ha in Maccanéo, ne dedace essersi tervalo circa il 4559; ne arguisco ancora che l'iscrizione gli fu posta da qualche Ciritar, o comune suddito, ossis popolo harbarico, potendesi supplire con Ciritar Presserorm, od Aristoimo, Od Asalioromo (9) e via dicendo, ch'eran popoli di Pannonia danti Iruppe ausiliari. Si ha lapide di un prefetto Coh. I. Noricor. P. Pann. Piraf. Pigne. Dansuri. Et. Gistatismo. Duarum. Bolor. Et. Asalior (3), la seconda delle quali Ciritate e quella anzidetta degli Asalii e per la prima parmi che debbasi emendare la Li ni e leggere Boiorum intendendo degli anlichi Galli Boi, che da il Romani caccatia dalla destra del Po, rifuggirono sul Danubio presso i Taurisci ed erano, ai giorni di Strahone, quasi spenti (4) r

ESERCITO.

Dopo l'Es Passonis fu dal Pingone segnata una lacuna restituibile con una specificazione propria delle grandi provincie, cioè Superiore o Prima, od Inferiore o Seconda. Vedemmo nelle iscrizioni di Glizio comiè i fosse legato dell'ancor indivisa Pannonia ed aggiungerio essersi dimostrato coi marni, come il suo dimezzamento accadesse-tra gli anni 408 e 108 (3), cioè totolo dopo la legazione sua. Portalosi Glizio a Roma a vestir la trabea consolare, avrà assunto il patronato di codesta Giritar Zannonicza, la quale riconoscente per la saggia amministrazione e la faltane difesa, gli avrà cretto in Torino, nei primorditi del 11 secolo, quest'iscrizione, come la città Greca od Akiatica, quella di Calaborra e chi sa quanta altre.

M.º 131.

# A.D.XIIII.K.FEBR AV.LABERIO.MAXIMO.II Q.GLITIO.ATILIO.AGRICOLA.II.COS

A Malpas, nel Cheshire in Inghilterra, fu trovato nel 4812

- (1) Pag. 106; pag. 65 e 73.
- (2) Plinio III, 28, 2; Strabone VII, 5, 3.
- (3) Deminicis Leriz. Fermane p. 354.
- (4) v. 1, 6; v. 2, 5; Plinio III, 97.
- (5) Borghesi Opere III, 71, 76; Labus Ara di Haimburgo p. 39.

un diploma di congedo militare in bronzo, esteso colle formole solite ed in tutto simile ai molti conosciuti. Nel seguente anno fu primamente pubblicato dal Lysons nelle Reliquiae Britannico-Romanae, poi dal Labus nell'Ara di Haimburgo, dal Borghesi dando conto di quest'opera, dal Cardinali e dal Gazzera nei loro diplomi imperiali, dall'Henzen, dal Caul e da altri presso i quali se ne può veder il testo, a me bastando di riprodurne queste linee 22.4, 23.4, 24.4 esprimenti anno, mese e giorno ne' quali fu spedito, cioè il 49 gennaio dell'anno 404. Nel quale essendo imperatore Traiano e consoli per la seconda volta Q. Glizio e Manio Laberio (1), già colleghi nel comando dell'esercito durante la prima guerra Dacica, avendo luogo le consnete munificenze per la vittoria su Decebalo, furon rilasciati diplomi di congedo Equitibus Et Peditibus Qui Militant In Alis IV Et Cohortibus XI Quae Sunt In Brittannia Sub L. Neratio Marcello, e ciò che rende per noi più pregevole tal diploma, si è che per esso viene accertato all'anno 103-104 il secondo consolato di Glizio sottentrante al quinto di Traiano e sinora di epoca affatto incerta. E questo sia l'ultimo do xiv titoli di Glizio.

Dirò ora brevemente delle cariche ed onoranze, delle quali ci fu fregiato nel maggior lustro del Romano impero, taciuto avendone nelle singole epigrafi per non cader in ripetizioni. Qui ne pongo una notizia per agevolezza de'lettori, non già pe' dotti ai quali la diversa importanza di quegli uffici, non-chè le gradazioni per le quali vi si perveniva, troppo son note.

Come quasi sempre nelle iscrizioni Romane, proetdono quelle di Glistio in ordine cromologico inverso, cominciando dai maggiori ed ultimi uffici e scendendo ai minori e primi in ragioni di tempo. Nessuna però di questo lapidi accenna che egli sia mai stato patrono della colonia di Torino, essendo a que giorni tal posto già coperto da altri e, per figura, da C. Valerio Clemente di cui al N.º 448.

Flamen Romae Et Augusti (N.º 118).

Comincio dal flaminato di Roma ed Augusto accennato

Un titolo Trentino col secondo consolato di Laberio è in Labus Ara di C. Giutio Ingenuo p. 42; Orelli 4915.

ultimo in quest'iscrizione ed in séguito agli uffici giudiciari; quantunque desso fosse un grado elevato tra i sacri, non era però de' primarii e più onorifici. Antepongo Flamen, trovando ne' marmi d'Italia più frequente menzione de' Flamini che non de' sacerdoti ed estollendosi a questo modo il culto reso alla signora del mondo ed al primo signore di essa. Sappiam da Tacito che, regnando Augusto, già innalzavansi templi di tal nome (1), aggiungendo Svetonio che Augusto In nulla provincia. nisi communi suo Romaeque nomine, recepit. Nam in Vrbe quidem pertinacissime abstinuit hoc honore (2); il qual pensiero d'Augusto fu rispettato sempre, mai non mentovando i regionarii alcun tempio di esso e di Roma nella metropoli. Le xxviii colonie Italiane d'Augusto andaron certo a gara ad innalzar templi a lui ed a Roma (3) e quindi anche Torino, come testifica il cenno che n'è in questa lapide.

#### Iudex Selectus Ex V Decuriis (N. 118, 119).

Avvertendo che le Decurie traggon il nome dal verbo Decurio sinonimo di Describo o Conscribo (4), dirò che Augusto da tre portolle a quattro, Caligola a cinque (5); volevasi per le prime un asse di 400/m. sesterzi, di 200/m. per le ultime, ricavandone che il censo di Glizio non sottostava a 40/m. franchi, somma allora considerevole. Dal contemporaneo Plinio il vecchio deduciam ancora l'antica cittadinanza Romana di Glizio. scrivendo egli: Servatumque in hodiernum est, ne quis e novis civibus in decuriis indicaret (6). Disse il Ricolvi d'ignorare quali fosser le cause portate innanzi a questi giudici, ma è noto che concernevan controversie private e questioni di fatto (7) e che i deputati a ciò dal pretore venivan scelti tra i giudici delle v decurie, quindi la loro appellazione. Può quest'ufficio essere stato coperto da Glizio in Roma od altrove, lagnandosi

<sup>(1)</sup> Annal. IV, 37.

<sup>(2)</sup> Octavius 52.

<sup>(3)</sup> Maffei 87, 5; Orelli 739, 488, ecc.

<sup>(4)</sup> Cicerone Pro domo v; Ad Att. xvi. 9.

<sup>(5)</sup> Svetonio Aug. 32; Caius 16.

<sup>(6)</sup> H. Nat. xxxiii, 7; dice pure che questi giudici erano pel censo ascritti tra i cavalieri.

<sup>(7)</sup> Labus Ara di Haimburgo p. 23.

Plinio come sin le provincie fossero ad hoc munus admissae; e poi chi apparteneva a famiglie godenli del censo equestre e per conseguenza faceva parte de' giudici delle cinque decurie, portava con sè quel diritto in ogni luogo.

#### X Vir . Stlitibus . Iudicandis (N. 118, 119).

Prosso gli antichi le voci Stits, Stalaus, Stalabor erano invece di Lis, Latau, Labor e vi adiccando (1), il qual modo tanti conservossi, grazie ai giurispertiti, nella solenne parola Stita. Co-deato grado giuridico consistera in ciò che com esset sucesarias magistratus, qui hastae prareaset, decemviri litibus iudicandis consistini smat (2); faron poi da Angusto ordinati in mode si constinuiriame hastams, quam quaestura fineti conserventi coperenti 3). Per origino era Glizio Decemviro delle liti, come figlio di cavalinere (1); vedemno infatti al N. \*140 che ai gradi coperti da Glizio Barbaro andava unito il eavalierato, costituredo novella prova che fosse padre del nostro Quinto. Per questa minor magistratura volevasi età di diciotto anni (5).

#### Tribunus . Legionis . I . Italicae (N. 118, 119).

Dicemmo a pag. 304 come sia da credere che Glizio Barbaro, ascritto alla Militia Equestre, fosse padre del nostro Quinto, e parlammo delle agevolezze godute dai giovani carvalieri per occupar di lancio i gradi militari di centurione oppore distribuno. Coperio nel suo quarto lastro il grado giuridico al quale la sua origine gli apriva l'adito, apparisce Quinto ad un tratto, ed in due marmi, come tribuno della legione i Italica, senza menzione di centurionato; fu questa istitutta da Nerone ed alloggiava nella Mesia inferioro (0), è rammentala i modii marmi del 1 e si secolo, ma Dione più non la registrava tra quelle de'suoi tempi, con ciò indicando la sua cessazione.

- (1) Festo; Memmsen I. R. N. due Stlaborii.
- Digesto 1, 9, 9, 9 29.
   Svetonio Oct. 36.
- (4) Dione LIV, 96.
- (5) Id. LII, 90.
- (6) Id. LV, 94.
- (0) Iu. Lv, 3

Discorrendo di Glizio Barbaro, posi la nascita di Quisto figliaol suo tra gli anni 45-50 e dopo la guerra Britannica del 43; ciò ne stabilirebbe il grado di tribuno circa l'anno 70, collimando con quanto fu detto dell'odio di Nerone contro i Glizi di Civita, che riversatosi sui Glizi di Torno dovera conseguentemente impedir loro la carriera militare durante l'impero di questi, cioè sino all'anno 68. Inchiudono diffatti quegli anni il periodo dal 68 al 69 colle guerre civili, Galba, Ottone e Vitellio e coll'incipiente fortuna di Vespasiano imperante sino al 79.

La rapida promozione di Glizio apparisce dalle lapidi essere sata opera di Vespasiano, il quale entrato per mezzo del liberto Narciso nelle grazie di Claudio, con lui militò in Inghilletra nell'auno 142 come legalo di legione (1) e vi dorè necesariamente conoscer Barbaro militanteri esso pure qual prefetto de l'abbri, poi, sinchè visse Agrippina, si tenne ritirato temendo l'odio di essa contro gli amici di Narciso. È duaque ovrio che grata memoria serbasse degli antichi commilitoni, farorendo de esaltando i lor figli appena giunto all'impero, coatando Quinto tra i venti ed i venticinque anni. Dicemmo che Glizio Barbaro fu cavalier Romano, ora aggiungiamo che non fu senatore; che se stato lo fosse, quando il suo figlio Quinto chè di Irtibunato legionario, ne marris ararchè dello Tribuno Laticlavio, vocabolo conrifico proprio de figli de senatori, come da parrecchie iercizioni.

Practor, Acdilis Curulis, Quaestor Divi Vespasioni (N.º 118, 119).

I tre principali gradi giuridici ed amministrativi coperti in giovinezza da Gizito vanno in ordine cronologico inverso (9), confermando la falta supposizione circa l'epoca della sua nascita. Ne avvete infalti Dione, che si poteva essere questore (grado aprente l'ingresso al Senato) all'anno venticinquesimo d'età e che quum quaesturam, acdititatem ac tribunatum plebis geserini, annum astalis trigeimum habentes, praetores fant; eccettuati però quelli cui piacesse agli Augusti di graziarii di qualche anno (3).

<sup>(1)</sup> Svetonio Vespas. 4.

<sup>(9)</sup> Cicerone Academic. II, 1.

<sup>(3)</sup> Borghesi Burbuleio p. 16.

Duque, Q. Glizio, nato poco prima dell'anno 50, nel decimoquino lastro dei secolo nerebbe avulo l'ela questioris, insignito quindi dell'edilità curule (cont delta perchò occupante la sedia curule negata agli edili della plobe), sarebbe passato alla pretura. All'edilità curule ed alla pretura susseguendo l'entrata in Senato, convien conchisudere che, dopo la pretura, Glizio siavi stato assunto da Vespasiano, avverandosi le parde di Dione che in senatem adseribendi, annos XXV habere debent; come altri molti, ebbe Glizio codes'afficio dopo il tribunato militare. Quanto al N.º 419 osservo ancora, che la iniziale dopo CVR manca in tutti gli apografi, e che dove due di essi leggono ful. e due altri Ciri, il retto senso e l'autorità della lapide precedente vuole che si ponga Quaestroi. Diri.

#### Legatus . Citerioris . Hispaniae (N. 118, 119, 193).

Fu quindi Glizio, come uomo pretorio (1), assunto da Vepasiano alla legazione ossia luogotenenza della Spagna Citeriore, delta pure Tarragonese, abbracciante mezza la penisola lberica. Conseguentemente al qual ufficio, sarà egli stato eletto patrono del municipio di Calagurris in quella provincia, come indica la lapide al N. 129.

### Legalus . Legionis . VI . Ferralae (N. 118, 119, 193).

Non sappiamo se Glitio sia intervenuto alla guerra Giudaica finita nell'anno 70; per una parte le tre cariccio civili e le legazioni della Spagna Citeriore e della legione vi Ferrata essendo state tutte per Vespasiano, rende possibile che a quella guerra e isiasi trovato; per altra parte, il non essere mentiovata la sua presenza Bello Iudaico, me ne fa dubitare. Qualche più esplicito fondamento per negar la cosa, sarebbe nel lacersi dei doni militari convenienti a prefetto di legione (tre assle pure e tre vessilli), cosa che indicherebbe ch'egii non vi fa presente e tanto più che le iscrizioni che li rammenterebbero son quelle postegii sotto. Nerra de anumerati i gradi ch'egli copri sotto Vespasiano, quando ancor non era intervento alla guerra Dacica, ne riportati i premi massimi che facevan tacere di quelli minori.

<sup>(1)</sup> Dione Lzz, 91.

Parmi adunque ch'egli comandalo abbia la legione Ferrata in Siria o Palestina, non già in guerra attiva, ma ne l paese od agitato e corso da' Giudei, o sort'essi ripreso e non ancor ben domo. Presidiava la vi Ferrata quei paesi, e Dione (1) ponendola con quelle istituite da Augusto, la dice in Judeos Ferrese recabulo insignia; lontana dalle vive guerre del Reno e del Dasubio, poco ne partata gli storici, ma la rammentan i marmi sino al 111 secolo, quando ostentava i predicati di Ferrata Fidelis Constani (2). Soggiornando Glizio nelle regioni circostanti alla Giudea, cicò pi o neno foggiate alla Greca, polò essere scelto a patrono di una qualche città Ellenizzante, che arrebbeggio posto l'iscrizione al N.º 498.

Legatus . Pro Praetore . Imperatoris . Nervae . Caesaris .
Augusti . Provinciae . Belgicae (N. 118, 119, 123).

Fu parlato sin' ora degl'importanti uffici addossati da Vespasiano a Glizio, cui era destino comune co' migliori Romani d'essere esaltato dagli ottimi principi e negletto, se non perseguito, dai pessimi. Vedemmo come avverso fosse Nerone ai Glizi di Civita e vedremo ora come il nostro adoprato da Vespasiano in gradi altissimi, venisse posto in studiata dimenticanza da Domiziano, ne' tre lustri dell'impero suo non avendosene memoria alcuna. Odiando questi il Senato e gli amici del padre o del fratello, a molti non d'altro rei, diede la morte: fors'anche fu Glizio tra que' tanti mandati a domicilio coatto da Domiziano e richiamati poscia dal successore (3), il quale nel breve suo impero (anni 96-97) colmollo di onorificenze, come attestano i marmi Gliziani ai N. 448, 419, Può essere eziandio che Nerva, quando per isfuggire all'ira di Domiziano, andò esule volontario nella Borgogna (4), oppure nel suo ritorno, passando per Torino e per l'alpi Cozzie, vi rivedesse Glizio da egual ragione tenuto assente da Roma.

Adunque nei primordii dell'impero di Nerva, richiamato Glizio ai pubblici affari, fu posto al governo della Gallia Belgica,

<sup>(1)</sup> LV. 93.

<sup>(2)</sup> Grutero 45, 13.

<sup>(3)</sup> Dione Lavill, 1.

<sup>(4)</sup> Aur. Vittore in Nerva.

che como limitron ai Germani era provincia attribuita ai Cesari, esperciò relta con autorita militare, abbracciando quanto paese va tra Senna e Schelda (3). Le abbreviature PRPR. e la strana spiegazione diatane dal Torremuzza e dal Haileaky fornirono occasione di censure al Labus ed al Borghesi (3), uno di que' due creduto avendo che valessero Legatus Provincias Primae, l'alto Legatus Primi Pratoriri; aggiungo aver peggio errato il Ricolvi quando vi lesse Proprius Pro Prastore Legatus Proprius (3), mentre Logatus Pro Prastore vedeva espresso a disteso nelle lapidi ai N'. 118, 419. E poi noto che i legati Pro Prastore delle provincie Cesarce erano i presidi di esse, rappresentandovi la persona dell'imperatore.

#### Consul (N.º 119).

In qual anno fosse Glizio fatto console per la prima volta è ignolo, tacendone i fasti consolari, gli autori e le iscrizioni; ma quel suo consolato, suffetto, è ben certo, grazie al marmo N.º 449 oltre i tanti che lo dicon console per la seconda volta. L'epoca dev' esserne stata quella del biennale impero di Nerva. voluto avendo quell'Augusto ricompensare in tal modo gl'insigni uomini malevisi da Domiziano e da esso perseguiti; che se il primo consolato di Glizio stato fossegli conferito da Vespasiano (quand'anche si volesse supporre che i fasci li avesse avuti sul fine del suo impero, cioè poco prima dell'anno 79), sarebbesi egli trovato circa l'età consolare di 32 anni, ma senza poter esser console, attesochè le lapidi ai N.i 448, 449 non gli danno ancora che il grado di Tribuno militare. Si può tuttavia seguire l'opinione dello Zumpt (4) che sotto Domiziano avesse Glizio il consolato 1, ma non mai che fosse allora altresì ascritto fra gli Augustali Claudiali, per lui non apparendo questo sacerdozio maggiore senonchè nella lanide N.º 420. ch'è dei primordii dell'impero di Traiano. È poi noto che, come nelle iscrizioni degli Augusti segnavansi anzitutto i loro titoli imperiali, così in quelle dei privati anteponevansi ad

<sup>(1)</sup> Plinio Iv. 31, 1.

<sup>(2)</sup> Ara di Haimburgo p. 32; Monum. di Brescia p. 35; Opere III, 68.

<sup>(3)</sup> Marm, Taurin. 11, 28, 29.

<sup>(4)</sup> In Franz Corpus Inscript. Grascarum III, p. 1029.

ESERCITO.

ogni grado il consolato coi primarii uffici sacri, senza badare all'ordine-cronologico. È poi finalmente conosciuto che non si andava Legati Pro Praetore nello provincie, se non dopo il consolato.

Molte furono le onoranze conferite a Glizio da Nerva e da Traiano in epoca incerta, ma contenuta tra gli anni 98-404; son desse il Settemvirato degli Epuloni, il Sodalizio Augustale Claudiale, la Prefettura di Roma, uffici altissimi che colloco in questo luogo.

#### Septem Vir Epulonum (N.1 118, 119, 121, 123, 195, 126).

È disputa se la voce tronca End. od Epulos. debbasi compiere con Epulosmo of Epulosi (giusta i casi), ma i nostri marmi attestano che scriverasi in ambiduc i modi. Indecise crano siffatte questioni sin dall'età repubblicana, e Clerene interrogato de Pompos se al son teairo dovesse apporre Connul Tertismo oppure Tertio, gli suggeriva il mezzo termine di Consul Tert. (D. 19 quest'ambito settemvirato fa regitiregiato da Nerva circa l'anno 98 come dai marmi N. 418, 419. Istituti gli Epuloni da Numa in numero di tre soli, accsero poscia a sette sin da' tempi della repubblica 3) e furone tra i cinque supremi sacerdozi di Roma impériale, ad essi essende ascritti i primi Cesari con molti consolari, vi s'intrusero poscia del liberti, durandone il collegio sin verso il fine del av secolo 30.

# Sodalis Augustalis Claudialis (N.1 120, 123, 195).

No marmi rettangolari di Glizio procedesi în modo che la serie omnimoda de gradi sia quasi compiula; siccome poi non fu mutata ne la grandezza de caratteri nel Tarea inscrivibire, mentre i pubblici uffici sovrabbondavano, se ne omise a volta a volta qualeuno, notandovi invece gli ultimi ottenuti. Egi è già ammesso in questo sodalizio al N.º 190, e siccome pare questo marmo il più antice di quelli possi sotto Traiano, convien credere che ucla breve pace durata dalla sua assunzione

<sup>(1)</sup> A. Gellio Noctes Atticae x, 1.

<sup>(2)</sup> Cicerone De oratore III, 19; Borghesi Dec. Num. IV, x-

<sup>(3)</sup> Orelli 2433, 64; Falconieri Piramide di C. Cestio p. 13.

alla gnerra Dacica prima, sia stato tra questi sodali annoverato il nostro Quinto.

Con rara sagacità e dottrina dimostrò il Borghesi (1) come codesti sodaliri sistiutiri pel culto degli Angusti deficati, prendendo successivamento denominazioni diverse, formastero in realtà tanti collegi, quanti erano i esasti di que' nuori dei. Così i sodali d'Augusto e di Claudio costituirono un solo colegio detto degli Augustali Claudiali; i Flaviali e Tiziali furono pei Divi della gente i Flavia; quelli degli otto accessivi Cesari delificati, da Adriano ad Alessandro Severo, formarono un collegio dal 100 nonnil distinto in. otto classi. Onoratissimo fra tutti fu il sacerdozio degli Augustali dei Augustali Claudiali posto sempre in capo alle iscrinosi, appartenendegli pur sempre i principi della casa imperiale edi consolari; se n'hano memorio pincche due secoli dopo la sua sistituzione (9).

Per tal modo, Glisio essendo Flamine di Roma ed Angusto, Settemirio degli Epuloni e Sodale Augustale Claudiale, si avvera anche per lui l'asserto del Borghesi (3), non essergli occorso mai sino a Traiano d'incontrare più di tre aggregazioni sacre in uno stesso soggetilo. Anno codesti Sodali affatto disuitti dagli Augustali Clandiali semplici, ch'erano una varietà del second' ordine municipale detto degli Augustali.

#### Praefectus Vrbis (N.º 120).

È solo codesto marmo a far mensione della Prefettura di Roma ra il secondo consolato e la legazione Pannonica, confernitigli ambidue da Traiano sua line del 103 o principio del 104; di poco dunque errava il Corsini (4) quando nella sua serie collocava Glizio circa l'anuo 110. Il rettore di quest'altissimo uticio istituito da Romolo (5) tenova in Roma le veci dei re, coasoli ed imperatori iti in goerra, venendo appellato Coutser Yrbis (6). Nell'impero non fu conferita questa carica se

<sup>(1)</sup> Opere 111, 398 e segg.; 1v, 173.

<sup>(2)</sup> Henzen 6046, 6048.

<sup>(3)</sup> Opere 111. 318.

<sup>(4)</sup> Pracf. Vrbis p. 59.

<sup>(5)</sup> Tacito Ann. VI. 11.

<sup>(6)</sup> Seneca Epist. 111, 83, 12; Giovenale XIII, 157.

non ad uomini consolari, che sovente innalzavansi a prefetti coprendo il consolato secondo (come Tiherio Plauzio, che În Educim Prasiferari Vibis Împ. Gaesar Ang. Verpasiansu Itermu Cos. Fecil), oppure dopo averlo compiuto, come accadde al nostro. Del rimanente egli è credibile che Traiano, prima di ginngere all'impero, conoscesso Glizio e come Senalore e come legato della Tarragonese, essendo Spaguuolo di patria e di colà chiamato alle suerre Germaniche (1).

Legatus Pro Praetore Imperatoris Nervae Traiani Caesaris Augusti Germanici Dacici Provinciae Pannoniae (N. 123, 124).

La vergognosa pace che Domiziano conchiuse con Decebalo, circa l'anno 89, pagando tribulo ai Daci, parve ignominiosa troppo a Traiano, che pensò tosto a vendicar quell'onta, come poi feco nell'anno (03; dove gli storici ed in ispecio Bione non dicono esplicifamente, ma lascian comprendere che Decebalo venisse sorpreso dai Romani. Pel suo intento dovò Traiano fornir anzitutto di abili e valorosi luogotenenti le provincie finitime alla Dacia e specialmente la Pannonia baso dello operazioni militari contro quel vasto e potenle regno; che in altro modo non s'intenderenhe come un re così valente ed operoso, appena affacciatosi Traiano ai confini, chiedesse pace e non ottenutala, facesse poi si breve resistenza; coss tutte indicanti una sorpresa anzichò una giusta e dichiarata aggressione.

Che Gitzio sia stato posto da Traiano a Legato Pro Praetere della Pannonia, non cominciata ancora la prima guerra Dacica, lo prova l'esser mentovata nelle sue lapidi questa carica pre-cedentemente ai premi ottenuti in quella guerra; che se già stata fosse ultimata, la menzione loro arrebhe dovnto anteporsi. Notava il Labus come Gitzio fosse Legato della Pannonia costituente una sola provincia (29), traendone argomento che dopo lui ândasse divisa in Prima e Seconda, credendo altresi che ultimo Legato della indivisa Pannonia fosse L. Funiso-lano. Avvertiva il Borghesi che Rusioslano visse ai giorni di

<sup>(1)</sup> Plinio Panegyricon 14. Per le incumbenze del préfette v. Dione LII, 91.

<sup>(2)</sup> Ara di Haimburgo p. 35.

Domiziano e pensò dapprima che successore di Glizio in quel governo fosse L. Giulio Serviano, poi (più tardi) che gli fosse stato predecessore (1). Questo solo sappiamo, che sinora Glizio è l'ultimo Legato conosciuto della Pannonia unita, e che la divisione di questa in due provincie accadde tra il suo governo nell'anno 403 e la Legazione di Adrisno nella Pannonia inferiore, ch'ebbe luogo nell'anno 197-108, come ben notava l'Henzen.

Dione, quasi solo narratore, poco dice di quella guerra, ma qui è da notarsi l'importanza dell'epigrafia, per essa essendosi conosciuto e l'anno in cni fi combattuta ed i generali Romani che vi si segnalarono. Sotto il supremo comando di Traiano andava, esso pere con titolo di Legatus Pro Praetore, Licinio Sura, cui erano addossate le funzioni di capo di stato maggiore; un'ala dell'escercito era comandata dal nostro Q. Glizio, l'altra da Manio Laberio Massimo, ambidue premiati, finità la campagna, col consolato suffetto dell'anno 104; stavano a capo di due legioni, formanti un corpo dell'escretio propriamente detto Romano, L. Minicio Natale e Q. Poumpeo Falcone, essi pure fatti poi consoli (2).

Donatus Ab . Eodem (Traiano Augusto) . Bello . Dacico .
Donis . Militaribus . Corona . Murali . Vallari . Classica .
Aurea . Hastis . Puris . IIII . Vezillis . IIII (N. 3133,194,195).
Numerose testimonianze ci rimasero de premi militari largiti

Numerose testimonanze el minasero de premi militari largui per questa guerra Dacica e distinti a norma de vari gradi per modo che, singolarmente da questi marmi, poterono Borghesi, Cavedoni ed Henzen stabilire per ogni grado militare la rispondente ricompensa.

In due classi dividevansi i premi o doni militari; i maggiori agli ufficiali superiori, dal tribnno o prefetto di cavalli o di fanti risalendo si generali d'ala o d'esercito; i minori (collane, armille e falere) fregiavano i soldati ed ufficiali subalterni, dal gregario al centurione o primipilo; tuttavia un fatto straordinario di valore faceva dar la Corona ad un gregario, come

<sup>(1)</sup> Opere 111, 73 sogg.; Ann. dell'Istit. (1859) p. 14.

<sup>(2)</sup> I loro marmi, illustratí e comparati da Borghesi, furono riuniti da Henzen 5448, 49, 50, 51.

naa minore azione premiavasi con collane e via dicendo in nu tribuno o prefetto. I marmi però rammentan di rado qualche dono maggiore con qualcuno de' minori, o perchò quelli inchiudesser questi, o perchò i saliti ai gradi superiori cominciata avendo la carriera dell'armi dal tribunato o dalla prefetlura, raramente acquistato avevano i premi minori.

Un'asta pura ed un vessillo erano il solito premio di un tribuno o di un prefetto d'ala o coorte, e di rado n'eran donati i centurioni; due aste pure con due vessilli costituivano ob res bene gestas il guiderdone di un presetto o di un tribuno; al Legato Pro Praetore (general di brigata) tre aste puro e tre vessilli; al Legatus Augusti (general divisionario o di corpo) quattro aste pure e quattro vessilli; ai quali doni agginngevansi ancora le corone murale, vallare, classica, aurea. Vero è che nella lapide di Licinio Sura i vessilli, aste puro e corone sono otto per ogni specie; ma sagacemente osservò il Borghesi (1) nascere quest'apparente anomalia dallo aver Sura preso parte ad ambe due le gnerre Daciche, epperciò essere stato donato di doppi premi. De' quali, il numero di quattro per ogni specie era il massimo e toccava a quelli che chiameremo luogotenenti generali, supremo generale di tutto l'esercito essendo sempre l'imperatore, andasse celi in campo o no. Fors'anche l'ottuplicazione de' premi toccata a Sura invece della quadruplicazione che toccò a Laberio e Glizio, fu in grazia del suo precedere a questi, stante l'altissimo sno posto di capo di stato maggiore.

Davasi la corona murale a chi condorso avesse coll'opera o col senno a prender d'assallo nan fortezza; la vallare al comandante le truppe penetrate a forza nel nemico accampamento; la classica al vincitore di pugne navali, ma colà non essendovi statu guerra martituna, deve Glizio aver abbordate e tolte ai Daci parecchie lor navi sul Danubio, sul Tibisco o ne vicini stagni (3); finalti la presa di accampanenti, città forti or vicini stagni (3); finalti la presa di accampanenti, città forti

<sup>(1)</sup> Annali dell'Istit. (1846) p. 353.

<sup>(9)</sup> Nella guerra Persica di Giuliano furono premiati con corone classiche i soldati, che su navi passato avevan l'Eufrato (Ammiano xxiv, 6); una Classis Flavia Pannonica, epperciò anteriore a Traiano, hassi in Henzen 6868.

e navi è più volte rappresentata nella colonna Traiana. Davasi infine la corona aurea a chi avesse compiuto in battaglia un fatto egregio e determinativo.

Per le mostrate doti di generale e di soldato, fu Glizio rimunerato da Traiano colle anzidette quattro corone, nonchè con aste pure e vessilli, le nne e gli altri in numero di quattro, come il grado suo voleva. Asta dicevasi la lancia romana più lunga del pilo ed usata dalle coorti ausiliari (1); chiamavasi pura, perchè senza ferro in segno di pace (2), dandosi a quelli che de primi avesser vinto in battaglia. Il vessillo (sovente scolpito sui sepolcri di soldati) constava di un'asta con corona ed appesovi nn piccol labaro; abbiamo in lapide un tribuno donato di un Vexillum Argento Insigne (3) ed aste ar- . gentee son rammentate nella tavola Ancirana; Agrippa vincitore nelle acque di Sicilia ebbesi da Augusto corona aurea rostrata e vessillo ceruleo (4); in titolo di un legato di più provincie questo premio è soltanto detto Vexillum Militare (5). Riassumendo dirò, che per Licinio Sura il posto ad latus di Traiano nelle guerre Daciche ed i doni militari ci furon serbati da marmo romano, da Torinesi quelli di Glizio, da bronzo inglese quei di Laherio, da lapide barcellonese quelli di Minicio Natale, da una di Gabio quelli di Pompeo Falcone.

## Consul II (N.J 190, 191, 199, 193, 194, 196, 131).

I luogotenenti di Traiano nella guerra Dacica furono premiati col massimo degli onori, il consolato, primo e più volte vi fu assunto Sura, quindi il nostro Glizio con Laberio, più tanti Minicio e Falcone. Il consolato secondo di Glizio è rammentato in ben sette delle suo iscrizioni, ma sconoscinti ne erano l'epoca ed il collega, allorquando la scoperta fatta in Inghilterra del diploma militare che da essi segna l'anno, fissò questo al 101 ed a collega Laberio. Forni occasione quel diploma al Borghesi di laudari 1l Vernazza e le savio suo

<sup>(1)</sup> Tacito Annal. xIII, 35. (2) Servio ad Eneid, v1, 760.

<sup>(3)</sup> Grutero 425.

<sup>(4)</sup> Dione LI, 21; Systemio Octav. 25.

<sup>(5)</sup> Borghesi Opere 111, 249.

dottrine, per le quali scritto avera che in occasion di vittorie o di licit pubblici eventi largivasi al popolo un congiario e rimuneravansi, secondo i gradi, gli uficiali e soldati vincitor. Asseri eziandio il Borghesi che questo diploma « assicura il vitonio della prima guerra Dacica sulla fine del 103 o sul prin-

» cipio del 404, mirabilmente concordando colle medaglie del se-» condo congiario di Traiano, notate col quinto consolato (1). »

Soggiusse poscia altrove esser certo che Glizio e Laberio non intervenence che alla priña guerra Dacica, finita la quale ritornarono a Boma per ricevere in guiderdone il consolato secondo (D. Avvertiva altresì come alli 10 genanio dell'anno 104 gia fossea avrenato il trionio per la prima guerra Dacica ed essere ora conoscituto come avendo Traiano ritenuto per pochi giorni il consolto quinto, gli venisser surrogati Glizio Agricola e Laberio Massimo (D. Collega questi di Glizio nel comando dell'esercito e riuscito essendo a cattivar una sorella di Decebalo e prender al Daci nan città forte, in cagione immediata che chiedesser pace; ma gli avuti premi non impedirongli di farsi cospiratore contro i suo oprincipe (O.

I frammenti ai N.1 428, 429, '430 di epigrafi erette a Glizio da una città Ellena od Ellenitzante, da Calagorris e da na'ignota Ciritar Pannonica, che tutte se l'eran tolto a patrono, valgono, se non altro, ad attestar la fede che le città delle provincie, nelle quali e divortet sanziare, in lui riposero, o per ossequio d'amministrati, finsero di riporre. L'iscrizione Greca rattaccasi probabilmente al soggiorno di Glizio in Oriente colla legione vi Ferrata: quella di Calagorria richiama la sua legazione della Spagna Giteriore, come l'ultimo frammento ricorda la legazione Pannonica.

Due altri marmi agginngerò de' Glizi aventi sede in Torino; perduto è l'uno, ma da parecchi riferito dopo il Pingone a p. 404, che lo dice con espita viri et uxoris, cioè sepolerale, scrittovi:

H.º 132.

## L.GLITIO.VERO

(1) Opere III, 70.

(2) Annali dell'Istit. (1846) p. 353; Labus Ara di C. Giulio Ingenuo (1897) p. 49.

(3) Dec. Numism. xv, 6.

(4) Dione LXVIII; Sparziano in Adriane 5.

N.º 133. V. F. Q.GÉTIVS AGAHOPVS

SIBI ET
AELIAE
ADIVTRIC
CONIVGI
PIENTISSIM

Diedero questo titolo Muratori e Ricolivi(), ma uno másfic; i caratteri accusa la fine del secondo secolo, cosicchè codesto Quinto che dal cogamo apparisce libretto, potrebb'esserio di un discendente del consele. Scrisse il Ricolvi che della gente Oliria ei ulla securiti sibbi memoria, ma olire le già addotte lapidi di Civita e di Andros, abbiamo un R. Gilità che in repubblica ri-fece le mura della sua Venosa (9); in Romu n O. Gilitia - Reiti. Verolitamo. Pesta (3).

con altra di Glisia Massusta (1); in una di Narbona vorrebbe ili Gadio (5) che uno Olitico il elegesses, ma Glisire, un (Glistiaus, Secundus è a Treveri (6); una Glisia è in marmo d'Affrica (7) ed altra con un Findus Glisianus è rammentata nella tavola Velleiate (9). Portano altre lapidi questo gentilizio in modo assounate anzichè eguale, come in Glisia Juconda, O. Glisius, P. Clustisu, O. Gristius (19) e fors'auche in Clicicus di lapide. d'Urrea, seppure, seguendo il P. Garrucci, non vi si debbe leggere C. Licius (10).

Le molle lapidi, che di Glizio ci son pervenute (alcone quadrilunghe in senso arizontale, altre in senso vericale, altre de formam vazio) ci fan pensare alle cause di tanta moltiplicità di esse e di lor diversa figura. A siffatto questioni farò quella miglior risposta che per me sia possibile, tacendo peraltro di quelle postegii come a patrono. Quelle quadrilunghe in senso verticale doversan freigare le faccie di un vasto ha-samento sostenente una siatua equestre, oppure una biga o unadriza portanto O. Glizio.

- (1) Pag. 1349, 3; 11, 40.
- (9) Mommsen I. R. N. 723.
- (3) Grutero 64, 5.
- (4) Muratori 1910, 9. (5) Grutero 445, 6.
- (6) Brambach Inscr. Rhen. 823.
- (7) Rénier N.º 689.
- (8) Edente Desjardins (1854) p. x11, xx1, xx11.
- (9) Manuzio Orthogr. p. 441; Fabretti p. 695; Gudio p. 168; Reinesio p. 703.
  - (10) Gazzera Ponderario p. 20; Segni delle lap. Lat. p. 13.

La sagoma ad formam vasis è quasi peculiare de marmi Torinesi, ben sei avendosene posti a Glizio, oltre quello di P. Cordio Vezziano all'età de' Flavi, mentre altrove ne rinvenni due soli, uno in Urbino (1), altro nelle rovine di Veio; la sua foggia ripeteva quella de parapetti de vomitorii negli anfiteatri (9) e del dosso de' bisellii. Dalla figura e sottigliezza delle lastre impariamo che dovevan essere impellicciate a maggiori pietre, che addossate a certe distanze sopportassero una statua pedestre di Glizio, in modo analogo a quella di P. Metieno (3). Ne faccia maraviglia che più statue fossero in Torino poste a Glizio, essendochè, a' giorni di Tito, una statua equestre con altra pedestre furono erette quivi a C. Valerio Clemente, come al N.º 440; due ne alzarono i Sorrentini a L. Arrunzio (4); di due altre si parla in lapide romana (5); due piedestalli portanti ognuno tre statue sono altrove indicati (6): ottanta se ne elevarono ad Ottaviano soltanto in Roma, e per tutto l'impero v'eran statue auree ed argentee ad onor di Domiziano (7). Tutto adunquo mi fa credere, che il gran monumento alzato nel foro di Torino a O. Glizio avesse molta analogia con quello de' Plauzi a Ponte Lucano sulla via Tiburtina, nel quale le quattro faccie del basamento distinte in intercolonni contenevano iscrizioni, di cui tre erano affatto identiche, due essendo tuttora a luogo ed una conservataci da Grutero (8).

Se vi erano colonne, il loro diametro doveva essere di un piede romano (0,30), alte 9,80 e con trabezzione. Nello zoforo di questa adattavansi a pennello i bassirilievi rappresentati da Ricolvi e Maffei (9) e trovantisi all'Università, dei quali ecco la descrizione. Frequenti son quelli efficianti

- (1) Smezio p. 77, 6 da esso, Grulero p. 410.
- (2) Maffel M. Veron. p. 131.
- (3) Labus Monum, di Brescia p. 25, tav. 1.4
- (4) Grutero 366, 3
- (5) Ann. dell'Istit. (1846) p. 348.
- (6) Grutero 130 e 244. Vedasi quani'è detto al N.º 140.
- (7) Dione LxvII.
- (8) Piranesi Ant. Romane III, tav. x1; Nibby Viaggio Antiq. (1819)
- (9) 11, 29; p. 227, 3,

combattimenti tra Romani e barbari, e sempre in essi le due nazioni si distungiono pel modo speciale di vestiri el darmari, qui invece, i combattenti han tutti l'armatura difensiva de 'te-gioanzi ed impugano le etsese armi offensive, vedendosi in uno un soldato (che doreva nella destra, or mutila, tener il agladio) enir a scontro con due altri, il primo de'quali in alto di ferir colla stess'arma, il secondo di lanciar il pilo; tutti tre banno elimo, lorica e seudo.

Dunque la pugna qui effigiata è bensi tra membri d'uno stess' escricio, ma in realtà è tra legionari ed a usiliari, tra Rômani e barbari. Ora, chi rammenti l'accaduto in Torino, or son diciotto scocil, quando vi s'azzuffanono i Batari al soldo di Roma coi legionari e Pretorinai (V), facilmente converrà cha sia nel marmo rappresentato quel fatto e che vi siano figurati Pretoriani e soldati della legione xiv pugnanti con quelli dello coorti Batarichi.

Il secondo frammento anaglifico rappresenta tre saccardi o servi d'armata (Lizaz, Calona) con breve tunica senza maniche, nudo il capo, in atto di frettoleo camino solto il peso di un grandissimo sacco avente sorretta la bocca da una quarta figura, di cui non rimano che la mano destra. Questo sacco ciliadrico (Calleus, Culleum), lungo circa tre metri, fatto di pelli bovine e ciatto di funi e correggo, conteneva liquidi o cercali, adoprandosi anche per traghettar fiumi sovrappostevi tavole a mo di cattere (9).

La scena effigia dessa naa qualche operazione militare, on no piultosto la rapina d'nna citità, come dev'essere accadulo a Torino per opera delle coorti Bataviche? Parmi quest'ultima e viespiù cho il Calleo prestavasi egualmente ad usi commercio e di guerra, o ad insaccar boltino, e poi qui è portato non da soldati, ma da servi e saccardi in atto di nasconder la preda entro una grotta (3).

Forse una faccia del monumento adornavasi del bel bassorilievo con figure grandi al vero, del quale all'Università hassi

<sup>(1)</sup> V. Storia, Epoca 111, p. 94, 95.

<sup>(2)</sup> Il lor facitore dicevasi Culleo o Cullearius, voci passate in cognomi. Plinio vii, 19; xiv, 5; Svetonio Oct. 33; Fabretti p. 152.

<sup>(3)</sup> Meglio disegnato in Maffei che non in Ricotvi.

un frammento di sole quattro teste; vi era effigiata la turba cittadina intenta ad una allocuzione fatta da un personaggio a destra, ora mancaute, e che doveva essere Q. Glizio (1); i loro occhi, leggermente volti all'insù, affiggevansi ad un coucionatore parlante dall'alto di un suggesto. Certo è che uou si sarebbe effigiato uu general Romano alloquente i soldati, quando, come nella Dacia, era l'esercito comaudato dall'imperatore in persona; ma sì, come uello scontro ch'ebbe luogo iu Torino. un cittadino parlato avesse a cittadini, come lo prova il vestir di questi tutti in abito civile. Le figure di ottima scuola son dell'età di Traiano, tanta n'è l'analogia con quelle delle allocuzioni della sua famosa colonua; aggiungo che di esse, virili tutte, nessuna è barbata, argomento pereutorio per stabilirne l'epoca anteriormente ad Adriauo primo ad introdurre fra i Romani l'uso della barba. Ma gli avanzi di ornameuti militari spettanti, giusta il Ricolvi, ad un monumento di Glizio, se per la composizione richiaman da lungi quelli di Traiauo, ne souo però d'assai posteriori, di dura esecuzione essendo, compassati e lontanissimi dalla maestrevole facilità decorativa di quell'aurea età.

Parmi aduuque che il fatto espresso in questi bassi rilievi si riferisca all'accaduto in Torino nell'anno 70, quando le Vitelliane coorti Bataviche attaccaron rissa nella città nostra colla xiv legioue e coi cittadini; i quali, adiuvati da due coorti Pretorie, rispinsero i Batavi, audando a fuoco parte della città. Glizio, che doveva essere allora nel suo quinto lustro, è credibile che siasi alacremente adoprato pe' suoi concittadini colla parola e coll'armi, cosicchè ue abbian questi segualato più tardi le azioni cou allusivi bassirilievi sul monumento che gli venne innalzato. Oucsta a me pare che sia stata l'origine della riconoscenza dimostratagli dai Torinesi, cresciuta quindi dalla fama delle imprese compiute per Vespasiano e per Nerva, che lo assunse al primo consolato, portata poi al colmo allorquando fu per Traiano general d'esercito nella guerra Dacica e n'ebbe il consolato secondo. Imperciocche, talmente riputato era l'onor de fasci, che municipii e colonie non potevano a

<sup>(1)</sup> Ricolvi 11, 27; Maffei 223, 2.

meno di onorar sè stessi onorando di statue e d'iscrizioni il concittadino che vi fosse assunto.

Straordinaria è la copia d'iscrizioni erette in Torino a Glizio. a nessun ufficiale d'esercito in nessuna città trovandosene posto un egual numero. La città che più vi si accosti è Brescia, cui la sorte serbò più di mille epigrafi, parecchie delle quali onoranti gl'illustri suoi; così il console M. Giovenzio Rixa colla moglie Postumia Paola ne contan otto e cinque (1), ed il console M. Nonio Arrio della stessa città tante forse ne numera quante il nostro, argomento della gara con cui le città traspadane allietavansi della romana cittadinanza. Al console Vitraslo Orfito sei lapidi eguali, lette in Roma da Ciriaco (9), furon poste da collegi d'arti; dei tanti marmi cretti in Barcellona a L. Licinio liberto del console Sura, ne rimanevan sette or son ducent'anni (3); sett'altri misti di greco e di latino avanzano dei tanti posti in Roma ad un loro patrono da singole città di Bitinia (4). Le quali iscrizioni o non hanno tra sè differenza alcuna, o l'hanno di pessun conto.

Ai titoli di Glizio manca sempre la chiusa, fuorchè ai tre postigli da città clienti; vedemmo però al N.º 420 avanzar tanto del nome de' dedicanti da farci indurre che gliel'innalzassero gli Vrbani, ossia la Plebs Vrbana; così, per analogia, potrebbesi argomentare la qualità di chi eressè gli altri. Gli Urbani", terz' ordine de' Municipii, richiaman gli Augustali, ossia il second'ordine, e quello primario de' Decurioni, e questa sarebbe la chiusa di tre iscrizioni. Le rimanenti mi paiono eretto dalle varie corporazioni, ch'eran in Torino, come dal sodalizio de' marmorarii, e come a dir solo de' marmi di Vitrasio, una fu posta dal Corpus Susceptorum, altra dal Corpus Omnium Mancipum, altra dai Pistores, Magnaniarii Et Castrensarii; ai quali si potrebbero aggiungere, come per città a riva d'un fiume i Lenuncularii, Vtricularii, Navicularii, Caudicarii, Scapharii, seguiti dalla numerosa schiera de' Vinarii, Liquiferi, Tionarii, Ferrarii, Centonarii, Vascutarii o via dicendo, ne' quali dividevansi le plebi delle antiche città.

<sup>(1)</sup> Raccolto da Manuzio, Rossi, Vinaccesi e Labus.

<sup>(2)</sup> Muratori 790, 21; Grutero 38, 284, 438, 458.

<sup>(3)</sup> Grutero p. 429.

<sup>(4)</sup> Muratori 1074; Marini Arvali p. 767.

Era già sotto il torchio il presento capitolo XIV, quando rinvenia caso certi marni già proprii del cav. Gazzara edo ra dell'Accademia delle Scienze. Son essi di poca importanza, toline due, de' quali uno fu stampato dal Gazzera stesso (3), eche del presente non fece mai parolla. I po penso che, come di cosa apparaggii mellius vasioris, ei non lo mandasse all'Università coggi altri trovati negli seavi del 1830 a Porta Palarzo, fra i quali sono eziandio le iscrizioni Gliziane date ai N.1 425, 439. Ad ogni modo la sola vista del marno tosto mi persuae apparatoner desso ad una iscrizione conorria posta a Q. Glizio da una Givitas o popolo che se l'era scelto a patrono.

R.º 133. A.

# civitas . savi NACATIVM. ex . gall IA . PATRONO

Oltre l'identità della forma e grandezza delle lettere con quelle de titoli Gliziani, il contorno che il marmo serba a destra è quello peculiare de Torinesi ed in ispecie de Gliziani, essendo ad formam varis, cioè rettilineo abbasso, un po' di svoltata pur rettilinea lateralmente, passante quindi in curva convessa, affatto come ai Ni. 1923, 124, 125, 126, 130.

Per la restituzione della prima linea, avverto essere le lettere TI alquanto offusacte, polendo altres esservi una L, od R, od altra I. Avendo invano cercato un nome geografico che al genitivo pluralle termianses in ...... CATIVM, non como ercto, ma como più accostantesi a questo mi occorsero i Savineates dell'Arco di Susa, che al case anzidetto darebero Savineatima; il marmo ha però .... NACATIVM con sovrabbondanza di una A, doven noto che avendosi, per figura. Lagdommen Lagudemum, poterono anche i Savineates pronunciarsi e scriversi Savineacetes.

Codeste linee mutile a destra non contengono il complemento dell'epigrafe al N.º 430, avendo questa i capilinea a

<sup>(1)</sup> Ponderario, Accad. di Torino, N. S. vol. xiv, pag. 68.

sinistra in una sola verticale, mentro nel nostro frammento la linea inferiore è più breve della superiore; poi, perchè tra i popoli Panaonici nessano ne trovo di questa desinenza. Codesti Savincali abitavano una delle valli del regno Cozziano, che, venuto a morte l'ultimo Cozzio, fa unito all'impero circa quarantanani prima che a Gilzio fosse posto questo titolo. E secome dopo allora la Prosincia Alpiano Cettariam fece parte delle Gallie (come dimostran le iscrizioni ai Ni 414 sino al 414 E), è ragionevole che la nazione cui spettava codesto popolo venisse espressa con Ez Gallia, come l'altre lo furono con Ez Hupania Giteriore ed Ez Panaonia, Cost le xiv iscrizioni di Q. Gilzio sono converse in xv.



## CAPO XV.

#### ESERCITO

Legati; Tribuni; Prefetti d'Ale e di Coorti; Primipili; Centurioni.

8.\*134. IMPP.VALERIANVS.ET.GALLIENVS AVGG.ET. VALERIANVS. NOBILISSIMVS CAES. COHORTI. VII. CENTVRIAS. A. SO LO. RESTITVERVNT. PER. DESTICIVM. IVBAM V. C. LEGATVM. AVGG. PR. PR. ET VITVLASIVM. LAETINIANVM. LEG. LEG II. AVG. CVRANTE. DOMIT. POTENTINO PRAEF. LEG. ELVSDEM

Ai graduati, che ora si dicono ufficiali maggiori e subalterni, spettano i seguenti marmi, posti in serie dai più alti gradi ai minori. Questo fu trovato a Caerleon in Inghilterra e dato da parecchi (1).

Desticio Iuba fa legato Pro Praetore di Valeriano e Gallieno in Britannia, essendo Cesare Valeriano giunico cichianto tale nel 355. Ritengo coll'Henzen, che le Centurie della coorte vu siano i lor quartieri rifatti per cura di Domizio Potentino prefetto della legione u Augusta, la quale andata con Claudio in Inghilterra, eravi ancora nel un secolo (3). Furono edificate le centurio per autorità di Desticio. Iuba governator militare

<sup>(1)</sup> Caul Britanno-Romains Inscriptions n.º 79; Henzen 6746.

<sup>(9)</sup> Tacito Hist. 111, 44; Borghesi Iscriz. del Reno p. 17.

della Britannia, che fu sempre tra le provincie Cesaree; Desicio non era però Torinese, ma forse della prossima Industria, come apparisce dalla prima fra le iscrizioni che qui sottopongo ad illustrazione del marmo inglese e della gente Destica, che non troro rammentata altrore, e forse fu così detta dal verbo Destico significante il gridio de sorci, amando i Romani di denominarsi dagli animali.

| M.º 135 | MINERVAE               | N.º 136. | T.DESTICE |
|---------|------------------------|----------|-----------|
|         | PRO.SALVTE             |          | T.F.CL.   |
|         | DESTICI.IVBAE.C.V.     |          | IVBAE.C.  |
|         | ET. DESTICI. SALTVS    |          | PRAETORI  |
|         | ET, IVBAE, CL. IVVENIS |          | ORDO      |
|         | ET.T.FIL.DESTICIAE     |          | CONCORD   |
|         | PLOTINAE, CLARISS, P.  |          | PATRONO   |
|         | CALLVS. SER. ACTOR     |          |           |
|         | V.S.L.M                |          |           |

| M.º 137. | D . M               | M.º 138. | T.DESTICIO     |
|----------|---------------------|----------|----------------|
|          | DEST. PHILENIDI     |          | AVGVSTIA       |
|          | ANN.XXX             |          | NO.LIB.FIDELIS |
|          | LIB.                |          | SIMO, DESTICIA |
|          | T. DESTICI          |          | PLOTINA        |
|          | IVBAE.C.V           |          | PATRONA        |
| 1        | POTENTINVS.SER.FEC. |          |                |

Trovata la 1 ad Industria sul Po, presto andò perduta; il Rivautella ne forni copia allo Zaccaria (1), poi il Labus all'O'relli e stampolla due volto il Gazzera (2). La dan tutti errata nelle linee 5.º e 7.º, leggendo: Et. I. Fil. Sallastiae | Plotinae. Clarisa.; ora, il Titi. Filiae è dato dalla lapide vi dande pure il genilizio Desticiae; dopo Clarisa manca Piuellan). Valendosi del Cl. Isuessia.

<sup>(1)</sup> St. lett. 11. 525; Donati 29, 7.

<sup>(2)</sup> N.º 4913; Iscriz. Vercell. p. 23; Bodincomago p. 31.

di questo titolo, delle sigle C. P. scrissero dottamente Borghesi e Labus (1).

Più antica è la π scoperta a Concordia nel Frinli, e data da Fabretti, Maffei e Bertoli (2). La III, rinvenuta essa pure a Concordia, è in Fahretti a p. 618, cui dobbiamo pure la re trovata presso Roma (3), L'essere quest'enigrafi così sparse, proviene da ciò che le famiglie ricche possedevan latifondi per tutta Italia e fuori.

Seniore fra questi è Tito Desticio Iuba figlio di altro Tito, della tribù Claudia e uomo chiarissimo, cioè senatore; può dunque il marmo risalire all'ultima età degli Antonini. Veramente Industria era della Pollia, ma forse i Desticii, patroni di Concordia, venivan dal Norico, le cui città cran della Claudia. come lo era pure la nostra Novara. L'insolito cognome Iuba si tramandava di padre in figlio, come quì, per due generazioni.

Al figlio sno Iuba giuniore, senza prenome perchè vissuto nel 111 secolo e senatore (Vir Clarissimus) appartieno il titolo inglese, che lo dimostra colà soggiornante poco dopo l'a. 255 e nell'alto ufficio di Legatus Augustorum Pro Praetore. Le lapidi ai N.i 436, 437 di liberti di T. Desticio e della figlia sua, indican lor tenimenti a Concordia, ma quella al N.º 135 significa ancora che il servo Callo, dicentesi fattore (Actor) dei Desticii, la collocò nei poderi del luogo che forse era il loro nativo, cioè ne' campi della nostra Industria. Rammenta infatti questa lapide tutta la famiglia, ed il tacervisi de gradi ed uffici coperti da luba, non significa che fosse ancor giovane, ma che in marmo alzato in una tenuta domestica da un suo servo per la salute dell'intiera famiglia, inopportuna ne riusciva la numerazione. Agginngasi che ne' marmi 137, 138 i due servi han nome dalle patrie loro Pollenza e Colonia Augusta di Torino. Chi sa poi che il cognome Iuba non rattacchi i Desticii coi luba re di Numidia, uno de' quali, ai giorni d'Augusto, fu educato in Italia (4)?

<sup>(1)</sup> Opere 111, 153; C. Giulio Ingenuo p. 94.

<sup>(2)</sup> Pag. 618; p. 377, 2; p. 995.

<sup>(3)</sup> Pag. 618; p. 716.

<sup>(4)</sup> Dione 11, 15. .

M.º 139.

imp.caes.nervA. TRAIANO.AVG. GERM. DAC. PRAEF.COH.i. BREVCO pr.alae.i.pann.tam.muniCIPI.SVO.ALBA.POMPEIA.PATRONO.COLONIARVI endidissiM.MVNICIPIOR.ALBAE.POMPEIAE.AVG.BAG praetori. AED. PLEB. CERIAL. Q. ADL c.valerio.c.filiO.CAM.CELSO in amplissimVM.SENATVS.ORDINEM. AB

tichi raccoglitori e lo prova lo stesso marmo; la riporto tuttavia perchè da due secoli e mezzo stava in Torino dove andò perduta. Davane l'apografo Pietro Gioffredo dalle schede del Pingone morto nel 4582 (1) e trentasei anni dopo scriveva Lodovico Della Chiesa che nel giardino del bastion verde del Duca di Savoia è stato portato da pochi giorni in quà un sasso con iscrisione, che è questa (2). potendovisi aggiungere il pessimo copiatore Brizio (3); criticolla il Maffei (4) dicendo tolti da Grutero i minori gradi di Celso, da Plinio la serie delle città, con avventati gindizi in lui non insoliti. Nella lezione, come nel numero e distribuzione delle linee, io la desumo dal f.º 47 del eodice P. m., 36 dell' Università, scritto circa l'anno 4650, coi disegni acquarellati de' singoli marmi; parmi poi che vi abbia avuto mano

Albense la dicono gli an-

<sup>(1)</sup> Theatrum Pedemont. (1683) 1, 81: Pingonius ex autographo ipeo in schedis suis etc.

<sup>(2)</sup> Apologia, Supplementi ecc. (1618); Hist. di Pirmonte (1608) p. 31; Franc. Agost. Della Chiesa Descriz. del Pirmonte, originale nella biblioteca del Re II., 8; Hist. Chronologica etc. (1645) p. 178; Malacarne, Guichenon, Biorci, Sanguineti, Spon, Ughelli, Vernazza, Böcking ecc.

<sup>(3)</sup> Albae Pompeiae succinta descriptio (1661) p. 5. (4) Ars Critica Lapid, III, 4.

Pier Gioffredo, o che de' suoi apografi siasi servito il disegnatore.

La restitutione fattane dal Terraneo fu laudata dal Vernazza (U; aveza però egli ignorata la lezione del Pingone e malamente emendato Cho. Brenco in Cho. Pract. come più ovrico (P); inoltre letto avendo il Terraneo in Sparziano e Dione come Adriano avesse ucciso un Celso, e trovando all'anno 413 il console L. Publicio Celso, trasse in abbaglio Vernazza e Borghesi (P), col fareu una sola persona. Durendi poi vi agginnse che gli Albensi cancellato avessero i nomi di L. Publicio dopo la sua disgrazia (O).

Dovendosi qui dal cognome argomentare a persona non oscura, trovo che quella riunente le concordanze di tempo, cognome e grado è Caio Valerio Celso che nel diploma di Traiano dell'anno 404 è detto prefetto Alae . I . Pannoniorum . Tampianae (5). Nella lapide Trajano è detto Germanico, cui solo il nostro codice a ragione aggiunge Dacico, e tutto ciò è nel diploma, Pannoni erano i Breuci e l'Ala Tampiana, cosicchè è ovvio che Celso le comandasse successivamente ambedue, essendo però Prefetto de' Breuci quando gli fu posto il marmo, l'ordine di promozione portando che dalla prefettura di Coorte si passasse a quella di Ala. Il marmo, inchiudendo l'ammissione di Celso al Senato, è posteriore al diploma; che i Breuci fossero di presidio in Inghilterra è attestato da lapidi (6), che lo fossero i Tampiani è asserito dal citato diploma; epperciò nella 5.ª linea pongo PRaesectus . ALAE . I . PANNoniorum . TAMpianae, come nel diploma e nell'iscrizione al N.º 5253 di Henzen.

<sup>(1)</sup> Ins. Alb. p. 13; Durandi Antiche città, p. 130.

<sup>(2)</sup> Così înesattamente fu riprodotta questa lapide, da non potersi dire se vi fosse Breuco(rum) o Brauco(num), da me preferendosi tuttavia il primo come più ovvio. Rénier Mélanges Epigr. p. 232.

<sup>(3)</sup> Annali dell'Istituto (1846) p. 353.

<sup>(4)</sup> Ant. città p. 78; Piem. Cispad. p. 198,

<sup>(5)</sup> Labus Ara di Haimburgo p. 32; Berghesi Opere 11, 69; Benzen 5442, Indici p. 79. Detta Tampiana da un suo prefetto Tampius di gente più volte ricordata nelle raccolte.

<sup>(6)</sup> Henzen 6513.

Alla 9.º linea premetto la voce Prastori, a quall'età frequente essendo il Prastori Aediti. Ceriati Quaestori (1). Fu ammesso in Senato da Traiano, ne mi muove il Maffei trovanie strano il modo In. Senatus. Ordisem., antichè in Senatorium. Ordiseme, egala cosa valendo, per figura, Orde Equestre od Ordo Equitum (3). Ma la lacuna della 6.º linea (comprendente una o più voci e l'ultima con desinenza in M, e che così trovo nel codice dell'Università piuttosto la lascierei vazna, ogniqualvolta non vi si restitissise et aplendidatissi (morum), aggettivo encomissico adopprato in casì analoghi.

Marmo alto, quand'era sano, centimetri 30 in lunghezza di circa m. A 00, cinto di goletta e listello e con lettere quadrate alte 0,10 e 0,08. Le porzioni 1 e v non ci son pervenute; bassi la n in Gnichenon, Grutero, Donati e Ricolvi che la tolsero dal Pingone 60; da Torino, ovo fu rivrenuta, andò a Castelvecchio e venne poscia all'Università. La m, data da Pingone 6 Gnichenon (d), da Torino andò a Reano, ove stava or son cinquant'anni, andando poscia perduta; la rv, nel citato codice dell'università e presso Gnichenon e Muratori (5), scomparve nel trasporto delle iscrizioni dal giardino reale all'Università e prin cossendo memorata da Maffei e Ricolvi. Le vicende di questi frammenti fecer a,

<sup>(1)</sup> Henzen 6497, 6745 ecc.

<sup>(2)</sup> Orelli 726, 799.

<sup>(3)</sup> Pag. 69; p. 938; 11, 135; Pingono p. 113.

<sup>(4)</sup> Pag. 108; p. 66.

<sup>(5)</sup> Pag. 71; p. 764, 5.

ti.cLAVDIO.DRVSI.F.CAESARI.AuGVSTO.Germanio 9 LITIVS. T. F. STEL. BARBARVS. PRIMV s. pILARIS. Praefect. alae IF IBVNIC. POTEST. VIIII. IMPERAT. XVI. CONSVII. HILL CONSOR 1 Ė

che la più bella fra le iscrizioni onorarie di Torino, rimanesse, si poò dir. sconosciuta; io la ricomposi, essendomi poi dato di vederla instaurata ad un modo dal signor Mommsen. Vi mancano 9 lettere a destra, circa 39 a sinistra con 4 in mezzo; tutte di restitozione o quasi od affatto certa, ed è dell'anno 49 dell'era volgare (1).

La lettera G è iniziale di Germanico (2), la ix potestà tribonicia colla nota ... vi (xvi) dell'acclamazione imperiale, mi fecero porre iv al consolato. Manca il prenome, ma dall'essere implicitamente insignito della milizia equestre e dalla ragion de' tempi, parvemi che debba esser Publio e che questi fosse il padre del console ch'è Publii Filius; è raro nelle lapidi Primus Pilaris, ma è frequente al terzo caso (3). La P. iniziale deve compiersi con Praesectus e lo seci seguir da Alge rispondendo al prescritto di Claudio che post Alam tribunatum legionis daret (4); fors'anche era questa specificata. Il prefetto de' fabbri non abbisogna d'altro dopo quanto ne disse il Borghesi (5). Chiusi l'iscrizione con Caesaris Augusti, ma potrebbe essere ancora Caes. In Britannia.

La guerra nella quale militò Barbaro con Claudio fu la Britannica dell'anno 43 (6); non dicendosi nell' iscrizione Eques Romanus Eque

<sup>(</sup>i) Oreili 710, 11, 12, 13; Henzen 5098 ecc.

<sup>(2)</sup> Svetonio Claud. 2.

<sup>(3)</sup> Orelli - Henzen 3496, 6938.

<sup>(4)</sup> Svetonio 25.

<sup>(5)</sup> Ann. dell'Istit. (1849).

<sup>(6)</sup> Systonio Claud. 17; Dione Lx.

R.

Publico, ne inferisco che fosse plebeo e pei gradi militari salito all'onore della Militia Equestris (1). Smesso il militar servizio e tornato in patria, Barbaro sposò un'Atilia avendone Q. Glizio di cui fu discorso.

| 141. |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | donatus. AB.TI.CLAV dio.caes.aug                         |
|      | corona . aur EA. CLASSICA . VA llari . hasta . pura      |
|      | recept.in.cohORT.AMICORVM.ad.expeditionen                |
|      | britann . ho SPITIVM . CVM . LEG. V . alaudae . fec . e. |
|      | decreto.tabVLA.ARGENT.AERea.inciso.in.dome               |
|      | sua. posito. etc                                         |
|      |                                                          |

Vide questo frammento il Guichenon nel giardino ducale, due volte lo diede il Muratori, quindi Ricolvi e Maffei (2) ed è all'Università. Ebbesi quest'innominato da Claudio le tre corone e fors'anche la murale o l'asta pura, de' qualí premi ho parlato in Q. Glizio. Queste ricompense pongono chi le ebbe nel tribunato di una legione, e siccome la guerra qui accennata è la Britannica capitanata da Claudio nell'anno 43, ne deduco che il personaggio qui mentovato sia il Glizio Barbaro del N.º 440, promosso allora da tribuno a prefetto de' fabbri. L'epoca, i gradi e la patria perfettamente collimando, se ne potrebbe restituire il mancante principio con: P. Glitius. T. F. Stel . Barbarus | Primus . Pilaris . Praefectus . Alae | Tribunus . Militum . Praefectus . Fabrum | Donatus . Ab . Ti . Claudio, etc. Non essendovi ancora Claudio appellato Divo, fu scritto questo marmo circa l'a. 49, ch'è quello in cui Barbaro pose la grande iscrizione surriferita.

Non mi pare che altri marmi faccian menzione della Cohors.

<sup>(1)</sup> Rénier Mélanges Dissert. x.

<sup>(9)</sup> Pag. 72; p. 767, 2, e 875, 5; II, 93; 218, 8.

Amicorum; ma di essa tre volte parla Svetonio (1) dicendo che Galba fu grato a Claudio receptusque in cohortem amicorum, che con essa su Nerone a Baia e che in sissatta coorte Domizio accompagnò ad Orientem il giovane Cajo Cesare. I giovani accompagnanti in guerra ed in provincia i generali e magistrati, dicevansi Comites; di quest'uso, proseguito dai Cesari, abbiam parecchie menzioni (9), come di Ti. Plauzio Comes Claudii Caesaris In Britannia e di P. Plauzio Comes Drusi Filii . Germanici ; tutti assieme costituivano una Cohors Amicorum, de' quali i più scelli componevano la Cohors primae admissionis (3). Dunque il nostro su Comes di Claudio nella guerra Britannica, nè si creda che i gradi da lui coperti non fossero elevati abbastanza, avendosi poco dopo due Comites di Vespasiano in gradi identici (4). Nelle peregrinazioni e spedizioni, i Comites di Tiberio dividevansi in tre classi, delle quali l'ultima non amicorum, sed gratorum appellabat (5).

Parmi ancora che in senso simile si possa restituire l'iscrizione Vicentina (O vo' è delto di M. Salonio che fiz: A. 77.
Clandio: Caesare | Aupusto. Germanico | [Primo Omnimu Vicettinorum (V) il Senatuma E. I. Inter | Tribunities. Relato | AsEodem. Adseito. In | Numero (Amicorum) |; essendo qui il
Numerus sinonimo di Codorz, ed in quel valor indefinito, e
non mai astrello ad una quantila fissa, che dovera varere una
squadra o coorte di amici dell'imperatore. Il padre di costui
non è mentorato, ma si la madre, anch'essa Salonio a senzio
cognome; epperciò io penso che l'onorato fosse figlio di un
liberto del Pubblico o Comune di Salona in Dalmasia, marito

<sup>(</sup>i) Calig. 19; Nero 5; Galba 7. Tengo per fermo che la Cohors Amicorum sia nna cosa sola col Numerus ....... (Maffei 377, 8) di uno cho da Claudio fu ascritto fra i Senatori ed i Tribunizi; dove si compia Amicorum, comò esposto qui sotto.

<sup>(2)</sup> Nibby Viaggi 1, p. 116.

<sup>(3)</sup> Senoca De Clementia 1, 10. Accenna pur Senoca (De Benef. vi, 33) a tro successivo coorti d'amici. Cf. Lipsio ad Tacitum Ann. vi, 9.

<sup>(4)</sup> Orelli 3139, 3440 lasciando, come sospetta, quella in 4102.

(5) Svetonio 46. Vedius Pollio eques romanus ex amicis D. Augusti.

Plinio 11, 39, 9. (6) Maffel 377, 8.

<sup>(7)</sup> Mommsen I. R. N. 5471.

di una liberta parimente di quel Pubblico (1), e che per celare la sua umile origine, ne fosse taciuta la paternità. Nelle quali cose io vederei un novello attestato, pienamente conforme a quanto ne dice la storia, della largbezza d'animo di Claudio nel sollevare ai sommi onori nonche libertini, ma anche barbari, e vieppiù quando fossero Traspadani.

Numerosi dovettero essere i Comites di Domiziano nella campagna dell'anno 84 contro i Catti d'onde vennegli il titolo di Gernanico. Vi si portò egli per le Gallie (2), ignorandosi qual via tenesse nel ritorno; ma che passasse per Nizza e Vado, poi per Acqui e Tortona, lo insegna un gran chiodo di bronzo tevoato in Acqui e scrittovi: EX COMITATV | IMP DOMITIANI AVO | GERMANICI | AB AVOI SATRILISI (3), lo penso che di que' chiodi andasser forniti i Comites di Domiziano, ad ogni città ρ mansione appendendovi un dono sacro; che poi sin dal Reno ne venisser provvisit, lo argomento dal fatto, che mentre le prime lince, compreso l'AB, sono cesellate a dovere, le lettere Aquis Statiellis sono punteggiate. Costante fu la prima formola e fatta a priori, lasciando in bianco il nome della eventuale fermata da esser poi scritto col puntervolo.

I doni militari avnti da costui, cioè le tre corone, poi forse la murale o l'asta pura, lo cositiuiscono nel grado di Tribuno, come fu detto parlando di Q. Glizio; ed appunto nell'iscrizione surriferita di Barbaro troviamo ch'era Tribunus Militame etc. Le quali così minute rispondence dimostrano sempre più che lo stesso P. Glizio Barbaro padre del console era mentovato in ambidue i titoli.

Fra i xux decreti di patronato, clientela ed ospitalità raccolli dal Gazzera (d), soli il xu ed il xuv fanno menzione dell'Hospitium; ma di un vincolo di ospitalità stretto con una legione non ho trovato memoria che in questo marmo. Era la città nostra su via opportuna ad indirizzar truppe da Roma

<sup>(</sup>i) Muratori 1695, 7; 1558, 3.

<sup>(2)</sup> Frontino Stratag. 1, cap. 1.

<sup>(3)</sup> Accad. di Torino vol. xxx1, pag. 1; o già due volte dal Malacarne e poi dal Biorci.

<sup>(4)</sup> Decreto di Patron. e Client. della colonia Vsellis. Accad. di Torino vol. xxxv (1830). 11 30.º è nelle Iscriz. Perngine del Vermiglioli p. 429; tre altri in Henzen 6415, 16, 17.

a Gallia, Spagna e Germania Renanz; i soldati romani in marcia persolitarion eventualmente presso i cittadiri, narrando Tacito di un legionario, che andando co suoi in Inghilterra, alloggiò in Torino a casa un fabbro (1); era dunque ovvio che i graduati in rittro ablianti una città posta sulla strada Romana, stringesser ospitio cogli ufficiali di lor legione, che qui credo essere stala la V, tanto indicando la traversa cit'e intiera. Ho poi messo V. Alaudae, perchè dimostrato essendo da Borghesi che alla guerra Britaunica di Claudio non interrenence le tre V (Urbana, Macedonica ed Augusta); ne segue che dovette essere la V Alaudae, come da marmo di un suo soldato Donis. Militarious. Donito A. Tr. Claudio (1). Quest'era il nome popolare di quella legione, ufficialmente detta Gallica (3), ad essa spettando le glandi misicial monte de detta Gallica (3), ad essa spettando le glandi misicial monte de detta Gallica (3), ad essa spettando le glandi misicial con questa appellazione (4).

In fine è rammentata la tavola del reciproco vincolo d'ospiio e Tabula Aerea Tiratii Ornata è dettu na di Sentino; qui però si mentova anche l'argento, onde leggerei, come nel decreto di Nardo Tabula Argentea Aerea (od Aere) Inciss (S). All'articolo Sorrento nota il Ligorio nel Dizionario fibereno reduce tercare una picciola tabeletta di bronzo . . . . le note . . . . abbreviata erano commesse d'argento; tali erano pure le lettere di una tessera di bronzo turvata in Sardegna (O), e finalmente in lettere d'oro su tavole d'argento i decreti in onor di Cesare (7).

La penso trovala in Torino tra gli anni 4518-50; se seoperta prima, ne avrebbe dato copia il Maccanéo con quelle da lui stampate nel 4508-45. Altri la disse di Lione o di Lectoure, come senza fondamento scrissero Boissieux e Chaudruc de Crazannes (6). Eccla:

- (1) Histor. II, 66.
- (9) Muratori 880, 8; Mommsen I. R. N. 6030.
- . (3) Henzen 6674.
  - (4) Presso De Minicis (1844) p. 19.
  - (5) Polidori Op. Calog. vII, n.º 8.
- (6) Bartoli Dissert. sopra l'arca di S. Liberio in Ancona (1768) cap. 38.
  - (7) Dione xLIV, 8.
- (8) Inser. de Lyon p. 188; Mém. de la Société Archéol. du Midi de la France (1836) p. 53, presso Gazzera Ponderario p. 64.

· . D

N.º 142.

C.GAVIO.L.F.

\*TEL.SILVÁNO

prIMIPILARI.LEG. VIII. AVG

frIB VNO.COH.TII. VIGILVM

frIB VNO.COH.XIII. YR BAN

frIB VNO.COH.XIII. YR BAN

frIB VNO.COH.XIII. PRAETOR

dONIS.DÓNÁTO.A.DÍVÔ.CLAVD

BELLÓ.BRITANNICO

to RQVIBVS. ARMILLIS. PHATeris

COGÓNÁ.ÁVREA

p ATRONO.COLONÍ a c

,

Primo a metterla in luce fu il Lionese Guglielmo Du Choul nel 1556 (1). essendone dovuta l'ottima lezione al Fiorentino Gabriele Simeoni, il quale (soldato nel presidio di Torino a mezzo il secolo l dando certe iscrizioni, vi aggiunse: « ainsi qu'il appert » à Turin en la n basse cour du

» logis de Catite

» en une pierre ancienne, le double de la quelle revenent

» de Piémoni, après la prise de Vulpian, je donnay au Bailly,

« de Montaignes (Du Choul) qu'il a fait depuis imprimer

» dans son luire de la religion ancienne des Romains par moi

» rendu Tuscan (9) ». Altrove la riproduce notando che

quest' « epitaffio, come cosa mia, et a proposito della mia

» materia io he voluto di nuovo mettere qui di soluto(3) ».

Stampolla nel 1577 il Pingone, dal quale la tolse il Ligorio; qualt'anni depo scrivevane Claudio Guichard: « Et entre aurres épilaphes, celui qui se presente en entrant au fonds de » l'allée de l'hostel, où logent ordinairement les ambassadeurs de la seigneurie de Venis o drimairement ecde, à mon advis,

<sup>(1)</sup> Discours de la religion des anciens Romains. Lione, 1556, Rouille, p. 142.

<sup>(3)</sup> Cear renouvellé par les observations militaires du S. Gabriel Symon Floranin, Parigi, Lough, 1555. Tanto acceana con valui il Simoni stesse nel proprio elogio latino in calce al Dialogo Pio et preduativo (Lione, 1506, p. 150). Cattie era Il presidento ilazza. La traduzione del Simeoni, Discorso della religione antica de Romani ecc., o stampata in Lione pel Rovillio, 1550 e 1506, 1

<sup>(3)</sup> Illustrazione degli epitaffi et medaglie antiche. Lione, 1558, Gio. di Tournes, p. 8.

» en elégance à autre qui se trouve pour le jourdhuy ailleurs:

» au moyen de quoi j ay mis peine à le faire diligemment re-» presenter, comme vous voyez » (1). Nel secolo xvi stampolla pare Aldo Manuzio il giovane, dicendola Taurini in aedibus Aiacum, ma la trasposizione di qualche voce indica non aver egli veduto l'originale (3). La vide Guichenon nel giardino ducale, di dove passò all'Università; ai quali aggiungendo Smezio, Grutero, Ménestrier, Lipsio, Fabretti, Muratori, Ricolvi (oltre i tanti più recenti), non s'intenderà come il Maffei vi notasse: Pulcherrima hace inscriptio praelo nune primum subiicitur. Ancora, mentre i primi vi lessero Caius, com'è realmente, i moderni lo mutarono in Lucius, dalla vera lezione rimanendo convalidata la sentenza del Borghesi, che i prenomi usati da' Gavii fossero solitamente Caio e Marco (3).

Il Primipilus, Primipilaris o Primuspilaris comandava qualtro centurie in prima fila, avendo seco l'aquila legionaria (4); avvicendavasi da principio coi tribuni (5), dai quali non distava che di un grado. La presenza della legione viu Augusta in Brettagna nel 43 con Claudio, è provata da questo marmo, e convien dire che Gavio militasse col corpo di C. Sidio Geta (6). il quale vi si distinse. Gavio allora soldato o centurione chbesi i tre doni minori; poi come centarione o primipilo ebbesi la corona aurea, premi eguali a quelli che nella stessa guerra furon dati ad uno posto in gradi eguali (7). L'usanza antica nortava che agli strani si desser collane d'oro, ai cittadini di argento (8) e che a questi soli toccassero le armille. Cosa

<sup>(1)</sup> Funerailles des Romains, Grees et autres nations, Lione, 1581, p. 59.

<sup>(3)</sup> De quaeritis per epistolam N.º III.

<sup>(3)</sup> Qp. nr. 37. Vorrebbe il Boissieux (p. 188, 353) che questi fosse almeno originario di Lione, ch'ei crede con Reinesio della Stellatina, ma è troppo certo ch'era della Galeria. Ultimo il P. Garrucci vi notò la presenza degli spiriti; Segni delle lapidi Latine pag. Ix. La foglia d'edera, tra le due D, non è dunque dell'otà degli Antonini, come vorrebbe il Labus (Accad. di Mantova 1, p. 934).

<sup>(4)</sup> Vegezio 11, 8.

<sup>(5)</sup> Livio vtt, 41.

<sup>(6)</sup> Dione lib. Lx.

<sup>(7)</sup> Henzen 6767 ecc.

<sup>(8)</sup> Plinio xxxIII, 13; Festo.

fossero le Phalew fa mal noto sinchè, dopo Morcelli e Borghesi, le ricercarono Scienibuchel, Cardoni, Furlancilo, Braun, Rein, Henzen, Longperrier provanti essero state una specie di medaglioni d'oro o d'argento simmetricamente affissi alla corocarza (1) o fregiati laviolta di un ercchio smaltato a colori. Gavio era primipilo quando ne fu decerato, impereiocehe i tribuni delle coorti rammentale nel marno, sataziando in Roma, non avevano occasioni d'acquistar tali ricompense; dunque la promozione sua ai tre tribunal fin posteriora all'anno 43 e per la bravura mostrata in Brettagna coi soldati dell'un.

De'tre corpi posti da Augusto alla custodia sua e di Roma, era in minor pregio quello de Vigili numerate sette coorti milliarie (3); crra adunque agevole ad un Primipilo di essere preposto ad una coorte di Vigili, auzichè ad una legionaria. Alquanto più uobili erano gli Urbani veglianti alla quiete di Roma; fu osservalo ne marmi che la lor numerazione segue quella delle nove primitive coorti Pretorie, coi numeri xu, xu (3); procedeltero poi a quattro, einque e sei coi numeri xu, xu (3), procedeltero poi a quattro, einque e sei coi numeri xu, xu (3), c, sotto Claudio erano almeno quattro. Passo quindi Gavio, giusta la graduata promozione, al comando della xu, ed in altora ultima, coorte Pretoria; nel qual grado venn egli probabilmente assundo a patrono della città nativa, a giorni di Nerone che visse sino all'anno 68.

Che Gavio fosse: Torinese to manifesta la tribù Stellatina.

R\*143. M.GAVIO

C.F.STEL

GALLO.VIVIR

AVGVstali

AVGVstali

trovantesi in altro titolo, forse di libertino, inedito e scoperto nel 18602; fors'era fiscali de lostuli a Gavia Ingenua in visali a Gavia Giaveno, allo sboeco di val di Susa, vuolsi che abbia avuto nome la terra detta

Vicus Gavensis a' giorni di Carlomagno e più tardi Gavenus (6).

<sup>(1)</sup> Figurati in Gudio 159, 4; Maffei 121, 4.

<sup>(2)</sup> Svetonio Aug. 30; Kellermann Vigitum Roman. latercula duo (1835).

<sup>(3)</sup> Tacito Ann. 1v, 5.

<sup>(4)</sup> Rénier Revue Archéol. (1864) p. 213.

<sup>(5)</sup> Muratori 1415, 10; Ricolvi 11, 44; Maffei 235, 8. Gavia. M. F. Ingenua.

<sup>(6)</sup> Chr. Noval. 11, 14; Mon. Hist. Patriae Chart. 11, 609.

```
N.* (4).

P.FADIENVs.p.f.stell...

QVAESTOr.aed.ii vir.g.q...

flaMEN. Diei.claudi...

praefectus.m!Litum.coh...

PRAEf.mitiTVM.ALae...

IN PRAESIDIVM cOLONIAE aug.taurinorum

SOLO. PRIeatO. PECV nia. sua. fecit
```

Trovata al principio dello scorso secolo e data con mende da Muratori, Ricolvi e Maffci (1), è all'Università. La disordinata collocazione de' suoi frammenti (per opera del Maffei e presso tutti) mi fu fatta notare dalla perspicacia del professore Mommsen ed a lui debbo di averne potuto cogliere il senso. Le linee 4.º e 5.º pongono quest'iscrizione tra le militari, andando nell'ordin diretto e preponendo il comando di coorte a quello superiore d'ala, giusta il prescritto di Claudio. Fo seguir Quaestor da Aedilis. Il rir Quinquennalis come nella lapide al N.º 57, al Flamen aggiungo Divi Claudii, perchè si ha altrove (9), per le sue benemerenze verso i nostri e per l'analogia de caratteri con quelli delle iscrizioni Claudiane aventi tutte (oltre le lettere quadrate) anche l'obbliquità della O e della Q. Le presetture d'ala e di coorte vi sono chiaramente indicate, mancandovi soltanto la specie degli ausiliari. Quanto alla provenienza di questa famiglia, siccome la desinenza in enus è propria singolarmente del Piceno e paesi finitimi, così è lecito credere che qui venuta fosse dalla Marca d'Ancona.

Sta il pregio di questo marmo nelle due ultime linee e nella singolarità del Praesidium Coloniae, non mentovato altrove; il Praesidium di lipide ungherese (%) essendo evidentemente un luogo forte. Non si riferisce dunque quella voce a fortificazioni, che, sotto Claudio, non si facevano nelle città Ilaliche e tanto meno in Torino, le cui mura crano affatto nuove; nè a riattamento delle mura stesse, opponendovisì la frase Solo Priesico.

<sup>(1)</sup> Pag. 700, 1; 11, 74; 222, 5. (2) Orelli 2218.

<sup>(3)</sup> Ivi 4987.

N.º 145.

parla Goerone di Preneste Colonia meia praesidiis munita, ma intende di truppe (1). Bisalendo per Torino autica all'aspetto fisico de l'uogbi, trovasi che la città occupava l'angolo Nord-Est di un erto ciglione elevato di circa 20 metri sopra il suolo e di circa 30 sul pelo medio del Po e della Dora (2). Sulle svolte orientale e boreale del ciglione, le mura ne lambiran quasi l'estremo sigolo, essendo perciò li ncontinuo pericolo di sfranamento e rovina; io penso quindi, che P. Fadieno possessore di un tratto sotto il ciglione (Solo Priesto), abbia a sue spese rimediato al rischio di avvallamento della cercinia, innalzando delle sostrutioni, ov'essa pericolava, a tutela della città, cosicchè ben potè dire che:

In , Praesidium , Coloniae , Augustae Taurinorum , Solo , Privato , Pecunia , Sua , Fecit .

Questo frammento dell'Università mentova un tribuno in una delle tante legioni ut, dopo essere stato prefetto di un'ala o coorte di Frigi, sapendosi che di queste ne forono almeno sette con qualtro coorti (3); ma la forma delle lettere facendo risalire il tutolo alla buona età, mi fa restituire Praefectu. Alar. Phryguna, una sola numerandosene circa que' tempi (3); Ricolvi seppe trovarvi la legione de Frigi (3), la quale non fin mai. L'avanzo della prima linea è del vocabolo imagl/RS, accennando a busti d'imperatori posti da chi innalzi la lapide, come

<sup>(1)</sup> Catilin. 1, 3.

<sup>(2)</sup> Storia cap: II, pag. 35 e segg. (3) Grutero 367. 6.

<sup>(3)</sup> Grutero 367, (4) Henzen 6709.

<sup>(5) 11, 75.</sup> 

d'Imagines. Dominorum. Nostrorum. Et. Aediculam. Et. Aram (1), si ha altrove.

M.º 146.

C. VALERIO. C. F
STEL. CLEMENTI
PRIMIPILARI
II. VIR. QVINQVENNALI
FLAMINI. JUVI. AVG. PERPETVO
PATRONO. COLONIAE
DECVRIONES. ALAE. GAETVLORVM
QVIBVS. PRAEFVIT. BELLO. LIVDAICO
SVB. DİVO. VESPASIANO. AVG
PATRE
HONORIS. CAVSSA

HIC. OB. DEDICATIONEM. STATVARVM EQVESTRIS ET PEDESTRIS. OLEVM. PLEBI VTRIQVE SEXVI. DEDIT

Per mæstà ed eleganza di locuzione viace quest'epigrafe tuttle le Torinesis; usa apena dissepolta, convicen dire che sia andata a male, nessuno avendola più veduta e solo apografo a simpa essendone quello del Guichard, che poco prima del 1881 la vide scoprire e la copiò, unendovi questa noticia; 3).

- Fat trouvée dernièrement en ceste ville de Turin, comme on creusoti une, extv., et sauvée hien à point du feu el du marteau par la diligence de monsier de Pingon, sa logis duquel elle est à present, gavaire un table de cuyrre, garrise de ses mouteurs fort belle ». Grutero la tolse dal Guichard, da Grutero il Guichenon seguito da Morcelli, Orelli e Gazera, nessuno ricorrendo all'unico autopta, ne badando che la data del 1570, presso Guichenon, dev essere posicipata di circa dicci anni. Non emendandola, converrebbe supporre che il Pingone, che stampò nel 1571 la storia di Torino e mon'

<sup>(1)</sup> Muratori 319, 1.

<sup>(3)</sup> Funerailles etc. pag. 193.

cinqu'anni dopo (1), questa sola, tra cento iscrizioni, aresse omessa, benchò da lui posseduta e così importante; incredibil cosa in uomo così appassionato delle patire antichità, da lasciarne popolar memoria ancor dopo tre secoli, ma che, impedito forse da malatita, questa non inseri neppure nella sua collettanea epigrafica. Oltrecciò, due apografi contemporanei presso il Ranzia (2) attestano che fu trovata in Torino in lamina di bronzo e che stava presso il Pingone; In lamina amea recessi insenta Taurini, attindi A Turini, cieta M. de Pincon.

Ne ricaviamo, a tacer de' gradi pubblici e sacri, che C. Valerio fu primipilare d'ignota legione, e quindi promosso a prefetto dell'ala de' Getuli; e poichè non trovo che la cavalleria Getulica sia ancor stata ricercata, ne soggiungerò brevi notizie. Lo storico Polibio mandato, due mil'anni sono, da Scipione alla scoperta delle coste d'Affrica, vi trovò diffuse stanze de' Getuli (3); ne dimorava la principale tribù presso le secche di Barberia con armi ed usi simili a quelli de' Numidi, e sempre guerreggiante a cavallo (4); militarono per Annihale in Italia, per Giugurta in Affrica, per Cesare nella Siria (5); vinti nel 752 dal console Cosso, che n'ebbe l'agnome, passaron sotto i Romani (6), e come Affricani fornirono truppe ausiliari anzitutto di cavalli, giusta lor natura. Un marmo Pompeiano mentova un Praif. Cohort. Gaitul (7), e pel digamma Eolico, non essendo posteriore a Claudio, è la più antica che parli de' Getuli al soldo di Roma.

Come quest' epigrafe ricorda la prima coorte Getulica, così la nostra ne rammenta la prima ala, tanto ricavandosi dalla nenzione de' decurioni, ch'erano capi squadra o sott'ufficiali di 32 cavalli, e rispondenti ai centurioni di fanteria (9); indizio

<sup>(1)</sup> Perracchino Della vita e degli scritti di F. Pingone 1792.

Ad A. A. Pelliccia, De Christianae Ecclesiae Politia III, p. 146 (Vercelli, 1780).

<sup>(3)</sup> Plinlo xxxv, 1.

<sup>(4)</sup> Lucano IV, 677. (5) Livio XXIII, 18; LXVI, 25; CXIV, 28.

<sup>(6)</sup> Flore 1v, 12.

<sup>(7)</sup> Orolli 2276; Vermiglioti Iscr. Perug. p. 90; Guarini In veterum mon. comment. p. 26.

<sup>(8)</sup> Vegezio 11, 14.

che ai tempi di Tiio (a. 79-81) ai quali spetta codesta tavola (1) 'luna e l'altra erano ancor sole. Dovette poi Itala caser geminata hen presto, trovando all'a. 86 l'Als Veterans
Gatulierum e poco dopo Mis. J. Flavio. Garatiorum (9); quell'appellairo di Veterans o Prima facendo argomentare ad
un'altra, che è appunto quella mentovata nel nostro brono.
Solto Nerone, fu mandato in Giudea Vespasiano che, oltre i legionari, chhe dicci coorti con olto ale di ausiliari (9), mentovandole qualche volta Giuseppe, ma senza specificanione (4).
Avendo Vespasiano governata ha guerra Giudaica dagli ultimi anai di Nerone all'assunzione sua all'impero, la presenza del nostro a capo all'ala de Gettui va tra i 166 ed il 70.

Due statue furon qui alzate a Valerio, equestre e pedestre; il qual uso (esposto dal Guasco (3)) siffattamente erebbe che ad Ottaviano ottanta ne furon poste (7). Di un patrono di Avellino leggesi: Quod Omne Genus Eius Pedestribus Statisti Tot Tantispue Dispositi st); in altra d'Alfrica Singuide Curiac Singulas Satusas (9) e le curie erano talvolta xuv, come in Lanovio (10), Di bronzo erano le nostre, no indicramente perirono; appundo

<sup>(1)</sup> I marmi di Tito lo chiaman anche Vespasiano, come il nostro bronzo: Domiziano no.

<sup>(2)</sup> Orolli - Henzen 3398, 5433, 6857 a.

<sup>(3)</sup> Svetonio Vesp. 2.

<sup>(4)</sup> Bell. Iud. vii, 1.

<sup>(5)</sup> Gioffredo Alpi Marit. col. 114.

<sup>(6)</sup> De l'usage des statues chez les anciens (1768).

Velleio II, 61; Monum. Ancirano; Svel. Aug. 52; Dione LIII, 92.
 Mommson I. R. N. 1882.

<sup>(9)</sup> Rénier Mél. d'épigr. p. 920.

<sup>(10)</sup> Orelli 3740.

nell'anno 1577, gettandosi le fondamenta della chiesa dei Ss. Martiri, si riavennero certi frammenti in bronzo, che dal palazzo ducale andaron poi nel musco; il Guichard dice trovata la tavola in uno scavo; ne il Pingone potè parlarne, essendosi dissepotta dopo il 1577.

Constano questi frammenti (di bronzo con traccie d'indoratura) della zampa anteriore sinistra del cavallo sis nopra la rotella e rialrata in atto di camminare, di grandezza al vero o peco più; quindi, della gamba destra del cavalier sessore, della cui clamide, eadente a mezza costela, rimane no lembo; porta al piede il calecamento ed ed vi oratiaggista proporzione, allinche la figura umana meglio rilevasse. La maniera grande e larga accusa appunto l'età de Flavi. Parcechi marmi sepoierzili de Valeri siavano o stanno in Torino; uno ba la tribò Stellatina e dagli uffici municipali essi dimostransi ragguardevoli nel 1 e u secolo.

Nº 146.L.P.TARRVE NIO.SEL.PRO CVLO.TAVRINS EVOCATO.LEG II.AD.STIP.XLVI AN.LXVII.H.S.E C.CORNELIVS FELIX.CORNI. CVLAR.PRAEF LEG.EIVSDEM HEXT.FGETIM

MVNES. E. DISCEV

Gentilmente comunicatami dal prof. Mommsen, che videla prima in Alt-Ofen (Buda), poi nel museo di Pest. Degli Evocati è detto al N.º 152: il Cornicularius era come un aiutante d'amministrazione pel suo superiore immediato, ch'era-qui il tribnno o prefetto della legione 11. Coscritta questa da Vitellio, fu dapprima sul basso Reno, poi sul Danubio, ove fn di presidio il nostro Tarrutenio. gentilizio Torinese noto soltanto per questo marmo. Alla spesa del monumento concorsero gl'Immunes coi Discentes; Immuni dicevansi i soldatisciolti da tutte o dalle principali

angherie militari (Corrées); ogni Ala e Coorte aveva, giusta le iscrizioni, una calegoria d'Immuni, essendo il privilegio d'immunità legionaria espresso in questo tilolo ed in altro presso Hearzen al N. 56819. Biocenter son coltoro che imparano no l'arte qualanque, ma qui son mentovati i Dizcente della legione u, cioè le sue reclute, delle quali doveva Tarrutchio essere istruture. Dai nessi e dalla patria delta Tarvarris, argomento

che sia questo marmo dell'anno 450 all'incirca. Il nome Tarrutenius o Tarrutensu deriva dal noto genilizio Tarrutius, la desinenza in emus ed emisu propria essendo singolarmente del Piceno, come Papienus, Papienius, Galliensu e via dicendo (1); da noi poi abbiamo Arrenus, Bussenius, Fadienus, Tettienus oltre il presente Tarrutenius.

N.º 147.

Questo marmo onorario del 11 secolo è di un bel verde di Susa, e rappresenta non già un obelisco, come parve al Maffei, ma si una lastra rastrenata a moi di erma, come le tante Industriensi; finisce in un maschio già portante il busto. Stamparonio Murstori, Ricolvi, due volte Maffei ed il Cominn (2)

Ambedue queste coordi erano equitate ed ausiliari, oltrecciò talune composte essendo di cittadini (3). Nota Igino come Babet cohorz equitata milliaria pedites 780, equites 260; poi mentora fra gli ausiliari cohortes equitatae milliariae duese, con vari rin-forri di sudditi, tra i quali un dissecamento di 500 Brittoni (0). Equitate dicevansi queste coorti per la forte proporzione dei cavalli co' fonti, essendo di (4); negli oserciti mal formati

Mancini Sopra l'Imperator Pupieno e sua famiglia (1869) p.10-11.
 Pag. 778, 2; 11, 57; M. Ver. 218, 5 e St. Diptom. p. 171; Rom.

<sup>(3)</sup> Pag. 778, 1; 11, 57; M. Fer. 218, 6 e St. Diptom. p. 171; Rom. Inscr. Fascic. p. 134. Diverso è il L. Alfio Restituto di Como presso Aldini N.º 99.

<sup>(3)</sup> Orelli - Henzen 3398, 6738 ecc. Una coorte pretoriana (Muratori 858, 3) è detta Equitata, ma è sospetta, Igino non chiamandole cost, ma Equites Praetoriani.

<sup>(4)</sup> De castr. metat. Dei Britanni della Gallia Belgica parla Plinio 1v, 31, 2.

pregiandosi soprattutto la cavalleria, le legioni stesse ebbero ler coorti milliarie o quingentaric, con cavalli ragguagliati da 4/9 ad 4/10 di lor forza (1). Allora, come adesso, riconoscevasi la necessità contro i barbari, delle coorti equitate, ed infatti, dai documenti, già ne son note circa trenta. Le iniziali BR. si compiono con Britannicae anzichè con Brittonum, colla seconda voce intendendo una coorte formata d'indigeni, coll'altra d'uomini romani nati nell'isola; infatti, nel congedo di Domiziano (2), la coorte I. Britannica Milliaria è detta militante colla I. Brittonum Milliaria, quindi in congedo di Traiano è specificata col nome di I. Britannica Civium Romanorum (3); erano poi veri cittadini, almeno di diritto Italico, qualità significata talora in lor memorie (4). La coorte I. di Brittoni, non equitata, cbbe poscia gli onorifici di Flavia c di Elia (5); anzi, il prefetto di quest'ultima aveva titolo di tribuno, come lo ebbe il nostro Alfio. Una Cohors . II . Aug . Nervia . Paceusis . co . Britton . è in diploma di Traiano (6) , ma essa non è equitata; il Doni a p. 229 dà l'iscrizione di un M. Menjo Praef. Coh . II . Ft . Britton . Equitat . , grado e coorte eguali ai nostri.

Il gentilizio Cassidarias passò poi nella liberta che pose il titolo al marito L. Cornelio Crisanto probabil patrono del liberto L. Cornelio Crisano (7); ed un villaggio di Pinerianum presso Chieri è rammontato in carto del 1420 e 4034 (8), forse traendo nome da questa gente Pinaria.

<sup>(1)</sup> Vegezio 11, 6.

<sup>(2)</sup> Arneth Zwolf Remische Militar-Diplome p. 41, tav. xIII ecc.

L. cit. p. 49. Borghesi Iscriz. di Fuligno Ann. dell'Istituto (1846)
 D. 315.

<sup>(4)</sup> Maffei 113. Coh. I. Civ. Roman. Ingenuorum; Grutero 542: Eques. Alac. I. Flav. Aug. Brit. co Civ. Rom. Iuris. Italici. Per ovviare alla confusione, che le lettere BR. potrebbero far nascere collo coorti de Breuci, questo ultime scrivonsi a distesso o quasi.

<sup>(5)</sup> Orelli - Henzen 9223, 6519. Quanto al titolo di tribuno portato dai comandanti di ausiliari in coorti prime e milliarie, vedasi la dotta memoria di Henzen negli Ann. dell'Istituto (1868) p. 17.

<sup>(6)</sup> Henzen 6857 a.

<sup>(7)</sup> Maffei 221, 8; 226, 3; Ricolvi 11, 49.

<sup>(8)</sup> M. H. P. Chart. 1, p. 745; Antig. Ital. 11, 271.

M. COCCEIO.M.F.

POL.SEVERO
PRIM.PILO.LEG.VIIII
HISPANAE
PRAEFECTO.LEG.X.GEMINA
CINNAMVS.L.

Trovata principiante il secolo e tuttora inedita, sta all'Università. Ignoro dove sia stata scoperta, ma la attribuisco ad Industria, che è della Pollia ed ha lapide di una Cocceia onoratavi di statua(1). Spetta

il titolo all'anno 400 all'incirca, ed il Prim. abbreviato richiana l'incertezzà di Cicerono e d'altri dotti che non sapevano, caso similo, se acrivere Terito o Tertium (3), dovendo in questo caso essere incerto se avesse a scriversi Primipito o Primo Pilo. Le vicende di questa legione xi son narrate dal Borpieta.

Le vicettou di questa legione i sa on marrate una longuesa (»), cossicché dirò soltanto della sua denominazione. Soltanto una lapide la chiama Trimphaliri o Trimphaliriz (4), dicendosi Hippanica per la solita rispondenza di Gallica, Ilalica, Maccodonica e via dicendo; in caso consimile adopra Tacito la voce Hippane autenticata dai marmi (5) della legione ut, mentre in una ch'era a Valenza del Po (6) leggevasi invece Leg. IX Hippaniensis; forse alla slessa legione spettano due marmi con altre denominazioni geografiche (7).

Da primipilo della ix, <sup>fu</sup> promosso Cocceio a prefetto, ossia tribuno della legione x detta Gemina, e Cemina Pis Fidelis e Gemina Secretans o Gordiana (8) per distinguerta dalla X. Firtensis. Essendo il titolo dell'anno 100 all'incirca, è probabile che Cocceio venuto di Spagna colla x, abbia militato nel 74 contro Cirile e Classico (9). Il liberto Cinnamo, ritenente il solo appellativo servite, officiosamente professia i tuttora servo.

- (1) Ricolvi Sito d'Industria (1745) p. 10, 44.
- (2) Aulo Gellio Noct. Att. x, 1.
  (3) Burbuleio p. 11, 13.
- (4) Henzen 6673.
- (5) Hist. 1, 6; Fabretti p. 705; Rellermann 943.
- (6) Corrottissima presso il Bartoli, ch'è solo a darla nelle ms. Autichità del Piemonte.
  - (7) Mommsen I. R. N. 3393; Henzen 6456 a.
  - (8) Orelli 5726, 5690, 3143.
  - (9) Tacito Hist. 1v, 68; Borghesi Iseriz. del Reno p. 164.

pracf.coh......pracf.ALAE.AVG
d D

OB.MERITA.ET.MYNIFICENTIAM
EIVS
HONOBECONTENTVS
IMPENSAM. BEMISIT

Nel fallace pensiero che le due prime sillahe fossero le postreme di un cognome mutilo, voleva il Ricolvi compierle con Caracallae, poi vi pose Ahalae Augustali; quindi, per dar aulorità al sunopuento.

alle finali del preteso cognome prepose un'asta verticale residuo dell' H; ma questa non vè, nè la videro Muratori e Maffei, i cui apografi son anteriori al Ricolvi (D. Vedesi che l'iscrizione fu posta ad insigne personaggio, che dopo coperte altre cariche, involateci dalla rottura del marmo, fu prefetto di un'ala ausiliaria di cavalli, per onoranza, denominata Augusta.

Conobbro primi questo marmo i tre collettori, indizio di seser tornato i nue cal di emolito bastione della Consolata circa il 1720, d'onde andò nel nostro musee; spettano i caratteri al principio del u secolo. Affaceia Maffei il dubbio che codest'ala possa essere la Taurina rammentata da Tocito; nel cap. X'Il vedremo che ciò non è, che se lo fosse, vi si l'eggerebbe Alae Augustae Taurinae, denominazione che non vi manca per rottura, perchè sarebbe al capo destro della prima linea, e questa è compiula. La prefettura di corori perecdendo quella d'ala, ve l'anteposi, con ciò significandosi che diretto era l'ordine cronologico della lapide.

Di ale di cavalli denominate Auguste, citerò ad esempio una de' Vessillarii in marmo di Caritità (9); un cavaliere n'é in marmo inglese (3); un' ara votiva, inglese essa pure, fu posta da un suo prefetto (4); un decurione dell'ala Augusta de' Voconzi, è in altro tislo d'Inglistera (5); un' Ala. Augusta II.

<sup>(1)</sup> Pag. 767, 4; 214, 6; 11, 91.

<sup>(2)</sup> Muratori 2029, 2; Marini Arvali 11, 419.

<sup>(3)</sup> Grutero 551, 8.

<sup>·(4)</sup> Henzen 5675.

<sup>(5)</sup> Gaul Brit,-Rom. Inscript. p. 557.

Pia . Felix . Thracum è al Tuscolo (1), e di questi l'Ala . I. Auquela era presso Tortona (2); un' Ala I Augusta Gemina Colonorum era in Affrica (3), ed un' Ala Augusta, che forse è questa nostra, la vedremo nel marmo susseguente; abbiamo eziandio la coorte appellata Augusta, il di cui centurione Giulio condusse S. Paolo dalla Palestina a Roma (4). Davasi quest'onorifico per l'insigne valor militare ed un' Ala . Augusta . Ob . Virtutem . Appellata è ricordata sovente ne' titoli inglesi (5) da Comodo a Gordiano; onorifico tanto apprezzato, che dopo conferitolo ad nna legione. Augusto glielo tolse, per essersi men valentemente portata contro i Cantabri (6).

#### N.º 150.

## MART SACR NOMINE

### C. GEMINI. PRISCI PRAEF.EO.AL.AVG PRAEF.COH.I.BREVC LIBERO.COMMEATV PRAFF FARR TRIR COH LPR

PIARVS.ET MARTIALIS.LIB

D.S.P

Pongo quì questo marmo perchè rammenta la stessa ala Augusta con una Pretoria e la coorte i de' Breuci, come ai N.i 139, 149. Lo mise in luce il Saxio (7) dal codice epigrafico compilato dall'Alciati circa il 4530. e questi lo copiò in Gambolò di Lomellina, che convien credere patria di Geminio, o ch'ei vi avesso suoi tenimenti. perchè solo colà avreb-

bero i suoi liberti innalzata l'iscrizione. Vi correggo la voce BREVN., che non ha senso, in quella di BREVCorum; nella

<sup>(1)</sup> Canina Descrizione del Tuscolo p. 171.

<sup>(3)</sup> Bottazzi Ruderi di Libarna (1815) p. 15,

<sup>(3)</sup> Rénier Inscr. d'Algérie 3518.

<sup>(4)</sup> Acta Apost. XXVII, 1; dove Calmet legge Angusta. La coorte I Angusta degl'Iturei è in Brambach 1099 ed in Arneth p. 49; oltre l'Ata . Praetoria) . Augusta . Parthorum in Henzen Bull. dell'Istit. (1868) p. 62,

<sup>(5)</sup> Grufero 1006, 8; Donafi 173, 3.

<sup>(6)</sup> Dione Ltv, 11.

<sup>(7)</sup> Lapidum vetust. epigramm. Lipsia, 1746. Il codice è descritto dallo Zaccaria Op. Calog. XLS.

7.º linea logge l'Alciati Praef. Fabr. Mil. Coh. I. Pr., ma quel MILium ovvero MILitarium, non essendo modo antico (1), lo emendo in TRIbuni, e vieppiù che i comandanti le coorti Pretorie dicevansi tribuni e non prefetti.

Le memorie dell'Ala Augusta essendo quasi tutte d'Inghilterra, à probabile che colà militase ni natera a Nr-449, succedendo a Geminio nel comando di quest' nel per l'eccellenza del suo valore denominata Augusta. I diversi valori della roce Commentus non lascian capire se Geminio avesse un libero congedo, senz'obbligo di rimanere co' suoi, o piutussio se fosse ufficio soo di curare a che i convogii de' viveri ilberamente arrivassero all'accampanento romano; tale incarico gli competeva essendo prefetto delle due ale. Nelle epistole di Plinio si parla di un C. Geminio (9), ma nulla indica che fosso il nostre.

ILO 151. N. APPIO. n. f. stel. ......

CENT VRIOni.coh.vii.praet.

AEBVTIAE. Firmae. wzori
Q. APPIVS.Q.F. stel. ....
Q.II. VIR. PONTI fez. ....
T. f. i.

Data dal Pingone come intiera, due volte, come intiera, ripetuta dal Guichenon e dal Maffei, mal trascritta dal Ricolvi, quest'iscrizione ha salvi i capilinea a sinistra, mancando di oltre una metà a destra. Stava a casa il

Hagenbuchio in Orelli 3428. Non essendovi Prefetti di Fabbri di legioni, tanto meno ve n'erano di coorti.

<sup>(2) 1, 12.</sup> 

<sup>(3)</sup> Talvolta prenome, talvolta gentilizio. Manuzio p. 345; Muratori 838; Maffei 124, 269. Vedi capo III, pag. 73.

<sup>(4)</sup> De limit, constit. p. 201.

1.º 122. M. CAELIO.C.F
CAM.CLEMENTI
MIL.CHORT.VI.PR
OPTIONI.EVOC.AVG
CENTVRIONI.LEG
IIII.FLAV.FELIC.MYS
SVPERIOR.ARAS.PARENTS
SVIS.ET.PROPINQ.T.F.I
QVOD.OPVS.FACIEND
CVRAVIT.G.PETRONIVS
FIRMYS
FIRMYS

Questo gran cippo di marmo bianco, inedito e portato all'Università circa l'anno 1800, è del buon secolo e non so dove nè quando trovato. La tribb Camilia farebbe supporre che Celio fosse della regione Albense, se altre lapidi, di egual tribbi, scoperte in Torino, non lo rendesse in-certo. Bellissimi ne sono i caralteri, ma non anteriori a Vespasiano, sotto il quale la Mesia era ancora indivisa (V).

M. Celio dorett'essere legionario prima di passar pretoriano, doto proprio centurione (Optio), del qual grado diffusamente parlano Varrone, Vegezio, Pesto (V), oltre i marmi. Fu poi rafermato al servivio (Erecutaro sossia Revecatro) dall'Augusto reganate; gli Erocati Augusti duraron per oltre due secoli, istituti in legione da Oltariano, poi sparsi in tutta la fanteria romana (V) portavan la vite de 'centurioni; passè quindi Celio al grado di centrione nella Viegno er Flavia Felice.

Già detta Macedonica, questa legione, perita nella guerra Vitelliana, fu ricomposta da Vespasiano, dal quale tobse il predicato di Flavia (d); un fortunato ed ignoto fatto d'armi le valse l'epiteto di Felice. Leggesi nel titolo ch'essa presidiava la Myisia Superior, ed è questa una delle più antiche testimonianze del nomo Mysis dato; alla greca, alla vasta regione detta latinamente Mosria, e presto diffuso a tutto il paeso Danubiano avente a capitale Marcianopoli (G). Notò il Morcellia

<sup>(1)</sup> Plinlo 111, 29.

<sup>(9)</sup> L. Lat. 16; R. Mil. 11, 7.

<sup>(3)</sup> Dione xLv, 19; Lv, 94; Svetonio Galba 10.

<sup>(4)</sup> Börghesi Iscriz. del Reno p. 143. Di un suo centurione fu edito dal Gazzera (Pond. p. 26) un marmo d'ivrea.

<sup>(5)</sup> Ammiano xxvii, 5; Strabone vii, 3, 9; Marini Arvali p. 754.

come nel mutilo testo di Dione debbasi restituire Vespanianus institui Quartam Flaviam in Meesia apperiore; ma la sua divisione in due provincie essendo dello scorcio del 1 secolo, come avvertì il Borghesi, ne segue che il nostro marmo è posteriore di pochissimo a quell'epoca, come dimostrano anche le sagome e lo lettere.

In escuzione del testamento, Galo Petronio Firmo curò l'erecione delle are, ossia dei cippi sepolerali, che are si chiamarano per analogia di forma, come da mille esempi, fra i quali scelgo quello fornito dal testamento militare soperto di fresco a Basillea: Araque pomater unti eli accificium ce lopide Lunessi quam optimo, sculpta quam optime, in qua ossa mea reponantar.

..... onius. l.f. N.º 153. l. venn ONIVS. L.F. .....l.peregrinus steL. PEREGRINVS . . . . . leq .xxii .pr.p.f.id. mil.LEG.XXII.PR.P.FID. .... legat.a.comment ex.eVOCAT.A.COMMENT ....l.f.optio.centurio ben EF.OPTIO.CENTVRIO. .... onis . eiusdem legiONIS. EIVSDEM .... auspilus.prior lecTVS.PILVS.PRIOR an NOR. XXXIX.STIP. XVI .... nor.xxxiz.stip.xvi ..... f. i. 1 . F . I

È solo il Pingone a riferir a pag. 110 questo marmo, che, mancante di un quarto a sinistra, tosto andò perduto (1). Dei selte gentiliri nostri terminanti in oviur, antepongo Vennosiur, nome di famiglia qui serbante undici marmi (oltre uno di Alberga ed altro presso Roma (1); due di essi hanno la tribb Stellatina; uno è della Quirina, cioè di Pedona o Susa o valli dell'alpi; uno dell'Aniense, ossia di Vercelli; quelli degit albonii, Cenonii, Petronii, Sevonii o son di donne o non hanno tribb. Dunque restituisco Vennonio, e latato più che la L della

<sup>(1)</sup> Da Pincone il Ricolvi, da questo il Donati.

<sup>(2)</sup> Sanguineti Iseriz. Rom. della Liguria p. 141; Lipsio Auclarium p. 46.

Nella 3.º linea supplisco MILes e condenso le lettere staccale F. ID. leggendo Miles . Legionis . XXII . Primigeniae . Piae . Fidelis, come da lapidi Germaoiche. Due legioni xxII esistevano ad un tempo; una formata originariamente di Gallo-Greci, fu detta Deiotariana (1) e militò in Oriente: stanziò l'altra sul Reoo e dagli appellativi suoi consta che vi fosse ascritto il nostro Vennonio: Nella 4.º si ha . . . . legat a comment : eggal cosa significaco A. Commentariis e Commentariensis, cioè scrivano, essendone uoo per coorte (3); ma la voce Legalus è fuor di luogo, non appartenendo che a gradi allissimi: la correggo quindi in Erocatus, come di altro soldato della xxII leggesì Evocatus A. Commentariis (3). Mancaodo però ancora in principio uno spazio di due lettere, lo compio con EX, a modo di parecchie iscrizioni (4), ed indicante che Vennonio più non essendo Evocato, lo era già stato tra i gradi di legionario e di Optio, ossia di Optio Centurionis,

Si restituisce la 5.º licea, mutando L in E, cosicchè EF diventa seconda silaba di BENEF (Beneficiarius), aveodosi in Vegezio Beneficiariu 20 co appellati, quad promozentar beneficiari tribunovum (5). Autichi erano fra i Romani, parlando Cesare di cavalicri barbari beneficiari del Pompeiano Petreio (5), così appellandosi i soldati, che per beneficio de' comandanti venisser crescioli di gradi, riccherze ed immoultis, nel 11 secolo mutaronsi i beneficiarii in corpo di polizia (come accadde ai frumentairi), lanto imparandosi da Tertulikano (7). Proseguiron sempre gii Augusti a conferir beneficii, ciob terreni, a soldati emetii e ad intiere città: Si sen dicie giano i izomatico (9).

Forse le spetta una mutila iscrizione, presso Pingone p. 103, avente ..... DEIOTARA ....., cioè teg . axii . DEIOTARi Anne. 1 marmi ne stanno in tutti i collettori.

<sup>(3)</sup> Labus Ara di Haimburgo p. 63. Borghesi 111, 63.

<sup>(3)</sup> Donati 973, 4. Per gli Evocati vedi Dione xLV, 19.

<sup>(4)</sup> Orelli - Henzen 1983, 3494, 6815. (5) 11, 7; Plinio Epist. x, 31, 36.

<sup>(6)</sup> Bell. Civ. 1, 75.

<sup>(7)</sup> De fuga in persecutione 13.

<sup>(8)</sup> De lim. constit. p. 903; Innii Nispi Podismus p. 995.

beneficio concessa aut adeignata coloniar fuerint, sive in praximo sive inter alias civitates, in libro beneficiorum adscribennus. Poi li conferirono ai barbari, poi questi li conferirono ai snoi, chiamandoli feudi, de'quali le prime origini tanto son remote, da precedere l'éra volgare.

Per la 7- linea si può credere che poco intelligibile fosse l'A Pingoniano, dovendosi compier la voce con herFYs, cioò promosso. Il Pitus Prior è il centurione o capitano della centuria di Pitani (Triarii delle legioni prima di Mario), ch'era posta a destra in prima fila nell'ordine di battaglia, come nell'ultime file stavano gii Histatia Priorae el Hastaii Fosteriore 19/1. Vegezio poi (parlando de' centurioni detti primi nelle tre antiche armi legionarie) il chimam indifferentemente Primie e Priorae (3). Egual cosa notasi negli uffici civili, di sè dicendo Giccono: me questorem in primis, aeditim priorem, prastorem primum populu Romanus facidat .... priorem consulme declaradat (3). Le due utilium linee non danno difficolià.

n.elvius.m.f.pOL.CIMBER centurio.leg.iii.et.viil.ET.XI.AED.III.VIR c.l.e.p.f. hered.fecerVNT

> Il presente frammento, dato da Guichenon, Maffei e Bicotivi (4), ma non da Muratori, è all'Università contenendo circa i 2/5 del marmo. Il personaggio essendo della tribir Pollia, probabilmente, non era Torinese, ma forse di Pollenza; lo ricavo pure dal cognome Cuber, designato ellmento te fra le persone di questo frammento; raro è ovunque tal cognome ed unico sarchbe in Piemonte, ogniqualvolla un inedito marmo Pollentino posto a quattro Ettii, non mentovassa altresì un

<sup>(1)</sup> Henzen 6782, 83; Annali dell'Istituto (1858) p. 30,

<sup>(2) 11, 8.</sup> 

<sup>(3)</sup> In Pisonem 1.

<sup>(4)</sup> Pag. 73; 214, 5; 11, n.º 69. Dopo averlo dato il Donati a pag. 336, 6, negl'Indici scambia questo per un Cimbro di nazione.

M. Elvius Cimber (1). Ora, il cognome Cimber (pei cognomi rarissimi, l'omonimia significando identità di famiglia) rende probabile che gli Elvii Pollentini fossero del casato stesso di quelli del nostro fraumento.

A destra della linea 3.º le lettere non ponno oltrepassare la lunghezza della voce CIMBBI, inclendendo i prenomi di due persone, e loro paternità, onde concordare col plurale anzidetto. Via serissi Caina Laccias. Elsii. Phili. Filii. come al N.º 4.1, e supponendo inepoli di Cimber: Italitina linea, con Herotea nazichè con Filii, compirebbe appunto la simmetria degli allienamenti, giusta le misure che ne desunsi. Avveganche le legioni non vi abbiano il predicato, la lapide è però dell'anno 150 all'incirca.

Tre altre iscrizioni di graduati nostri potrei addurre, siccome del Forum Vibit, ossia della Stellatina, ogniqualvolta l'ignoranza con cui furon composte da Pirro Ligorio (8), non

<sup>(1)</sup> M. Elvius | Maximus . Sibi . Et | Mettiae | Firminae . Fxori | M. Elvio . Cimbro | Patri | Elviae . Rufillae | Matri | Elviae . Fidas | Sorori | Didiae . Clementi | Soecrae | . È net parco det castello. (3) Gerrucci Cicolano pag. 14.

<sup>(3)</sup> Donati 285, 6.

<sup>(4)</sup> Maffel 943, 4.

<sup>(5)</sup> Orelli 4974.

<sup>(6)</sup> Desjardins Ann. dell'Istituto (1868) vol. XI. p. 80.
(7) Rénier N.º 653: Maffei 461, 2.

<sup>(7)</sup> Henier N. 603; Maner 461, 2.

<sup>(8)</sup> Antichità vol. vi mauoscritte

le dimostrassero opera di quel falsario. Si riscontrino le due prime in Gudio (1), che di là le trasse senza sospetto, e dirò solo che pel Ligorio il Forum Vibii è della Palatina, mentre due lapidi scoperte assai dopo lo pongono nella Stellatina (2). Apparisce posta la prima ad un T. Flavio . T. F. Pal . Petroniano . Trib . Mil . Leg . X . Fretensis . . . . . Tribuno . Laticlavio . Leg. III. Cyrenaicae etc. ai tempi di Settimio Severo; sarebbe intitolata la seconda a C. Oliesio . C. F. Pal . Levino . Eg . Rom . Praefecto . Fori . Vibiensium . Patrono . Munic . Einsd .: ma questa non è militare. Nel libro xx pone il Ligorio Forum Vibii a Villach di Carintia; poi all'articolo Vrbinus (sic), credendone originato il nome da Forum Vibii, annette il marmo L. Petronio L. F. Pup, Sabino, Foro Vibient, Pr. Pr. Leg. X. Fret . . . . Pr. Pr . Leg . III . Curenaicae. che sarebbe contemporaneo degli Antonini e composto cogli elementi del primo. Flavio e Petronio ei li pone al comando delle stesse legioni: imbrogliasi col Tribuno Laticlavio, ignorandone il significato; confonde i maggiori coi minori premi, fregiando ambidue di quelli riserbati agli ufficiali superiori e dei destinati ai gregali (3).

~~NIU UU~~

<sup>(1)</sup> Pag. 7, 9; 134, 1.

<sup>(9)</sup> Capo XVI, N. 171, 172.

<sup>(3) 1</sup> cognomi Petronianus o Levinus (quest'ultimo coll' E invece dell' AE) son tolti da pag. 108, 114 del Pingone. Cf. qui i N. 92, 183.

# CAPO XVI.

#### ESERCITO.

Pretoriani ed Urbani; Legionarii; Soldato in Coorte Ausiliaria; Covalieri Romani; Cavalleria Ausiliaria.

Dei Torinesi, che pel romano impere militarono nei minori gradi, ho raccolto xxx iscrizioni rinveneto e serbate nella città nostra e suo territorio, oppure in Roma o sulle Germaniche sponde del Reno nonchè del Banabio e quasi tutte spoterati. Vi aggiunsi quelle di v Esarchi e soldati del Numero de Dalmati Divitensi, qui scoperte, con una di Prutting; quantohque appartenessero ad un corpo straniero, soltiamente di presidio in Paanonia, pure l'essere stati qui tumulati, mi fa credere, che il loro sepolore qui trovandosi, per domicilio essi fossero Torinesi, gli antichi soldati venendo sepolti nella città nativa (D), quando nol fossero dovi eran di presidio o dove caduti. Adduco pur quella di un soldato in una coorte Ausiliaria, nonche lattra di un Caraliere Romano.

Ne' primi secoli di Roma componevasi l'esercito d'uomini nati nella città e suo tenere, considerandosi i militar servizio come un diritto immedesimato col dovere e coercente qualsi-rogia cittadino, Moltipitacatei le guerre e sempre abhisoganado novelli soldati, furon chiamati a concorrere, con nome di socii, prima i Latini e poi gl'Italici; più tardi, colta cittadinara data all'Italia superiore ed a molte città transatipine e transmarine, chènesi nuove truppe Romane, quando la metropoli non fu più in grado di somministrarie tutte. Conferendo ad una città il pien diritto, le si conferiva ad un tempo la capacità di militare nelle legioni e turneo vessiliazioni ad esse aggiunte, e

<sup>(1)</sup> Maffei Ver. illustr. Docum. n.º 30.

tanto fu di Torino, mentre coorti ed ale di truppe leggieri fornivansi dai poppeli anici o sudditi o tributari (Asszifa, Externi). Vi fanno eccezione le Cohortes. Italicas. Civium. Romanorum. Voluntariorum, delle quali ne conosciamo xxus (1) e constavan di persone che riuscite esenti dalla coscrizione, vi si arruolavan, stando di mexto tra legionari e socii; vero è che Erndiano dice come Augusto (3) logliesse aglitaliani l'armi, ma egli è scrittor del m secolo, quando le legioni formavansi in gran parte di sudditi e di barbari; diceado poi Svetonio (3) che Nerone e Vitellio non riusciono a far sodati in Roma, ciò fu perchè a quelli arruolamenti volontari nessuno avrà voluto concertree.

Votavan i cittadini per tribu, cosicchè per dar voto, fu ascritta ogni città o colonia ad una delle trentacinque tribu, aggiunteri più tard le sei militari; epperciò legionari, pretoriani, vigili ed urbani significavan lor romana cittadinanza, segnando la tribu nella quale erano censili; na due patrie averano i cittadini Romani, in qualunque terra fosser nati, una di drittio segnata colla tribu, altra di nascita e designata col nome della rispettiva città o colonia (V. Cos.), per figura, ad trea, abbiana c. L. Numisia. L. P. Politi. Nator. Epordai: ad Acqui S. Numerias. Sex. P. Tromentina. Aquit s., ed a questo modo, nella frequente medesimerza de nomi di città, serviva anche la tribu a distinguer la patria.

Spiacemi ch'io debbà cominciar le notirie de' Torinesi soldati noell'esserciio Romano propriamente detto, collò mipognar coas che farebbe più ricca la storia militare de' nostri e pel pregio suo e per esserci pervenuta dal massimo fra i Romani storici. Narra Tacilo come nella guerra civile che, morto Merone, straziò l'impero, prevalesse nelle Gallie (correndo l'anno 70) la parte di Vitellio, estendendosi i moto da Langres a Lione dove governava Innius Illeans, Lugdunensis Gallice rector, cum Illaios legione et Ala Taurine (0). Gli storic con quanti di

<sup>(1)</sup> Kellermann Vigites n.º 969; Muratori 1101, 1.

<sup>(2)</sup> Histor. 11; 111.

<sup>(3)</sup> Nero 44; Vit. 15.

<sup>(4)</sup> Cicerone De Legibus 11, 9.

<sup>(5)</sup> Histor. 1, 59, 64.

professo o per incidenza ne scrissero, punto non dubitarono che l'Ala Taurina constasse di nostri concittadini (1): ell'è però cosa ipdubitata, che dopo estesa la cittadinanza all'alpi, i nativi di questi paesi più non formarono truppe ausilisari, come sarebbe quell'Ala, ma doveltero militar nelle legioni; è indubitato altresi che, dopo que l'empi, le coorti ed ale ausiliarie, gia formite dai socii Italici, lo funor poscia dai provinciali, ciò non Italiani. È noto anocra, che mentre le squadre di cavalli Romani dicexansi Tarmae (3), quelle di cavalli ausiliari chiamavansi Mae, infinite essendone negli scrittori e ne' marmi le testimonianze. Dunque il corpo di cavalleria, del quale partiamo, e pel nome Ala e pel distinitor Taurina o Taurina.

In qualche vecchia edizione di Tacito leggevasi al cap. 5 del lib, ut delle storie di un' Ala Tauriana, allorquando fondato Giusto Lipsio su parecchie illazioni e sulla tarda menzione che ne fa la Notitia, mulolla in Auriana; ma la vera lezione è la prima, dovendosi ne'tre luoghi di Tacito leggere Tauriana (3). Anzitulto vediamo da quei tre luogbi ch'essa segui sempre le parti di Vitellio; poi, il suo distintivo lo trovo in marmo di un Praefectus. Alae. I. Flaviae . Gallorum. Taurianae (4), che le diede il nome, come di un Agrippa, di un Fronto, di un Tampius si ha altrove (5); finalmente il dotto filologo conte Vesme, dopo esaminalo il codice Laurenziano di Tacito, ch'è fonte degli altri, mi accertò che al capo 64 vi si legge Touring, ma al 59 si ha Ala Tauriana. Ne risúlta che quest'Ala, componendosi di Galli, uon ha nulla che fare coi Torinesi, come nulla colla regione Tauriana di Calabria (6), perchè ambedue in Italia. E questa emeudazione io la raccomando ai futuri editori di Tacito.

Valgan per tutti Maffel M. Veron. 214, 6; Boissioux Inscript. de Lyon p. 225; Muratori ad a. 69; Paneiroli uella Notitia (1602) f.º 181. Alam Tauriniam, quam ex Taurinis contractam puto.

<sup>(3)</sup> V'erano Alae di cavalli legionaril così dette dal coprire, a modo di ale, i fianchi delle legioni in marcia ed in battaglia.
(3) Hitt. 1, 59, 64; 111, 5.

<sup>(4)</sup> Rénier Inser. de l'Algérie N.º 1534.

<sup>(5)</sup> Henzen 6718 e segg.

<sup>(6)</sup> Strabone V1, 1, 3.

Trovasi il marmo di un Triè. Coè. Primae. Voluptariae. Compunerum (1), ma lo credo soppetito per la nota numerale a disisso, per esservi Voluptariae (ossia Voluntariae) invece di Voluntariariam, e finalmente perchè il falsario veduto avende lapide di CAMPetrima, ch'erano Afficiani (2), mutata l'abbia in CAMPANORVM. Hanvi due coorti di Liguri presso Giofredo ed. Orelli; la prima è rammentata da Tacio all'anno 70 come in Proventa e detta evies loci anzimm (3); ora, da quel soggiorno e da quell'asziliam deduco che componerasi di Transalpini venienti dalle fialde francesi dell'alpi maritime, ove stavano que Liguri presso i Voconzi. Parla infatti un'i scrizione della Turbia (4) di un Missicio della coorte de Liguri, di patria Voconzio e Ligurar Vecontici son delli ne' fasti trionfali.

Nella alessa guerra Vitelliana mentova pur Tacito l'Ata Syllana circa Padum agena (6), ma dev'essere antico error de copisti invece di Ata Siliana così della dal genilizio di un suo prefetto (0). Ad essi l'Ata Siliana non doveva dar senso, ma asì la Syllana derivante da cognome notissimo.

Parlando di truppe aussiliari erroneamente credute de 'paesi nostri, aggiungo che in diploma di congedo di M. Aurelio e L. Vero (') mentovandosi una coorte I. ALPEN. PED., momentaneamente distratto, il Caredoni nolasse parergli che si edeba leggete ALPinneam. PEDementaneame, e sarchebo fores la prima memoria de 'Piemontesi (8). Dove assai dubitava il prima memoria de 'Piemontesi (8). Dove assai dubitava il non mancando il contrapposto della CHOR. 1. ALPensima.

<sup>(1)</sup> Grutero 1108, 5; Oretti 3398. Una coorte Italica, cioè di Foluntarii Civer Romani stava, circa l'anno 50, in Palestina, negli Atti degli Apostoli (x, 1) parlandosi di na Cornelius Centurio Cohortis quae dicilur Italica, e n'è la più antica menzione. Kellermann, 269.

<sup>(2)</sup> Arneth Rom. Milit. Diplome (1843) N.º 6; Plinio v, 1, 5.

<sup>(3)</sup> Hist. 11, 14.

<sup>(4)</sup> Lanciarez Memorie Storiche di Monaco (1758) Ms. della biblioteca del Re in Torino.

<sup>(5)</sup> Hist. 1, 70; 11, 17.

<sup>(6)</sup> Henzen 6856.

<sup>(7)</sup> Vernazza N.º xvIII; Cardinali N.º xxIII.

<sup>(8)</sup> Dichiarazione di un diploma militare di Vespasiano (1833) p. 19, nota 8.

EQuista (1); è infati troppe note che il nome Piemonte, generico in origine, non fu individuate da noi prima del xu secolo, e che quell'inciso va letto cohera. I. ALPERisium. PEDhium; la qual coorte di fanti Alpensi va distinta da quelle di fanti Alpini od il Montani, le une e le altre in diploma di Domiziano (3). Vero è che nell'anno 703 di Roma militavano in Cilicia una o più Alse di caralli traspadani, coi quali poterane essere anche i nostiri (3); ma siccome a que' tempi non avevano ancora queste regioni la Romana cittadinanza, ne segue che quelli Equiter Alarri erano ausiliari (3). Le lapidi addolte dallo Zaccaria (5) di un M. Accio 7. Costi. VIII Vigilium, e di un M. Ancrari Prese, Cost. V. Vip., potrebbero far pensare ad una qualche Coorte Cettiana, se quel COTT. non alesse evi-denlemente ne Colloris.

E siccome io non posso dai Piemontesi disgiungere i Savoiardi, che son tanla parte della storia nostra, dirò che anche per questi fu imaginato un corpo di austiliari, con divulgare una labella di bronzo voltva a Giove, posta da un Prasfectus . Cohortis : Tarantasiase. Stampolla il Gudio a page. 7, 9
logliendola dal Ligorio, che per darle credito, la disse copiata
da Gabriele Cesano diplomatico insigne del secolo xv. Mas e
gli ablanti della Tarantasia avesser fornita una coorte, sarebbesi chianata Cohor Centremum (O, perchè Ale e Coorti ansiliari sempre denominavansi dal popolo regionale e mai da
un loro oppido, com'era Darantasia, mentovata solo ai tempi
di Onorio nella Notizia delle Gallie (C); ma basti dire chè

<sup>(1)</sup> Iscrizioni del Reno p. 11.

<sup>(9)</sup> Arueth N.º Iv.

<sup>(3)</sup> Cicerone Famil. II. 17.

<sup>(4)</sup> Livio xxxv, 5 Sinistra sociorum Ala; e xL, 40 dove distingue gli Alarii dagli Equites Romani ossia Turmales.

<sup>(5)</sup> Excursus pag. 363, n.º 7, 9.

<sup>(6)</sup> Ceutronee e non Centrones, come da lapidi di Aixme e di S. Gervais lu Savoia (Revue Archéol. (1857) p. 496; (1859) p. 363), Bene dunque avera veduto sin dal 1541 Bonaveutura Castiglioni nei Gallorum Insubrium antiquae sedes p. 130.

<sup>(?)</sup> Sirmoudo nel vol. I de' Concilii delle Gallie mentova la Civitas Centronum Darantasia. Erane la capitale Forum Claudis Centronum e Ligorio (vol. T) miso fuori lapide trovata a Roma rovinata nell'arco

Ligoriana. Però una Cohors. Prima. Flavia, Sapaudica di presidio a Grenoble è mentovata dalla Notizia (1), la qual cosa ci fa argomentare l'esistenza almeuo di una seconda colla stessa denominazione, e forse in parte di Savoiardi componevansi le coorti Alpinorum e quelle Montanorum così sovente rammentate nella Notizia, ne marmi e ne congedi militari. Secusipa infine era la coorte memorata da Svetonio in Tiberio al capo 37.

Dopo la battaglia di Modena, eravi fra le truppe Antoniane una legione sotto P. Bagienno (2); in essa vi potevan essere de' nostri Bagienni Cispadani, ma il nome di chi la comandava non era che un gentilizio, come fu detto nelle Origini a pag. 45.

N.º 155. M. caRlsius, m.f. sca PTIA. CELER FLORENTINVS MIL. COHORTIS. XII

PRAETORIAE. ME RVIT. ANNIS. VII VIXIT.ANNOS.XXX

È dell'anuo 50 all'incirca e da Susa fu portata all'Università principiando il secolo, mentre la posizione delle lettere RI mi consigliarono a porvi CaRlsius. Così raro è l'affatto proprio verbo Mernit, che l'Orelli non ne conobhe che un esempio di dabbia, con altro di corrolla lezione (3), ai quali aggiungo parecchi diplomi militari da

Nerone a Trajano. La tribù Scaptia vi si legge a sufficienza e benchè si trovi Firenze censita eziandio nell'Aruiense, Palatina e Romilia (4), tuttavia è quella la principale. Florentinus non è quì in valor di cognome, ma di patria, come in marmo presso il Lami (5), anzi, per specificar meglio la patria, in lapide di Agnileia, un Minazio è detto Etruscus, Florentinus (6); di più, frequente è il cognome Celer in quella città (7). È poi

o castello dell'acqua Vergine in piazza di Sciarra, posta a Claudio da Publ. Foro Claudienses . Municip . Dedic . . . . . (1) Occid, cap. 40.

<sup>(2)</sup> Asinio Pollione a Cicerone (a. 710) nelle Famil. x. 33.

<sup>(3)</sup> N.º 3547; Grutero 391, 4; 520, 3. (4) Borghini Discorsi (1584) T, 212, 14, 87, 317; Orelli 686;

<sup>. (5)</sup> Lexioni di Antich, Toscane vii. 346.

<sup>(6)</sup> Bertoli N.º 170. Presso Grutero 14, 9 un L. Petronius Florentinus è di Salde pella Mauritania. Labus M. Bresciani p. 66.

<sup>(7)</sup> Henzen I. cit.: Orsalo Marmi eruditi p. 193.

noto come Etruria, Lazio ed Umbria sole fornissero nella prima età i Pretoriani.

N.º 156. T. ANTISTIVS SABINVS.STEL · AVG. TAVRIN MIL. AN. X COH. Î. PR 7. BOMVLI

Lº 157. DIS.MAN C. VALERI C.F.STELL CARATINI AVG.TAVRINOR MIL COH VI PR.7.EGATI MILIT, ANN. VII VIX.ANN.XXVII T.P.I

N.º 158. D. FLAVIO. M. F. PATRI L.FLAVIO.D.F.SVPERO MIL CHOR VIII PRAFT IRTVLEIAE.O.F. CLEMENTI, VXORI FLAVIAE.D.F. MODESTAE.D.F. FLAVIVS.D.F. POL.FRONTO T.F.I.

Fra le memorie de' militi Pretoriani pongo seconda questa messa in luce sin dal 1524 da Jacopo Mazzocchi (1), che la disse in Roma nelle case di Giovanni Ciampoli, e poco dopo dallo Smezio (3), poi da Grutero e Fabretti. Uno Zosimo, una Criscide. una Delfide, tutti liberti degli Antistii, son rammentati ne' nostri marmi.

Grutero, che a pag. 4410 primamente stampolla dai manoscritti del Pighio, la dice a Ricti; quindi pochi altri la diedero, tra quali il Grotefend. . Di questo marmo, e di un altro pur di Torino, si valse nello scorso sccolo il Galletti per comporre una sua iscrizione edita poscia, come legittima, dal Donati e dall'Orelli (3). Ne riparlo al N.º 181.

Trovata alla Montà nell'Astigiana, la riferisce a pag. 72 il Guichenon, siccome stante nel giardino ducale di Torino. ma dopo di lui non se n'ha più memoria; la dà guasta al solito, ma agevolmente emendabile. Vi corresse il Muratori la coorte PAR in PRAetoria (4). Hirtuleius è in lapide ed in

<sup>(1)</sup> Epigr. antiqua Vrbis f.º 110.

<sup>(2)</sup> Folio 87, 14. (3) Pag. 305, 1; Orelli N.º 3581.

<sup>(4)</sup> Pag. 815, 2; Durandi Piem. Cispad. p. 29%.

Cicerone (1), ma qui initi gli apografi omettono l' H, e fra essi il citato codice epigrafico dell'Università.

R\* 159. L. MANLIVS.L.F
CAM. PRISCVS
MILES.CHO. XII. PR
MILITAVIT.ANNOS.XI.VIXIT
ANNOS.XXXI.T.F.
SIBI.ET
C. MANLIO.L.F
CLEMENTI
P. MANLIO.L.F
OF I PRI

Al fianco meridionale dello sbocco di val di consultata dello sbocco di val di Reano, nel cui catala la terra di Reano, nel cui catala il balgozio patrati Bielesi, laudati dal Dosi per l'amore portato a questi studi, adunaron alquante lapidi siate trovate, per testimonianza del Pingone, nel xvi secolo in Torino, dore fregiavano le case del Presidente Cassiano di quella famiglia (3).

Il marmo di L. Manlio è in Reano, e quantunque non si trovi tra i Pingoniani, lo credo però di Torino, non essendo allora ancor nato l'uso di trasportarli: che se la tribù Camilia può farlo songettare d'Alba o dei Bagienni, il sospetto non è certezza, troppe lapidi avendosi Torinesi, ma con hen altatribù che la Stellatina (3); il titolo dev'essersi trovato dopo il 4577, ciò depo mandata in luce dal Pingone la sua storia, come gli accadde per l'iscrizione al N.º 146. Pure il nostro Manlio dovera provenir da Alba, della famiglia sua apparendo quel Q. Manlias Q. F. Cam. Severus Alba. Pompeta esso pur Pretoriano ed il cui marmo, guasto dal Marzocchi, fu dato esatlamente dallo Smezio (9).

Quantunque le coorti Urbane fosser da meno delle Pretorie e delle Legionarie, per non aver più da tornar sovr'esse,

FRATRIBVS.SV S

<sup>(1)</sup> Muratori 819, 5: Pro Fonteio 9.

<sup>(9)</sup> A torto crede il Durandi (Marca di Torino p. 105) che le iscrizioni di Reano sian trovate sul luogo.

<sup>(3)</sup> L'iscrizione de' Celii e quella de' Salvii (Maffei 921, 6; 325, 4) han la Camilia e sono di Torino, epperciò il Vernazza non le pose tra le Albersi; quella al N.º 160 è di un Torinese censito nell'Aniense; altre sono di Torino e della Pollia.

<sup>(4)</sup> Epigr. Vrbis f.º 96; Inser. ant. f.º 165, 8.

I.\*160 D . M
P.IVNNONIO
P.F.ANNIENS
NVNDINO
AVG.TAVRINIS
MILIN.COH.XIII
VRB.FLACCI
ANN.XV.VIX
ANN.XXXX

H.F

pongo qui questo titolo, delle Urbane vendono già pathalo al N° 448. Lo Irovo soltatio nelle schede del Cattera Tesesti, muse in Begie Ville Altadii. La Italificalia presso l'antico Tuscolo spettava al re Cado Felice, che vi fece far degli scavi proseguiti poscia dalla vedova Maria Grislina e qualche cosa se ne vedo nella ñ. villa d'Agliè in Camerese. Le antichità del Tuscolo faron poi messe a stampa dal Canina (1) in uno colle lapidi e colla illustrazione

fattane dal Biondi, ma di questa ambedue si tacciono; nè a Tuscolo, ove fui più volte, nè ad Agliè, ovè ignorata affatto, ne potei avere notizia; ma apparendo dessa sincerissima, fa d'uopo credere, che bentosto sia andata perduta o portata altrove.

Risponde il gentilizio Iunnonius a quelli di Marlius; Venerius e via dicendo; il cognome Nundinus si trova in titolo della Gallia Narbonese (2), poi mutato in gentilizio si ha in altro di Nimes (3). Al Nºº 442 ho già notato che la xiii coorte Urbana per un tempo fu l'ultima, essendone prima la x; poi fu ultima la xv (4). L'ascrizione ad una tribù è canone plausibile, ma non certo, per determinar il luogo nativo d'un soldato, e dianzi dicemmo dissepolte in Torino epigrafi d'uomini non censiti nella Stellatina. È questa invece di uno ch'essendo Torinese è dell'Aniense, cioè della tribù di Vercelli, di cui erano probabilmente oriundi gli antenati di P. Iunnonio. Non è improbabile che il nostro Urbano discendesse da un servo pubblico di Civita Castellana, dopo i Trinmviri della Colonia Iunonia Faliscos (5). Vedemmo a pag. 281 come i servi pubblici affrançati si denominasser dalla città affrançante: così la Colonia Iunonia avrà dato nome ai Iunonii antenati del nostro:

<sup>(1)</sup> Descrizione dell'antico Tuscolo, Roma, 1841.

<sup>(2)</sup> Maffei Galliae antiquit. p. 29.

<sup>(3)</sup> Muratori p. 1778, 34. Fors'anche in una d'Angera sul lago Verbano (Nundinii L. (?)) presso Biondelli Monum. di Angera (1868) p. 7.

<sup>(4)</sup> Rénier Revue Archéol. (1864) p. 213.

<sup>(5)</sup> Lachmann 1, 217.

così pure da Narbo Martius e da Veneria Nebrissa abbiamo in molte lapidi i Marzii ed i Venerii.

N.º 161.

MARIA.C.F.QVARTA
TESTAMENTO FIERI IVSSIT SIBI ET
C.ALBIO.C.F.CAM. SEVERO
MILITILLEG.LITALICAE.ET
P. ALBIO.C.F. SECVNDO
P. ALBIVS. SECVNDVS. P.F. IDEM
HAERES. FACIENDVM. CVRAVIT

Raccogliendo G.
B. Doni, circa.il
1625, le sue antiche lapidi, vi
pose questa, dicendola In agro
Salutiensi in aede
.....(1) e voleva
de in S. Maria
della Pieve a Do-

giani presso Mondovi, dove la trascrisse nella sua visita pastorde del 4603 Mer Ancian escerco di Saltuzzo (3). La lolse il Doni dagli Adversaria di Aldo Manuzio ed alla metà di quel secolo pubblicavala il Guichenoo (3) con quelle ch'erano a Torino nel giardino ducale ed ora da gran tempo è perdiaa. Non pochi sono gli errori di tutti, non avendo veduto come te lettere C. N. del Doni e le C. M. del Guichenon inchiudessero le due prime cossonanti della tribù Camilia, nella quule fu consito il territorio di Dogliani, come da parecebie lapidi. Omisero poi la nota numerale della tegione Italica, che io supplii colla cifra 1, pel solo motivo che (occupando essa minore spazio) è men facile a sorgersi, che non la Il o la III, appellate essendo col predicato d'Italiche le tre prime legioni nella colonnella Maffeiana (4).

Ignoro a chi debbasi l'interpolazione, per cui trovasi sempre codesta lapide incorporata con altre di quattro Castricii, uno de quali fu. Pontefice dell'Angusta de' Bagienni e Seviro Augustale di Pollenza; avverto solo che trovansi distinte in Guichenon.

Questa di un soldato della legione iv Macedonica (così interpretandosi la sigla NG) fu trovata nel 1808 a Magonza

<sup>(1)</sup> Classe II, 197; collo stesso errore il Muratori 833, 4; peggio il Durandi Piem. Cispad. p. 194.

<sup>(2)</sup> Bartoli Antich. del Piemonte ms. p. 28,

<sup>(3)</sup> Hist. Généal. de la Maison de Savoie 1, 73.

<sup>(4)</sup> Grutero 513, 3; Orelli 3369. .

I.º162. T.CLODIVS T.F.STE.OPTATVS AVG.TAVR.MIL LEG.IIII.AG AN.XXV.STIP' V.H.S.E.T.N C.H.F.C. nell'assia sulla sinistra del Reno; sta nel museo di quella città e ne debbe conoscenza allo Steiner ed al Brambach (1); sotto e sopra ervi un albro ed tran rosa. Dopo molte imprese e molte perdite nella battagità di Cremona (3), fia acquartierata la legione iv Macedonica nella Germania superiore l'asciandovi assai sierzisoni (3); dove sinoti che il Romani sierzisoni (3); dove sinoti che il Romani

chiamarano, superiore il tratto di provincia più vicino a Roma, come inferiore il più discosto, e che Magonza stava a capo della superiore. Avverte il Borghesi, che dopo l'anno 71 se ne perde ogni memoria, dalla quale osservazione, dal veder segnata nel marmo la tribiù e la città nativa diria Augusta de Taurini, deduco che sia dessa del 1 secolo. Nella chiusa le iniziali leggonsi Hic. Situs. Est. Titi. Nepos. Clodius. Heres. Fieri. Curraii.

N°163. C.MINICIVS.C.F STELATINA.ASPER AVGVSTA.TAVRIN ORV.MIL.LEG IIII.AAC.AN.VL STIP.XXV.H.S.E FRATER.DE.SVQ Trovata presso Bonna nella Prussia Renana l'anno 1735, fu edita, dopp sarecchi collettori locali, da Steiner, Grotefend e Brambach. Il primo di essi secrol la Irattina nel N.C. e dando il tilolo a disteso, dopo letto AN. X.L., vi pone X.LV per non fare Minicio legionario di soli quindici anni; che sarebber pochi; l'esatto Brambach trovò

scritto il numero con VL, ossia Quinque de Quinquaginta. La credo essa pure del 1 secolo.

Dei soldati della legione iv uno n'aggiungo che non è di Torino, avendone il Bartoli, or è un secolo, portato il titolo da Bene all'Università; il Ricolvi nelle sue schede ed il Lobera (4)

(4) Delle Antichità di Vico (1791) p. 2.

<sup>. (1)</sup> Cod. Inscript. Rom. Danubii et Rheni (1851, 64) N.º 481; Corpus Inscript. Rhenanarum (1867) N.º 1156. (3) Tacito Hist. 111, 22.

<sup>(3)</sup> Borghesi Iscris. del Reno p. 18; Labus Lettera al De Lama (1820).

N.\* 164. VALERIA.C.F
V. PRISCA P.
ET.VALERIO.C.F
PVB.SECVNDO
ALIONI.MILITI
LEGIONE.QVARTA
ET.C.VALERIO.C.F

dicono che si trovara in Vice poco sopra Mondori ed una cattiva lecione e in ha in Durandi (V. L'ascenza del predicato della legione, il prenome PFBliss dopo il genilizia (V), le lettere semiharbase e la pietra rozza e malamente leggibile mi fano attribuire: questa lapide all'anno 300 circa, credendo che la legione (anti-che una delle antiche iv Gallica, bette del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del

Macdonica, Sorana) sia nna delle rr Scitica, od Italica, o Flavia, o Martia, o Partica, che secondo la Nolitia, presidiavano a quell'età la Mesia Prima e l'Oriente (3); aggiungasi non esser raro nella decadentra, che i nomi delle legioni e coorti siano all'ablativo. A quell'età la Le la I facilentes la confondono, cosicchè ho dubbio se il cognome Afio non sia pitutosta Afie come in lapide di Savia (4); generale delle truppe di Onorio, circa l'anno 410, era un Allovieus probabilimente Germano.

N.º 165. m. PLANCIVS. m. f. stell vertus CVRATOR. VETERANORVM LEG. [III]. MACEDONICAE DECVRIO T.F. I Stampando il Maccanéo nel 1508 le vite credute allora di Cornelio Nipote, fra le iscrizioni Torinesi diede questa ch'era nel campanile di S. Solutore e che ben presto dovette perdersi, più non parlan-

done il Pingone 70 anni dopo. L'afficio del Curator era stanziale e vegliando al hnon governo di quelli i quali curator, ne segue che Torino dovetl'essere stanza di una mano di veterani di quella legione; che poi, fra essi, non pochi fossero Torinesi, lo novan le surrierle i sicrizioni.

<sup>(1)</sup> Dal Verderio la dicde Grotero, ma corrotta.

<sup>(3)</sup> Sarebbe il posto della tribà Pubblia, ma quella regione eppartenne alla Camilia, como dalle lapidi, ogniqualvolta non fosse sceso da vat di Tanaro. Cf. Storia, Epoca 111, p. 80.

<sup>(3)</sup> Pag. 25, 82, 88, 90, 105 ed. Böcking.

<sup>(4)</sup> V. il cap. V1, N.º 33.

Un codicetto dello scorcio del

avi secolo, nella biblioteca del Re in Torino, contiene in male

copie alquante lapidi con codesta

e notatovi: Cherii Pedemontium

inventus lapis per villicum in agro

monfalcone ubi fuil olim castrum.

Extal positus in divi Antonii. La riferisce pure un antico mano-

scritto che fu del Ricolvi, dicendola portata in Torino da

Il predicato leggendovisi a disteso come in Tacito ed in lapidi di Tivoli e di Mevania, vieppiù conferma che codesta iv così si appellasse e non Marzia Gemina (1). Tra i pochi Curatores Veteranorum (alcuni in marmi di non certa lezione) va distinto un Signifer Aquiliferi 3); il nostro Plancio si dice anche Decurione, ma se lo fosse stato in un collegio od in un Municipio, sarebbe nella lapide specificata la cosa; più plausibile è dunque che lo fosse in un'Ala od in una Turma di cavalli e forse sergente tra gli-Alarii della stessa legione (3). Naturalmente era Curatore de Velerani chi avesse compiuto il militare servizio.

1 ° 166 L.COELIVS, Q.F MILES. LEG. VIIII SIGNIFER.OB

VIRTVTES.PALARIS TOROVIBVS ARMILLIS, DONatus

ab.imp.........

Carlo Emanuele 1; dall'apografo che il Pingone compiè ad arbitrio vennero le successive corrotte copie (4). Videla nel giardino ducale e stampolla primo il Guichenon, dal quale tolsela lo Spon rimbrottato, per la pessima copia, da Maffei e Zaccaria (5), che la diedero esatta, come pure Ricolvi e

Muratori (6), Il marmo è ora all'Università, e la forma Claudiana delle lettere, coll'assenza del cognome e del predicato

<sup>&</sup>quot;(1) Borghesi Iscriz. del Reno p. 18. (2) Henzen N.º 6854.

<sup>(3)</sup> Varrone L. Lat. 1v, 16; Vegezio 11, 14.

<sup>(4)</sup> Collettanea epigrafica ms. negli Archivi di Torino. Che il codicetto sia un transunto della collettanea Pingoniana, provasi dalle lapidi Padovane che ambedue contengono. Il maggior codice fu chiesto dal prof. Mommsen e mandato a Berlino per la pubblicazione del Corpo delle Iscrizioni Latine.

<sup>(5)</sup> Ars Cr. Lap. 111, 4; Istit. Lapid. p. 432.

<sup>(6)</sup> II, 46; pag. 807, 2.

della legione, me la fan credere della metà del 1 secolo, cosicchè que'doni sarebbero stati conseguiti da Celio militando con Claudio in Britannia nell'anno 43, oppure ai giorni di Nerone sotto Svetonio Paolino.

Nella fanteria Romana affidavasi il guidone a provatissimi soldati sonaz del i Siguifre fosse promosso in grado (N. Signi-fres qui Signa portant, quos mune Draconarius socamus dice Vogezio, soggiungendo Dracones etiam per simpulae coluerte a Draconarius feventur ad praedium 39. Era dunque da meno del-l'Aquilifor, avendosi diffatti un Signifer Aquilifer (3). Il modo Ob Virtatem si ha in Cesare dicente come Ob virtatem surmare Cassimane donnair Praefecte torque aurero V (0) el à frequente ne' marrai. Tra i Signiferi seeglievansi anche i Curatores Finei d'ogni courte, d'ovendo essere non solum falche, see destini literati homines, qui et servare deposita et sciernt singulis reddere rationem (9).

Non dirò degli onori dati si gregali, avendone giù paralac a paga 334; qui aggiungo che scegliendosi i Signiferi e Draconati tra i migliori soldati; cioè tra quelli ch'eransi guadagnato il Torque, ne accadde che tutti ne furono fregiati, leggendosi che allorquando dibuliano Apostata fu acclamato imperatore a l'arigi Maurus momine quidam .... Petulantium tune Bustata, abstractem sibi orquena, quo si Draconorius sitedirar, copità luinei impenati (O). Col torque, ossia collana, decoravansi etziandio la insegna militari (come oggi appendonsi le medaglie alle bandiere de reggimenti), avendosi un'Ala Petriana Militaria. Grima Romonorma. Bis Torquata (O), un'Ala Maesica. Feliz. Torquata ed un'Ala Siliana Torquata (S). Di questa legione ho gia paralato a proposito di un so Primipilo al N. 448; ile

<sup>(1)</sup> Signifer, Vexillarius, Imaginifer eran tutti gregali. Orelli 3379; Bull. dell'Istit. (1839) p. 131.

<sup>(2)</sup> II, 7, 13. (3) Henzen 6854.

<sup>(4)</sup> B. Hisp. 26.

<sup>(5)</sup> Vegezio 11, 20; Minervini Bull. Napol. (1861) N.º 9

<sup>(6)</sup> Amm. Marcell. xx, 4.

<sup>(7)</sup> Muratori 686, 6; 1096, 3.

<sup>(8)</sup> Fabretti p. 140, 149; Henzen N.º 6856,

vicende e gli appellativi suoi sono esposti dal Borghesi (1) dicendola una delle più sconosciute.

IL\* 167. L.CASSIVS.L.F STELL.CLEME NS.TAVRVS.ML LEG.X.GEM.AN YI ST YYIHSE Trovata probabilmente sul Reno inferiore, sta ora a Nimega in Olanda, avendgsene un gesso nel museo di Leida. A mia notizia, stampolla solo il Brambach (3) e chi gliela comenicò disputa se il nome di paese Taurus si riferiscamal monte Tauro della Sexio popure a Torino; sarebbesi anche oppure a forino; sarebbesi anche

potato dire un Tauro di Crimea, popolo militante per l'impero col nome il Pontica auxinia (3), ma sicome tutti codesti Tauri non crano sicuramente di nessuna tribh Romana, epperciò nemmeno della Stellatina, e viceversa ogni legionario era, sino a tatto il 11 secolo, censio in una tribà, il nestro Cassio legionario ed ortentanto la Stellatian, non può essere cho Taurinus. Vedonsi in questo titolo predictiti i nessi Mt. e SP.; è dunque probabile che la patria vi sia scritta TAVINS. Coda sarà Cassio assicurato alla nostra città, alla quale lo rivandican la legione, la tribb, la patria, potendovisi egualmente compiere Taurinus o Taurinis.

La legione x Fretense-è diversa dalla nostra x Gemina formata cogli avanti di due legioni x pertie in geerra (3). Nei tumulti che precedettero l'impero di Vespañano, fu fatta venire di Spagna in Italia, varcando le nostre alpi, como accenna Tacio (3): finite le guerre civili, fia acquariterata nella Germania inferiore, attestandolo codesta con parecchie lapidi, e passò quindi in Pannonis, dover ai tempi di Diner. Al sue soggiorno in Germania, tra l'età di Vespasiano e quella di Antonino Pio, spetta d'unque il nostro tiolo.

È data dal Maffei quand'era in un hastione di Magonza (6); dopo lui da Donati. Steiner ed altri che la dicono trovata

<sup>(1)</sup> Burbuleio Op. 1v, 111.

<sup>(3)</sup> Tacito Ann. xv, 6; Plinlo 1v, 26, 2, 7.

<sup>(4)</sup> Dione LV, 23; Cesare B. Civ. 111, 4.

<sup>(5)</sup> Hist. 11, 58; 1v, 68. . (6) Pag. 451, 4.

<sup>(</sup>o) Lag. 40

M.º168. M.BRAETIVS M.F.STEL.TAVR MIL.LEG.XIIII GEM.AN X V STIP.XIII.H.S.E FX.TESTAM. nel 4734, e conservasi nel museo di Manheim. Erro il Maffei chiamando xun la legione, come lo Steiner dicendo Practius il soldato, mentre Bractius si ha anche al N.º 478; la tolgo dal N.º 4473 del Brambach assai diversa dall'altre, come pure negli anni così segnati, risonodendo a xxxv.

La legione xiv Gemina-militò sollo Tiberio sul Reno, poi sotto Claudio in Brettagna sterminando le truppe della regina Boadicea (1) ed acquistando i titoli di Vietrix e di Martia frequenti nelle sue lapidi. La esalta Tacito come fuma praecipua, la dice ben affetta a Nerone che l'aveva distinta ut potissima, e che dell'esercito d'Ottone stat' era unicum robur (2). Fu opinione del Borghesi che alla dimora di questa legione sul Reno. a' giorni di Tiberio, spettin le lapidi col·solo predicato di Gemina ed alcune singolarmente in cui i soldati suoi, giusta l'antico costume, sono senza cognome (3). Tale sarebbe il caso di soldati mentovati in cinque nostri marmi, se non desse fastidio il fatto che la patria di questi vi è tre volte ricordata con Taurinus o Taurinis, senza l'onorifico Angusta, che in si breve spazio di tempo dalla deduzione Augustèa della colonia e sotto Cesari di una stessa famiglia, pare che non si sarebbe omesso, come non lo omisero Plinio e Tacito.

M.\*169. SECVNDVS METILIVS.M. F.STL.TAV.MIL LEG.XIV.GEM ANNO.XXX STIP VII.H.S.E. Anch'essa in un bastione di Magonza quando la stampò il Maffei, fu poscia trasportata nel museo di Manheim ove tuttora si trova. Dopo il Maffei suo primo edilore diederla Donali, Steiner, Gazzera, Grotefend, Brambach ed altri; una famiglia Metilia trovavasi anche in Albenga ed appareutata colla nostra, un suo individuo dicendosi Yennoniano dalla madro Yennonia (O).

AMICI, POS.

<sup>(1)</sup> Tacito Ann. xxv, 34, 37.

<sup>(2)</sup> Hist. 11, 11; 111, 13.

<sup>(3)</sup> facris, del Reno p. 36.

<sup>(4)</sup> Vedi pag. 28; Sanguineti Iscriz. Rom. delle Liguria N.º 80, 194.

N.º 170.

L.NAEVIVS P.F.STE.TAVRI MIL, LEG. XIIII. GEM ANNOR. XLV. SIP

XXIII.H.S.E.FRATER POSVIT Dissepolta a Zahlbach nel 1804 conservasi nel museo di Magonza;

conservasi nel museo di Magonza; fu edita parecchie volte e soprattutto da Steiner e Brambach (1), ma sempre in Germania, conicchè da noi è sconosciuta.

Ai soldati della legione xiv Gemina nati nella nostra città.

aggiungo du'altri della triba Sicilatina e dell'agro Taurino. Seao questi del Foro Vibio, ora Envie, tra Revello e Barge allo sbecco in pinnara del Po de alla sam annara dienos Pinio e Solino (3) che nella sua campagna rippara i I Po, con cio fisasandone I "Diseiziose errata dal topografi. Le due sole memoric epigrafiche di quest'oppido furono trovate sul Reno c stampate da Schiener, Hensen e Brambach (3); cial primo riproducendole il Gazzera (3), a torto riprese lo Sieiner dello arerle attribuita a Villach di Carintia, mentre questi diec essero il Forum Vibii Sueda in Ligurien un Po, in ciò crrando che, essendo della Stellatina, era alla issista del Po, ciò non Ligure, ma Traspadana e dell'agro Taurino. Ecco le due lapidi.

I. 111 OV . METTIVS

C.F.STEL.FOR.
VIBI. MIL. LEG
XIIII. GEM. ANN
XXX.STIP. VII
H.S.E.FRATRES
PRO.PIETATE

D.D.S.

Nº 172. SEC.METIVS.C.

F:ST.F.VIBI.MI. LEG. XIIII. ANN

Trovata la prima nella valle di Dalheim, conservasi nel museo di Magonza ed al gentilizio Mettius mancano le due T

<sup>(1)</sup> N.º 498; N.º 1184.

<sup>(1) 111, 90, 3; 21, 1;</sup> Polyh. p. 41 (ed. Mommson p. 1864); Martiama Capella p. 215 (ed. Eyssenhardt 1868).

<sup>(3)</sup> N.º 254, 499; N.º 5109; N.º 1182, 1339.

<sup>(4)</sup> Ponderario p. 13. . . .

siccome obliterate. Stava la seconda nel castello di Magonza edo ar è perita, tolla avendola il Brambach dalla storia Mogunitina del Benedettino Fucha, che la riferisce mutila. I due Mettii, senza cognome, son della buona età e la chiusa della prima lapide accenna che numerosi ne fossero i fradelli forse tutti soldati nella stessa legione, dei quali son mentovati Secondo e Quinto con prenomi seguenti l'ordine della nascita.

Per dar ragione de' lanii Torinesi della città e campagna, che militarone in questa legione (tra gli segari tibili de vaso soldati ben cinque essendone de' nostri), fa d'uopo pensare all'accaduto in Torino l'anno 70, quando avvista questa legione in Brettagna da Vitellio, vi si affrontò in tumultarati combattimento co Batavi (1), cosicchè convire dire che avendo essa in quello scontro tenuto le parti dei cittadini, cooperando alla lor salute, per grato animo verso i Quartodecimani e susseguente amiciria, amassero i Torinesi discriversi nello file di così segnalata legione. Andata allora in Brettagna, poi tornata l'anno seguente sul Reno, si congiunes colle truppe di Petitio Cercale e fu poi sotto Gallo Annio nella Germania superiore (2).

Dovrei qui dire del titolo di C. Virio Sahino reterano e custode dell'armi della legione xiv Gemina Marzia Vittrice, che il Guichenon a pag. 88 sull'autorità di Gabrielo Simesoni, disse in Torino nella chiesa di S. Fedele. Ma il Simesoni non ne parla, nè una chiesa di S. Fedele ma in Torino; per altra parte, quell'iscrizione è di-Como, ove sin dalla melà del xri secolo la trascrissero Giovio e Ciccreio, stampandola poacia Smezio e Gruttero; portata quindi a Cremona fu coll'altre di quella città messa in luce dal Bianchi, poi colle Comasche dal Rovelli e dall'Iddia (2).

Scoperta a Bonna nel 1735, lo Strange residente Inglese a Venezia comunicolla al Donati ed al Lami (4); fu riprodotta

<sup>(1)</sup> Tacito Histor. 11, 66. (2) Ivi v. 14, 19.

<sup>(3)</sup> Marmi Gremonesi (1791) p. 119; Marmi Comensi (1834) N.º 52; Rovelli St. di Como. App. all'Epoca 1V, N.º 72. S'inganna l'Orelli al N.º 3500 dicendola data dai Muratori.

<sup>(4)</sup> Pag. 299, 7; Nov. letter, di Firenze xxiv. p. 531.

I.º 173. L. PIPERACIUS
L.F.STEll.opTA
TVS. Domo. ta
VRINo. mil
LEG. xv. prim
AN.XXIII. stip.iv
H. FX. T. F. C.

nelle Transazioni filosofiche di Loadra pel 1770, poi ristampata da Lernch, Steiner. Hencen, Gazzera, Grotefend, Borghesi, Brambach, essendo la più vulgata tra le noster iserizioni militari. Tutti diedero quel titolo como se fosse compiuto; solo al N.º 480 avverti il Brambach chiera mutilo ab antico, mancando della metta a destra ed arbitrari essendo numero e predicato della legione cogli

anni di vita e di servizio. Ma siccome le lettere mancanti ognuno le ripone in egual modo, mi vi altengo anch'io, quantunque sian capaci de molle e diverse restituzioni. La storia di questa legione sta presso il Borghesi (1); ma arendola conoscinta da due sole iserzizioni, questa cicè ed nua di Q. Petilio (2), con suo fondamento sarà soltanto l'ultima; non avendo quella legione altre memorie, fa d'uopo dire che avese durata brevissima.

Spregialivo o peggiofativo è il gentilizio di Piperacio e simile desinezza la usarono i Romani in casi analoghi, arendosi l'invettiva di Faio Galeno contro M. Tultio, nella quible, schereneadone il cognome, i o chiama Gierculus e Gierarcius (3) poi abbiamo Aiccius, Atacasis, Icanicasis, del Mabus, che forse è dina cosa sola col Carinacius del Labus, che forse è dina cosa sola col Carinacius del Mommsen (4); Erinacius, Herbacius, Perotecius, Patlacius, Scurracius, Turacius, Silaccius (5); poi Oevilacius, Protecius, Retinacius, Scalacius (6); Titurius, Vernacius, Viracius, Viloacius (5); finaliente, tralusciandone altri, Viracius di Salona e di cui (5); finaliente, tralusciandone altri, Viracius di Salona e

<sup>(1)</sup> Iseris, del Reno p. 38.

<sup>(2)</sup> Steiner π, 1016; Brambach N.º 479. Altra di un centurione è presso Henzen 6768.

<sup>(3)</sup> Dione xLvr, 18. (4) Oderico p. 209: Muratori 159

<sup>(4)</sup> Oderico p. 209; Muratori 1590, 15; Marmi Bresciani N.º 150; I. R. N. 635.

<sup>(5)</sup> Henzen 5744; Orelli 3730; Smezio 84, 9; Mommson 1119, 3818, 3833.

<sup>(6)</sup> Donati 333, 11; Orelli 2052; Fabretti 642, 645.

<sup>... (7)</sup> Maffei 185, 5c 457, 3c Mommson 7611 Oderico p. 929,

Cabalacius di Brescia (1), tutti di quel peggiorativo ch'è così vivo nella lingua nostra.

Il nome Piperocius ha radice comune con Piperolus di lapide Nemausence (9) e con quello di Antonia Piperus d'Algeria (9); ma questi son cognomi, ed il gentilizio nostro sarebbe lo spregiativo di Piperius, chè la Grutero ed in Orasto (4), seppure non deriva dal nome di quella pietra, che trovasi mescolasta col puddingo e della quale dice Latino Togato Terminus si aspratilis fazzi et mista piperacia losa fuburui (5).

### I.º 174. P.CASSIO.C.FIL. POL.VETER.LEG.XXI

MODESTVS.LIB.POSVIT IN.FR.P.XXX IN.AGR.P.XLIII Ponevala il Guichenon a pag. 72 come i rovantesi a Torino nel giardino dueale, da esso riprodusendola il Muratori a p. 804; ignota è la sua provenienza ed almeno da due secoli andò perduta. La buona età del titolo si argomenta dall'esser

il soldato senza cognome e senza predicato la legione; male l'Orcelli al N. Si muto Pollica, Chè la triba, in Pollicana. Lo misure stavano abbasso al marmo, ed il codice H. vr. 24 del-l'Università vi legge P. Mill, invece di XLIII. che mi pare più razionale. Codesto Cassio, pel suo valore, areva otlenuto parecchie collane ed armille e falere, delle quali si taco nel-l'iscrizione, ma in numero di venti (tre maggiori na ila), diciasette minori abbasso) sono effigiate nel marmo stando infisse ad un Caldrinus. Godio, il quale rappresentò questa lapide a p. 439, non vi notò le tre collane od armille maggiori.

Nelle più antiche lapidi comparisce la xxi colla semplice nola numerale, cui poscia si uni l'aggiunto di Rapace, che latinamente interpretasi chessa, col suo valor impeluoso, schiantasse, qual bufera, ogni resistenza (6); già era così

<sup>(1)</sup> Zaccaria M. Salonitani p. 14; Labus Tribu e Decurioni di Brescia (1813) p. 47.

<sup>(9)</sup> Pélet Inser, de la Porte d'Aug. N.º 15.

<sup>(3)</sup> Rénier N.º 334.

<sup>(4)</sup> Pag. 585, 5; M. eruditi p. 124.

<sup>(5)</sup> Ap. Lachmann 1, 309.

<sup>(6)</sup> Tacito Hist. 11, 43; Quum legiones duceres, seu potius (tanta

cognominata nella guerra Vitelliana, come da marmo di Vellcia(1), e fu luago tempo in Germania, giusta Tacilo, con distaccamenta a Vindonissa in Elvezia, o en ne abbondap le memoria (3); asi suoi marmi si segiunga quello Lusense da me ritrovato (3). Nos tengo conto delle Muratoriane (4), una delle quali da alla xxi l'appellativo di Minervia proprio di una delle fegioni 1, e poi o teratta da Ligorio; l'alta, dicendo Rapoce la x, che fu Fretense e Gemina Pia Fedele, è sicuramente di corrotta lezione.

Delle valli attribuite alla colonia Taurina è quest'ara voliva, chi o quinaerieco,
CLODIVS
CASTVS
VECATI, F.
VETERAN.\*
V.S.L.M
Pienontee fosse:

Delle valli attribuite alla colonia Taurina è quest'ara voliva, chi o quinaerieco,
che non la serie delle divinità pagane e
per caser questa la sola memoria per e
nutaci di soldato non Romano, avvegaachè

V.S.L.M

MILAN.XXVI Presso la cappella campestre di S. Desiderio, sur un monticello all'entrata della

valle d'Uaseglio, fu trovata nell'estato del 1850 e posta in fronte alla chiesa delle Piazzette; di pien diritto, come cosa patria, estampolia primo i conet Cibrario 30. Clodio Casto fu valligiamo di colo, tanto significando il nome gallico del padre suo (6) da lui lascialo quando ai fece cliente di Claudio Augusto, e solo ad un montanaro tratto dall'amore del logo nativo, postodo veneri mente di sciogliere, presso i cinquan'anni, un voto a Giove tra quelle balze. Questo soldato era dell'Alpi Cozzie e di una delle XIV Consistes dell'arco di Susa; quindi, non essendo cilitadino Romano, non pote essere legionario, ma-sì soldato in una coorte di fanti Alpini, od Alpense, o Mentant, del qualif de debto in principio di questo capo; fors'anche Mentant, del qualif de debto in principio di questo capo; fors'anche

velocitas erat) raperes, Plinio Paneg. 14; Rhodanus amnis ex alpibus se rapiene, Bist. Nat. III, 5, 2.

Labus Lettera al De Lama (1820).
 Schelornius Amoen. Lit. German. vol. vii.

<sup>(2)</sup> Schelornius Amoen. Lit. German. vol. vi (3) Antich. di Luni p. 82.

<sup>(4)</sup> Pag. 783, 6; 869, 5.

<sup>(5)</sup> Le ralli di Lanzo e d'Usseglio ne' tempi di mezzo (1851) p. 285.

<sup>(6)</sup> Vedi il N.º xxs.

della coorte Secusina al soldo di Cozzio (1). Del 'rimanente, i comuni Cozziani' godevano del diritte Latino sin dal 1 secolo (2).

Fu ammesso Casto nella clientela di Claudio, nen però nella citiadinanza Romana, palesandiol l'assenza del prenome e della tribis, e quest'ammissicag (comune force a tutta la sua Gisiarzi el la dovetto probabilmente al molto fatto di Claudio verso Cozzio giusitore ed i socio. Allorquando Cozzio seniore fu fatto prefetto di Susa e sue valli, il regno avito dev'essere passato satto l'alta sovranità di Ottaviano, che ad esso ne lasciò la prefettura, tale essendo la condizione di quella regione, che confinando con Gallia ed Ebrezia, dovevan agli Augusti Itennia per sè, e non mai darla al Senato; con ciò le Cirictate Cettianse si mutarono in tributarie (3), dalla qual condizione più non uscirono, mai non essendo state donate della Romana cittadinanza, e conseguentemente i lor abilanti mai non avendo potetto militare nelle legioni, eccetto quelli di diritto Latino.

Di più, quel Castas che già în nome di castai e, dopo la clientela di Claudio, mutossi in cognome, nulla ha che fare coll'identico aggettivo Latino; esso è nome proprio Gallico e parlando Frontino (¹) della vittoria riporiata sui servi dissenzienti di Spartaco, narra del precetto dato de Cassio a. L. Quinzio, che: parte alia Gallos Germanosque en factiona Casti et Gamaici elicore da appanam act. Il nomo Castina servite, ossib harbaro, è pur quello di due liberti presso Muratori e Maffai (o).

M.º 176.

T.METTIVS
QVIR.VALENS
VETER.AVG
SIBI.ET
METTIAE.VERAE.FILIAE.SVAE

Grulero e Muratori la riprodussero dal Guichenon a' cui tempi era nel giardino ducale di Torino. Questi, col veterano al N.º 477 sono della tribù Quirina, ma

già abbiam notato come parecchi, ascritti ad altre tribù, ricordati siano ne' nostri

- (1) Svetonio Tib. 37.
- (2) Plinio 111, 21, 3.
- (3) Tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur. Gaio Instit. 11, 21. (4) Stratagem. 11; 5.
  - (4) Ou atagem. 11, 0.
  - (5) Pag. 2068, 4; p. 117, 3,

marai. Perduta è questa lapide, ma seguendo i due citati editori cangio Mettas in Mettiss, anche coll'autorità della seguente lapide Torinese: L. Mettio, L. F., L. Attio, St. F. Ribbria | Varieno. C. F. Scennda | Filie. Vire. Sibiri | (1), la quale è da separarsi in due colonne, pomendo a sitistra L. Attio Varieno figlio di Stazio, a destra Rubria Secunda Riglia di Caio, e compiendo l'altima voce in Sibi. Virenz; de' Rubrii si ha memoria in altro titolo del nostro museo (3). Il codice epigrafico dell'Università ne avverte che questo cippe era quadrato e nella faccia postica avera scritto T. METTIVS.

I doe Mettii del Forum Vibii rammentati ai N.i 174, 472 mi fan pensare che costui, della famiglia stessa, vivesse in val di Po od in altra delle circostanti, ma non ascritta alla Romana cittadinanza; como alpigiano estenta egli la tribà Quirina, avendo probabilimente i genitori soni coperto utilici manicipali in patria, e con' ciò acquistato il Roman diritto, comò ne avverte Appiano.

M.º 177. VICTORIAE, Sac q. V LATTIVS, QVIR, ADIVTOR. VETER, AVG La piccola ara nella quale sta questo titolo è all'Università pertatavi dal Bartoli da Demonte grossa terra in val di Stura di Canco presso Pedona ch'era in monte e pur essa della Quirina(3).

Due volte diedela il Bartoll nel suo ms., poi Giofredo e Durandi (4), ma sempre scorrettissima; bene il Gazera; è della baona et ade cha sotto l'epigrafe nan vittoria alata con palma nella sinistra e corona nella destra. Viattius non è infrequente ne nostri marmi, pel solito con una sola T e cost trovasi in molti titoli di què e di la dell'alpi (5); propagossi anche in Italia ed in lapide d'Arezzo (6) ha doppia L, come

<sup>(1)</sup> La lapide di Attio viene da Acqui dove stava in S. Giuliano; la diede sin dal 1598 Gio. Mario Mattio nel capo 3, libro ri delle Varias tectiones.

riae lectiones. (2) Ricolvi II, 49; Maffei 221, 4; Muratori 1305, 5.

<sup>(3)</sup> Guasco Mus. Capit. 11, N.º 171. (4) St. dell'alpi maritt. p. 146; Antiche Città p. 71.

<sup>(5)</sup> Cap. V1, p. 160. I nostri degli ultimi tre secoli, ed anche il Durante nella Histoire de Nice lessero sempre Viattius.

<sup>(6)</sup> Muratori 1767, 1.

per far seniir meglic che la prima lettera è una vecale. Caue l'anaidetta Cloido di Vecalo, compariare coaloi un Gilla romanizzato. Parmi eziandio che Mettio ed Ulattio, come il Pretoriano Stazio di Pedona, fosser di que' lanti alpigiani; de' quali non la regione, ma la famiglia, era ascritta alla tribe Quirina, per esserne un ascendente giunto, alla piena cittar dinanza dopo coperti in patrira gii ufficii municipali. Che se non fossero stati cittadioi, non avrebbero potuto essere ammessi nelle truppe Romane.

## N.º 178. L. BRAETIVS M.F.STEL.QVARTVS VETERANVS .....

Data dal Maccanéo, come esistente nel cimitero di S. Solutore, fu riprodotta da Guichenon, Gratero e Comino (1) leggendori Poefius; ma oltre la nortità di tal nome, giovommi per emendarlo Brettio al N.º 168 figlio di Marco del nostro, il quale dalla tribà si

in Braetius il marmo di M. Brettio al N.º 468 figlio di Marco e forse fratel primogenito del nostro, il quale dalla triba si palesa anchi soso Torinese o visuto nella buona eta Il gonizio Braetius, col volger de' tempi e delle promoncie, mutossi in Brettius, Pretius, Bretius come testifican le lapidi. Ai veterani parecchie osoraoze ed immunità erano attribuite, nel libro II Reputarum di Marciano notandosi che Veteranis et liberis seteranorum idem home habetar, qui et desurionibus (3).

#### M.º 178.A. M.DOMITIVS M.F.STELL.VETER ANVS.LEG.VII T.F.1

Trovo questa soltanto nel codice H. 17, 24 dell'Università, che la dà assai corrotta, ma facilmente restituibile. L'assenza del cognome e del predicato della legione la fanno parere assai antica,

quantunque vi manchi la paternità. Nel I secolo due surono le legioni vii, la Claudia e la Gemina, mentreche prima di Claudio portava dessa la sola nota numerale, come nel nostro marmo.

Stava questa nel secolo xvi a Lombriasco nel Piemonte superiore, di dove portolla a Torino il Pingone con quella

<sup>(1)</sup> Rom. Inser. Fasciculus (1784) p. 139. . (2) Digest. xLIX, tit. 18.

<sup>(</sup>a) Digital. ALIZ, tile 1

I.\* 179. T.MOMINIVS.M.F.

TERTIVS. VETERANVS T. MOMINIO.T.F.POL. MAXIMO. PONTIAE O.L.HOSPITAE.VXORI

T.F.I IN.F.P.XXX,IN.A.XX dell'edile Tito Vettio al N.º 59, mandandole ambedue alle stampe (1), e poco dopo essendosi smarrite. Dal Pingone davanla Guichenon, Grutero, Ricolvi: dall'ultimo il Donati, da scheda antica il Bartoli, dicendola per isbaglio il Gazzera (2) uttiora inedila in Lora-

briasco.

Il genilizio Messimia del Pingone cogli allineamenti del suo apagrafo, il natienpono a Monissia o Monissa, rome altri leggio fori anche era Monissias come in tistolo di Preloriano di Polesazo (3) ed in altro di Torino a torto creduto spurio dal-l'Oralii (4), mentr'è sellanto mal letto e mal soppitto. Nella tavola di Velleia rammentasi il Pago Monissate, come il Monissi nel aggeneto titolo sepolezale veduto in Torino dal Guichenon a pag. 74, che due volte non seppe leggerri la tribàt M. Varius M.P. i Com. Scharmissa. J. L. Farriss M.P. i Com. Firmussa j. Monissa. Q. F. | Quarta. Mater | , dore forse va letto Monissi.

AETERnae M.AVRELii.m.f. VETERani

1 º 180.

Arendo il prenome, appartiene costati alla buona e ale, epperciò lo disgiungo dagli Aurelii soldati del Numero Divitense, che ne una senza, essendo manichi; lo pongo coi militari, attesa la qualità di veterano, benche talvolta fosse usalo qual cognome o nome servite (3). È all'Università e stamppello Maffei quandi era mecibo conservato, o conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, conservato, c

<sup>(1)</sup> Pag. 97, 100; e nella coliettanea ms. notava: apud Lombriaseum ...... nunc Taurini in aedibus meis, e ne dava descrizione nella storia.

(2) Ponderario p. 16.

<sup>(3)</sup> Fabretti p. 131; in Francia, Henzen 5889.

<sup>(4)</sup> N.º 3071; ma emendisi CAMP. in CAM., e l'Vnanimes Pomere

in V. P. (com'era realmente) e sarà legittimo.

<sup>(5)</sup> Muratori 1197, 2.

quindi il Ricolvi, che seppe trovarvi per entre il nome del veterano Frontone Mauritano (1).

Lº 181. M. AVTIVS. M. F. STEL. AGRICOLA TAVRINIS MISSVS. HONESTA MISSIONE FLACCO ET

GALLO.COS ARAM GENIO CENTURIAE D.D

Inseriva nel suo codice circa il 4550 codesta lapide il Pingone, copiata avendola dal marmo In casa Altieri. Romae in Valicano, errando nell'ubicazione, la casa Altieri essendo già d'allora a S. Marco, dove ritraevan quel titolo il Manuzio e lo Smezio (9), poi il Grutero dai mss. del Pighio (3) e più tardi dicendolo il Muratori presso il marchese Capponi(4); avvertiva il Kellermann come fregialo sia questo cippo a destra della patera, a sinistra del simpulo, da esso traendolo il Grotefend (5).

Mentre il Manuzio col sedicente autopta Gudio hanno Teurinus, gli altri ed il Kellermann, dal marmo ch'è ora nella raccolta Vaticana, lessero Taurinis. Il gentilizio parve Auvius soltanto al Fea (6) e dall'essere insolito fra i Romani, propendo a crederlo originato dal gallico Aucius ossia Aucus, che abbiamo in lapide Piemontese (7); Gallo e Flacco furono consoli sotto M Aurelio nell'anno 474. La frase Missus Honesta Missione (cioè congedato, finito il servizio militare, od anche prima, per indulto imperiale) è frequente ne' marmi (8), i quali, com'è naturale, tacciono quasi sempre della Missio Causeria e tanto più della Ionominiosa (9): così pure bannosi altri esempi di are poste dai soldati al Genio della centuria nella quale avevano militato (10),

<sup>(1)</sup> M. V. p. 221, 5; H. 78.

<sup>(1)</sup> In aedibus Alteriorum ad D. Marci. Orthogr. (1566) p. 94; f.º 33, 13.

<sup>(3)</sup> Pag. 108, 5.

<sup>(4)</sup> P. 2100, 3. Una simile è in Maffei 306, 9,

<sup>(5)</sup> Vig. Rom. N.º 124; Imp. R. trib. descr. p. 36.

<sup>(6)</sup> Fasti Consolari (1819) Parte II, N.º 37,

<sup>(7</sup> Vedi it N.º 33.

<sup>(8)</sup> Doni vi, 69; Orelli 3571; Renzen 6774.

<sup>(9)</sup> Ulpiano Dig. 111, Tit. 2; Ann. dell'Istit. (1867) p. 76.

<sup>(10)</sup> Maffei 267, 1.

Biferisce il Donati un'epigrafe Bomana (1) posta da sh. C. Valerius. C. F. C. N. | Stel. Probus. | Missus. Honesta. Missisce. | Aream etc., la quade è troppo simile a quest'ultima, e siccome la trac dalle più che asapette acherde del Galletti, per molte rasignio intrinseche io la rilago tra le spurie. Con questa, danque, al N. '481 e con quella al N. '457 già presso Grutere, fu composta l'iseritone Gallettima la quale, se legittima, sarrebbe di un Torinese e posta da un fraello del C. Valerio antidelto; ma vi a tacuita la patria e poste le parti principali contro l'ordine solito. Di quella rammentante C. Valerio Caraino figlio di Caio e delta Stellatina, ogni cosa richene nella sua, mutando solitante Caraino in Probe, per la chiusa della lapide, pose in alti' ordine, ma riprodusse pressochè inifero il tidolo qui riferito.

Ma perobè mai il Galletti, Romano e scrivente in Roma, fingeva lapidi ad incremento dell'antica storia del Piemonte? Facile è la risposta; aveva egli raccolto le iscrizioni Piemontesi moderne, che sono in Roma, dedican-

N.º 18

C.F.POL MAMILLIA.C.F MAXIMA.VX M.VILLIVS.M.F SVPER. VIVIN T.VILLIVS.M.F SECVNDVS O.SPEC.EQ M.VILLIVS.m.f.

CLEMens.

VILLIA.m.f.

SABINA.fil.

dole all'Astigiano M.or Tomati, che ne avrà pagata la stampa (3); grato del favore lo retribui il Galletti con marmo che doveva Jornargli caro. Quest'iscrizione della miglior epoca,

Quest'iscrisione della miglior epoca, intagliata in gran cippe di marmo hianco, forse non è Torinese, ma da oltre \$50 anni stava all'ingresso del giardino ducate sotto la galleria edificata nel 1608 da Carlo Emauuele I; fa edita assai guasta da Guicheone o Muratori (3), ma non la conobbero Maffei e Ricolvi. Consunta is galleria ed un incendio nel 1801, ne furon demoliti gli avazzi dal governo repubblicano, che vende questa con altre lapidi ad uno scalpellino, ma risestatta per cura di Prospero Balbo e

<sup>(1)</sup> P. 305, 1; Orelli 3581.

<sup>(2)</sup> Inscript. Pedem. infimi acvi Romae extantes (1766)

<sup>(3)</sup> Pag. 71; p. 759, 5.

df Venazza () vedesi ora all'Università. A proposito del cognomo Super, disse lo Zaccaria (2) esserno di si stanti e barbari che nima ragione se ne potrebbe recare; ora questo Super (o Supersus, il feminino essendo Supera) è da noi frequentissimo si dalla miglior etti, di pit è anche gentilizio (3) e forse, malgrado il suo aspetto latino, era nome Gallice, incontrandosi spresimente nella Traspadana.

Tra questi cinque Villii noterò T. Villio Secondo D. SPEC. EO., ossia soldato Centuriae Speculatorum Equitatae, avendosi altrove un Exercitator Equitum Speculatorum Praetorianorum ed un Praefectus Turmae Speculatorum Valeriensium (4); anche le flotte avevan lor coorti di Speculatori (5) e pare che M. Antonio fosse primo ad istituirli in corpi distinti, come cavalleggeri incaricandoli delle scoperte e del fiancheggiar l'esercito in marcia (6). Non conosco altr' esempio di soldati Romani, non Pretoriani, costituiti in centuria non legionaria di cavalleggeri speculatori, essendoche tutto il servizio di truppe leggiere era lasciato alle coorti ed ale ausiliari, come usò lungamente in Europa e nelle guerre della Prammatica sanzione ed usa ancora tra Turchi e Bussi; agli ausiliari spettava infatti la turma degli Speculatori Valeriensi. Ne insegna Svetonio che gli Speculatori (7) erano armati di lancia (lancea), e questa era propria della cavalleria ausiliare, come lo è dei cavalleggeri di tutti i tempi. Gli uomini di puesta centuria erano però Romani. provandolo la tribù.

A cavallo od a piedi, avevano i loro Speculatori anche le legioni, confermandolo una lapide Renana, che ci fa conoscere come Valenza del Po (Forum Fulrii quod Valentinum e Forum Fulciense (8)) fosse censita nella tribà Polita, il qual marmo,

<sup>(1)</sup> Vernazza Lapide Romana spiegata (1814) p. 7.

<sup>(9)</sup> Istit. Lapid. p. 72; Hagenb. in Orelli 3555.

<sup>(3)</sup> Maffet 124, 2.

<sup>(4)</sup> Orelli - Henzen 1993, 6767. Della Chortis Speculatorum vedi Gavedoni Dich. di un dipl. milit. p. 21. (5) Muratori 788, 1; 855, 3.

<sup>(6)</sup> Appiano B. Civ. v, 152; Tacilo Hist. 11, 11.

<sup>(7)</sup> Claud. 35; Galba 18. Dice Paolo che Speculator hostilia vilentio perspicit. Explorator pacata elamore cognoscit.

<sup>(8)</sup> Plinio 111, 7; Not. Occid. xt., 8.

Qui dorrei aggiungere il titolo di chi fu Vipia Legione Misnat, se foggiato non fosse da un falsario ingannator del Pingone, che ebbelo nelle sue case e stampollo a p. 101, vedoto avendolo più tardi Guichenon e Gudio. Come i Frumentari, così nella decadenza gli Speculatores mutaronsi in soldati di polizia, attestandolo Sparziano. S. Girolame e al latri?

Fru le militari non pongo qui le iscrizioni degli Equites , Remani, Eguo, Publico, che pur non mancano el nostro musco. Nel primitivo ufficio di soldati di cavalleria, cessano i cavalieri Romani innanzi il cader della repubblica, facendone il servizio le ale assiliari e soprattuto le vessiliazioni legionarie; il pubblico cavallo, del quale venivan però insigniti, costituti d'allora in poi un onore, antiche la parte essenziale del corredo dei cavalieri; oltreccio, gli Equiter, de' quali dovrei parlare, coprireno quasi tutti insigni ufficii municipali, cosicchè ne furon riferiti i' marmi a luogo, quelli nati altreve essendo poi anche spregiati is Roma (9). Fo eccesione per questo solo e non avente altri uffici; qel si cognomina dalla madre e forse era adolescente, usando gl'imperatori di conferir quell'onore anche a bambini d'un lattor solo (3).

<sup>(1)</sup> Brambach 1171; Steiner 1, 450; Henzen 5110. Gli Proimi erano snehe in Torino, come da Pingone p. 119. Marmuris. Quram. Hegit si ha al N.º 79.

<sup>(2)</sup> Brambach N.º 1170.

<sup>(3)</sup> Pescennius 10; Epist. 1.

<sup>(4)</sup> Ignobilis, et modo Romae Municipalis eques. Giovenale vin, 338.
(5) Fabretti p. 460; Monmisen I. R. N. 3636; Bélot Hist. des chevaliers Romains (1866).

I.-183. T.LVCCEIO T.FIL.STELLAT PETRONIANO EQ.ROM.EQVO.P. PETRONIA.M.F. MARCELLINA MATER T.F.I Nel xx accolo stava în Torino, dove îl Pingone la trascrisse non senza qualche menda c ben presto deve essersi perdufa; da ceso teghera la îl Grutero, ma non fur ripetuta da nessou collettore locale. La madre si pose îl seguent titulo Pingoniano ora all'Università: Petronia [M. Fil.]. Marcellina [T. P. C]; un'altra lapide di liberta de Petronii fa edita da Zacaria e Donati (O, Alciali e Grutero mitre a Torino all'Università protatavi

dicendola a Milano, mentr'è a Torino all'Università portatavi da Acqui nel 4750, come da pag. 42 della storia del Biorci. Altre iscrizioni di Cavalieri Romani furono già riferite ai N.i 53, 63, 447.

In latercoli militari editi da Marini e Kellermann leggonei i nomi di parechi soldati, quali Verino e Sanile dalla patria delti Tantini, oltre un . . . . S. TAVR. ed oltre il Pretoriano M. Aebulius. Verus . Ang(usta). Taur(inorum) di quella gente Ebuzia che tante lapidi lasciò in Torino (9). D'altra città era quel Domitius Teurin. che vorrebbe l'Oderico (3) leggere Taurin, mentiresso è di Teurina nel Norico, provandolo la tribà chè la Claudia, d'altra città era pure un . . . . . insuus Taurina(ns). ciotò di Taurina uni Calabria ed presso Marini al luogo citato.

Circa il 1630 raccogiendo G. B. Dooi le sue antiche iscritioni, nolava a pag. 565 tra i monumenti da addresi: Testamentum militare in aenea tabula, repertum in agro S. Seerus,
munc Angustae Taurinerum; e poi di nuovo: Testamentum militafare in aenea tabella, repertum in agro S. Seerus Taurin. Ma
di testamento militare incisso in bronzo (forse intese di un congedo), ne dell'agro o regione di S. Seerus costì, mi giume
mai notiria, cosicchè dubito volesse dire di S. Seerus, già
Pyrgos, presso Civitavecchia, di dove quel bronzo sarebbe venuto a Torino per essere tosto smarrito più non avendossen
altra memori».

<sup>(1)</sup> Excursus p. 50; 386, 7.

<sup>(2)</sup> Arvali p. 324.

<sup>(3)</sup> Sylloge p. 320.

Vedensi all'Università, scoperti in Torino, parecchi titoli sepolerali di Esarchi e soldati del Numero de' Dalmati Divitensi, tatti nomali Amelli; tre di essi conservano in alto do il.maschio o l'incastro pralicatovi affine di ricevere la sovrapposta protome del defunto, nessuna delle quali è a noi perrenuta.

Sconosciuti agli antichi raccoglitori, tre di essi con due frammenti, furono editi da Maffei, Muratori e Ricolvi (1), probabile essendo che tornassero in luce dal demolito bastione della Consolata circa il 1720: a mezzo il passato secolo no altro stava infisso in un muro a Porta Palazzo; altro fu trovato nel 1831 scavando presso la stessa porta, altro nel 1848 in Baviera. La medesimezza del luogo dal quale quasi tutti provennero, mi fa credere che spettassero già ad un'area sepolorale privata in ufficio di Conditorium pei militi morti in Torino e di Cenotaphium per quelli trapassati sul campo od in lontane regioni. Vanno quest'epigrafi (per l'assenza della tribù e del prenome paterno e proprio, e per le lettere senza nessi e non ancora imbarbarite) tra l'età di Settimio Severo e quella di Costantino. Copia di lapidi sepolcrali fu recentemente trovata sul monte Albano, di Aurelii soldati nella legione il Partica (3) 'e similissime alle nostre, quantunque più barbare. Con quella legione introdusse Severo l'uso di acquartierare truppe in Italia (3), come si hanno in Como lapidi del Numero dei Dalmati Fortensi (4), che se la tutela dell'imperatore voleva un presidio presso Roma, quella d'Italia altri ne voleva appiè dell'alpi contro le non più insolite irruzioni de' Barbari.

Parmi danque probabile che codesio Numero Dalmatico avesse stanza, a que' giorni, in Torino, come in città posta sulla via di Gallia e Germania, ed ove ebber poscia quartiere i Sarmati Gentili. In ufficio civilo è quest'Aurelio, di marmo edito soltante dal manloto Sacchetti (5), per le lettere e la scorraciatura palesante l'anno 200 all'incirca ed ora all'Università; fa trovato nello vecchie mura di Susa.

<sup>(1)</sup> Pag. 218, 21, 32; N. Thes. 789, 791; M. Taur. II, 59, 53, 103.

<sup>(2)</sup> Ann. dell'Istit. (1867) p. 73 e segg.

<sup>(3)</sup> Dione Lv, 24.

<sup>(4)</sup> Aldini N.º 49.

<sup>(5)</sup> Mem. della Chiesa di Susa (1788) N.º 32.

Nº 184. AVRELI SIGERI AVRELIVS AVGG LIB APHRODISIV<sup>8</sup> TABVLARVS ALPIVMOOT TIARVM

Unito da Nerone il regno Secusino all'impero, il privato patrimonio de' Cozzi, passato nel fisco imperiale, fu fatto reggere da un Procuratore che, come il Prefetto o Preside della Provincia, avrà aveto sua sede in Susa od in Embran (1); di ciò dissi a pag. 86, dove (non avende ancor veduto le lapidi di Avigliana) errai ponendo che la sola porzione transalpina di quel regno avesse nome di Provincia Alpium Cottiarum, che realmente lo ab-

bracciò tutto quanto, come unanimi lo dicon gli antichi e fu ad evidenza dimostrato da quelle lapidi. Di questi Procuratori assai memorie ci pervennero e di ano di essi era Tabularius ossia ragioniere Aurelio Afrodisio, il quale dicendosi liberto degli Augusti, lo fu di M. Aurelio e L. Vero, oppure di Settimio Severo e Caracalla, che assunsero la paternità onoraria dell'imperator filosofo (2).

Conosciamo dai marmi, che dall'età degli Antonini in poi, una straordinaria quantità di soldati apparisce nell'impero col nome di Aurelii; tengo dunque col Marini (3) e con altri che sin da que tempi e da quelli di Claudio il Gotico, di Diocleziano e suoi immediati autecessori (che regnarono sino al 305 ed ebber tutti il gentilizio Aurelio), quella gran copia di barbari, che vinta o patteggiata, pose sede nell'impero, assumesse nomi Romani e singolarmente quello di Aurelio, per ostentar gratitudine agli Augusti così appellati, che li avevan messi in possesso di terre e fatti sudditi dell'impero coll'obbligo della" milizia: e posciachè a Torino avevano questi un sepolereto. dobbiam credere che qui fossero stanziati a tutola dell'alpi nelle frequenti gnerre mosse dagli Augusti Gallici. In simil modo i capi delle insurrezioni Galliche ed Elvetiche del recolo

<sup>(1)</sup> Grutero 405, 5; Gazzera Ponderario p. 47; dà questi una lapide ora in Torino, la quale fa intendere che L. Vomanio da Procurator Augusti Nostri fu promosso a Pracees Alpium Cottiarum, come il L. Dudistio di Grutero, prima di esser fatto Prefetto d'Ala, era stato Procurator Augusti Alpium Cottianarum.

<sup>(9)</sup> Orelli 917. (3) Arvali 11, 433.

donati della Romana cittadinanza (1).

Codesti qui stanziati erano soldati ausiliari, ma non Torinesi, nelle legioni sole militando questi come cittadini Romani. La qual cosa concorda col sapersi che gli estranci venivan traslocati in Italia, affinche le lor famiglie fornisser soldati agli esausti eserciti imperiali, ed Ammiano ne insegna come, vinti gli Alamanni e fatti tributarii, coltivassero i campi circumpadani, come Goti e Talfali fosser posti nelle campagne, già fatte deserte, di Modena, Reggio e Parma (2), e vedemmo gli esuli Sarmati aver terre in Piemonte (3). Ad ogni modo, numerosi e vincolati a militar servizio dovetter esser gli Aurelii ' qui sepolti, se tante lor memorie costi e tutte militari, sono a noi pervenute, per foggia delle lettere ed uniforme dettato accemanti al fine del u secolo od al principio del m.

R . 185. auB VINDICI OVI VIXIT ANNIS

XXVIII AVR SENECIO EXARC N DELM DIVIT SING CONTVBERNALI KABISSIMO

polta nel 1831 a Torino, come quella ch'è tuttora inedita. Vindice essendo detto dall'Esarco. o comandante, suo contubernale, tal voce, anzichè compagno di spedizione, significa la qualità in cui erano i giovani patrizi conviventi in campo

Pongo prima codesta disse-

col generale; così Cesare fu Contubernio di M. Termo (4), e Vindice era da Senecione ammaestrato ed instradato negli uffici militari. L'appellazione di Esarco, ne' primordii della decadenza, fu data, quasi singolarmente ed imitando il vicino Oriente, ai Prefetti delle truppe Dalmate, essendo così denominati in tre marmi di Torino ed in uno Reinesiano; eravi altresì un Esarco del Numero de' Dalmati Fortensi, altro dell'Ala de' Celeri, altro de' cavalieri Siablesiani (5).

<sup>(1)</sup> Tacito Hist. 1, 68; IV, 13, 55; Ann. III, 40 efc.; Zumpl De propagat, civitatis Romanae p. 330. (9) XXVIII, 6; XXXI. 9.

<sup>(3)</sup> Pag. 98, Capo IV.

<sup>(4)</sup> Svetonio Iulius 2.

<sup>(5)</sup> Aldini I. cit.; Henzen 6717, 6788.

Per quel ragione codesti Dalmati (partiti dalla Notinia in Divitientes Smirero e di prima fornazione, e di no Gallicani dalla l'aver militato nelle Gallic) si appellassero Divitensi è ignoto, gli uni volendoli così detti da Duyta o Deutsch (Divitium) sul basso Reno, or obbei quatteria lagione in Italica Divitense (1) alcuni, e senza fondamento, da Divetum in Sicilia (7); da Divitesi il Maffei nella Storia Diplomatica, come Fortenses da Fortes, Martenses dal predicalo Martine ch'ebbero le legioni ve xiv., e via dicendo; probabile è l'opinione di Bocking (3) che fossero Germani al soloid il Roma. Di questi Dalmati annovera la Notisia due Cunei di cavalli nella Dacia Riponse; a mezzo il secolo vi militarono in Oriente e nella Gallia co l'Inagriani giuniori (4).

Il Namerus è fra i vocaboli militari Romani uno de' men definiti, restringendosi il Borpèsia dirla voca mbigasa adatantesi alle Ale come alle Coorti, e quantonque asseriaca Cassiodoro che Remanorum cohortes munc Numeri secantar (°), fallo è che così chiamavanni anche una o più squadre di cavalleria, vedendosi dalle parole sue stesse ch'egli intendera parlar di ogni arma, mentre Sretonio e Tacile, nonche un giurisperito annonime (°) lo adoprano in valor indefinito; durò questa denominatione almeno per tutto il secolo vu, come da documenti addotti dal Maffet (°) ed anche nell'utu e x; dieci a Ravenna rammentandone Agnello coi nomi loro individuali.

Dagli scrittori e dai marmi si deduce che Numerur isponde a corpo, squadra, distaccamento, avendo valor indeterminato e generico, antichè stabile e speciale; una quantità cioè di soldati capace di crescere o diminuire senza che venisso lesa la sua intrinseca formazione, nel qual senso è adoprato da Traiano e Plinio il giovane (3), poi da Maurizio nel libretto

<sup>(1)</sup> Orelli 3391; Maffei 256, 6; Henzen 6730.

<sup>(9)</sup> Ricolvi 11, 56.

<sup>(3)</sup> Notitia (1839) Or. 190; Occid. 223, 1199, 1200; Steiner Supplem. (1864) p. 17.

<sup>(4)</sup> Amm. Marcell. xxvi, 6; xxvi, 1.

 <sup>(5)</sup> Hist. Eccles. Tripartita 1, 9; ove parla de' tempi di Costantino.
 (6) Aug. 49; Histor. 111, 41; Locorum ex iure Anteiustin. 5 191.

<sup>(7)</sup> St. Diplomatica p. 170, 171; Ver. ill. in calce al lib. x1. Vedasi anche il Marini nel Papiri Diplomatici.

<sup>(8)</sup> Epist. x, 38, 39.

De la Militari e più espicitamenle da Vegezio: Auxiliurse condeuanture da prestimo, az disersi locis, e disersi Numerio sinientes (1). Forse il più antico esempio di questa voce è nel
marmo Vicentino di M. Salonio (3) A. Ti. Gandio. Adreina. Ja
Numero ..... e che io compisco Amicorum, parlando della
iscrizione 141 al cap. XV; Tacito poi lo rammenta più volte (3).
In questo valore son memorati i Numeri da Ammiano, parlando appunto di quello de' Divitensi, ch'era in Oriente (4), e
force la prima volta da Sallustio (3), pei più Chiarmamete da
Tacita e da Svetonio dicente di un imaginariae militiar genus,
quod socatur Supra numerum (9). Negli usi civili n'e forse primo
esempio nel decreto di patronato di Liuni dell'amno 293 CT,
poi in altri ne' quali parlasi del Numerus Nester e del Frequen

Astratte l'epigrafi a concisa proprietà di locuzione, ne forniscono l'indeterminato valor di questa voce in Prappositas Numerorum Tadontium In Ponte, Numeras Pannonicus; NumerRegistem Electorum Ex Bipprice; Numeras Exploratorum Biriettesium (9), chierano gli Exploratori de Dalmati antidetti; potevano poi tatti i Numeri comporsi di maggior o minor quantità
di soldati, riginata le necessità di guerra e le qualità del paese.
Che pol codesti Numeri potessero essere grandi o piccoli e
constare di una riunione di fanti e cavalli (al modo praticato
dai tattici del 1600), lo ricavo da una iscrizione che ad Annio Valente posero gli Honorati ED Decerriones El Numerus Midium Caligatorum, dicendovia ad un tempo che Annio er Stato.
Ess. Numero Frumentariorum (9); nel qual marmo ba la voce
Numerus un valore indeterminato ed esteso, e dè quello del

<sup>(1)</sup> R. Milit. 11, 9.

<sup>(9)</sup> Maffei 377, 8.

<sup>(3)</sup> Agricola 18; Ann. 11, 80; Hist. 1, 87; 11, 69.

<sup>(4)</sup> xxxvi, 6, 7.

<sup>(5)</sup> Catil. 39; Ing. 35.

<sup>(6)</sup> Hist. 1, 6; Claud. 5.
(7) Memorie di Luni p. 99.

<sup>(8)</sup> Muratori; Henzen 6729, 30, 49; Mommsen I. R. N. 2849 N. Stat.

Practor. Antoniniorum; Borghesi Ann. dell'Istit. (1839) p. 138. Garracci Dissertaz. 1, p. 49; Henzen 6523, 695, 731.

<sup>(9)</sup> Ap. Lindenbrogium in Observat. ad XIV Amm.; Fabretti p. 747.

Catigati, cioè della turba dei gregari della legione re; indeterminato pur l'altro, ma riferentesi a pochi uomini, quali i Frumentarii, scarsissimi quando nella buona età soprastavano all'annona del legionari, scarsissimi quando nella decadenza l'afficio toro le di apparitori e di geodarni (0). Conchiuderò con Upiano (3) che Esercitum non unem colortem, neque unam alam dicinus. sel Numeros multo million.

Erano i Singulares di due sorta; sparsi gli uni ne'corpi ed addetti agli ufficiali superiori, quali ordinanze; altri formanti una aquadra speciale di guardie del corpo dell'imperatore, e di tutti discorre dottamente l'Henzen (3). Il nostro probabilmente era Singolare dell'Esarca Sencione, qual comandante del Numero Divitense, ossia sua guardia del corpo od ordinanza; cosa motivata dalla parentela, come questa motivò il contuchernio, ed è la sola iscrizione di un Singolare in questa cavalleria. Voleva il loro ufficio che fossero essenzialmente a cavalle, e così sono quasi sempre memorati nelle lapidi, che poi di rado menzionano i Pediter Singulares (6). Forse a questi Dalmati già stato cra pre-

M-186. VICTORIAE AVGVSTAE

sacRVM PRO SALVTEM

dd nn MAXIMINI ET

conSTANTINI ET LICINI

tom PER AVGG. AVR. SENECIO

DVX TEMPLVM NVMINI

«IVS EX Voto A Novo FIERI IVSSIs

PER INSTANTIAM. VAL. SAM

BARRAE. P.P. EQG. DALM. AQ

VESIANIS. COMIT. L. L. M

OB. VICTORIA. FACTA. V. K. IVLIAS

ANDRONICO. ET. PROBO. COS

posto Clodio Albino circa l'anno 180 (5). Quantunque non

consti con tutta certezza, che l'Aurelio Senecione qui memoralo sia una sola persona con quella deltitoloprecedente, tuttaria probabiliasima essendone l'identità, qui ne unisco l'i serizione trovata nel 4848 a Pruting

<sup>(1)</sup> Buil, dell'Istit. (1851) p. 118.

<sup>(9)</sup> Dig. 111, Tit. 11. De tis, qui etc.; Vegezio 11, 9.

<sup>(3)</sup> Ann. dell'Istit. (1850) p. 5, 51.

<sup>(4)</sup> Orelli 529, 6713; Arneth N.º vi.

<sup>(5)</sup> Capitolino in Albino 6.

in Baviera e dimostrante ch'ei fu presente alla vittoria riportata da Costantino l'anno 310 su Brutteri, Camari, Cherusci, Vangiesi, Tubanti ed Alamanni (f.), dedicando poscia presse Prutiung un tempio alla Vittoria Augusta per la salute de' tre imperatori regnanti. Stampato da Hefner in Germaoia, ogni apparente oscurità ne fu poi diradata da Borghesi e da Hensea (f.), dimostranti essere stato posto il marmo alli 37 giugno dell'auno 310, giorno della vittoria dopo la quale allesta Cestantino la spedizione che lo rese signore di Roma.

Notó il Berghesi che Valerio Sambarra era Pras Positus Equitibus Dalmatis Aquerianis Comitatensibus, essendo questi utimi conoscieti dalla Notitia, ignoti gli Aquesiani. Ma siocome i due dotti epigrafisti non conferirono la lapido Bavara cella Torinese non mai messa a stampa, io le paragoneró a reciorosa illustrazione.

Il titolo di Pruting è posteriore all'anno 310 del breve tempo richiesto per innaltare la tabbrica, della quale fu Senseione edificatore e'dedicatore. affidatane la cura alla diligenza (fastanba) di Valerio Sambarra Praepinita de' cavalieri Balenati (3), che unitamente ad altri, doverano essere gotto gli ordini supremi di Senceione quale Duz, ossia lor generale (3). Dove è da notare, che nella probabili piotesi che i marmi di Prutting e di Torino si riferiscano alla stessa persona, Senceione, che quando pose da noi il titolo al suo contabernale, era Essero dei Dalmati Divitensi, passato poscia a mittare coi tre Augusti in Germania, vi fio promosso all'elevalo grado di Duz, ossia comandante militare di previncia, riesendo sotto di sè tutte le truppe in: essa staniate. lo penso danque che la lapide di Torino sia anteriore alla Bavarese, come richicede i natural ordine di promozione.

<sup>(1)</sup> Nazario Paneg. 18.

<sup>(2)</sup> Bull, dell'Istit. (1851) p. 93, 177; Henzen 5679.

<sup>(3)</sup> Giesta Henzen il Praepositus era un comandante provvisorio (p. 347, nota al N.º 3493 di Orelli), dimodoche Sambaera era in grado inferiore a Senecione.

<sup>(4)</sup> Dux Legionis VII è in lapide Muratoriana (716, 5) assai scorretta; ma qui forse intendesi dei Duces Limitanei frequenti nella decadenza. Dux Exercitus Illyrici, Orelli 798.

M.º 187. D. A

AVR.MAXIMI EXAR.NVM.DAL DİVİT.QVI.VİX ANN.XXX AVR.VICTORN O.POSVIT È la lapide degli Auroli che sloggi più ornamenti; la diedero i tre collettori, poi male l'Orelli logiendola dallo Zaccaria (1). Scipione Maffei; che indulgente col Ricotri, mai non pretermetta di mordere il Muratori, mai non Disiti (9), e nota che Vistorinaru in o commutando, el consonantes extremos sulfornolo, Italicae linguano preshebeta.

Aurelius Victopino (cioè Victorino), omonimo, coevo e forse, per origine, conterraneo del nostro, dicendosi Natione Dacisas (3); ma quella desineaza in o qui è neologismo o barbarismo, non mai arcaismo, come sarebbe in lapidi Pompeiane.

Nº 188.

D M AVR CRESCEN TIANI.V.Ē ACIE. DESID QVI VİXIT AN XXXV AVR.PİSTVS EXAR FRATRI CAR o, come sarebbe is lapid i Pompeiane.
Fu questa pure trovata in Torino
e data dai tre collettori e dal Comino.
L'Eaerco Aurelio Pisto (certamente
anchesso de' Dalmati Diviteissi) pose
questa memoria al fratello Crescentiano, appellamolo Vir Egregius. Nell' imperiale classificazione de' titole
spettava questo a chi coprisse posti
principali nell'ammanistrazione musicipale e pubblica; nell'esercito poi
convien dire che rispondesso a prefetto di legione, comi è dato da certi
marmi(d); ma se Crescentiano militava

co' Dalmati, non era certo prefetto legionario, ma in grado inferiore, come sarebbe Prefetto d'Ala o forsanche Decurione. Crescendo la smania de' titoli pomposi, sarà sceso il Vir Egregius ad insignire i graduati inferiori, e se Pisto fratello

<sup>(1)</sup> N.º 3410; Istit. Lapid. p. 336.

<sup>(3)</sup> Pag. 218, 4; St. Diplomatica p. 170. Dice il Maffei che questa fu trovata nel 1723, (3) Henzen 5286.

<sup>(4)</sup> Grutero 345, 6, 7; Maffei 242, 3. Della gradazione de' titoli scrissero, tra altri, Guarini e Labus nell'Ara di C. Giulio Ingenuo, pag. 35.

suo era Esarco, sotto il comando di Crescenziano poteva stare una minore squadra e tanto più ch'egli contava 35 anni; vedemmo diffatti al N.º 487 un Esarco morto a soli 30 anni.

Cadeva egli in battaglia (deie Berieferdus), giusta la bella espressione di Cesare (1) più nobile sensa dubbio dell'Interferents od Interespetas d'iscrizioni: Balanatiche e Germaniche, del l'Occirus di una Romana (3), del Ingulatas di altra d'Affrica (3). Con modo identico dicesi morto il Tortonese Aurelio veterano della lecione sur Gemina (4).

R° 189. Dava il Maffei a pag. 218 questo framento, noianido che Delmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Dalmati e Da

Dahmati in altrettanti luoghi della Pannonia Seconda, ed al espo 33 ne pone ancor in sei luoghi della Pannonia Prima. Per la forma de caratteri o pel Numero rammentatovi spetta questo marmo alla serie degli altri nostri portanti il nome detti Aurelli.

1.º 190, D. M.

AVR MARCI ANI CIR CITORIS QVI VI wit annos All'Università, portatavi circa il 1745 da un montre dell'acciono accanio a Porta Palazzo, come notava nelle aue schede il Bagnolo; didecirà Maffic e Gazzera e da Riccino in fu predotto il disegnació. Che Marciano fosse un Circitore militare, lo palesa la figura posta in alto, graffita in modo rozoe o barbarca all'ecceso ed difigiante un soldato senzi armaturo difensiva e colla lameia volta all'ingiti. Ora, ia lancia essendo arma propria degli Extranei, significa che Marciano spettava ad un corpo di cavelleria assiliare.

<sup>(1)</sup> B. Civ. 111, 71.

<sup>(2)</sup> Ann. dell'Istit. (1852) p. 311.

<sup>(3)</sup> Rénier Inscript, de l'Algérie N.º 2202.

<sup>(4)</sup> Grutero 1107, 1; Da Milano Vita di S. Marziano. Tortona, 1599, p. 169.

<sup>(5)</sup> Pag. 939, 1; Ponderario p. 99; 11, 123.

quali eraoo questi Dalmati; l'essere poi sprovvisto di armi difensive, indica che il Circitore oon combatteva, ma iovigilava i suoi, come ufficiale o soldato di rooda, com'è detto al N.º 183 pag. 401 parlando degli Speculatori.

Poco dopo l'età de nostri titoli avvertiva Vegezio che i Tribuni probatissimos eligunt, qui vigilias circumeant et renuntient si qua emerserit culpa, quos Circuitores appellabant. Nunc militias factus est gradus et Circitores vocantur. Pregevole è pure il nostro marmo dando intiera questa voce, avendosi altrove Circ. o Circit. (1), confermando la lezione di alcuni codici di Vegezio che in altri è Certatores o Circatores (2). Si ha lapide Eporediese di un Valerio lanuario Circiio de Vixillatione Catafractariorum, dove l'editore Gazzera (3) legge Circitor, ma l'Henzen riproducendola, dicela solo esempio oe' marmi di uo Circitore militare (sfuggita esseodogli questa di Marciano) e dubita non sia piuttosto Circiio o Circeio, indicandovisi la patria, anzichè l'ufficio di Valerio (4); aderisco tuttavia al Gazzera perchè dell'anoo 300 all'incirca è quel titolo, quando più oon segoavasi la patria de' soldati. Di un Circitore militare è pure uo marmo di Pescara, con altro Cremonese (5) di un Aurelio Sub Gura di un graduato. Il Circitor N'umeri) Cattharensium della citata iscrizione Muratoriana, giusta un'altra presso Steiner e Böckiog (6), potrebb'essere del 111 secolo, e per rispondenza mi fa tener probabile che il nostro Marciaco fosse Circitore nel Numero dei Dalmati Divitensi, cui apparteoevano gli altri Aurelii di Torino.

Prima di otteor il congedo, dorevano i soldati Romani militare (6 anni nelle coorti Pretoriane (oltre quelli passati nelle Jegioni) e 20 anni se legionari (7); dai diplomi di congedo impariamo pure che per gli ausiliari il servitio era di anoi 25. Dalle iscrizioni militari esprimeoti gli anni di servizio

<sup>(1)</sup> Muratori 792, 6; 852, 7.

<sup>(2)</sup> Stewechius ad Veg. 111, 8.

<sup>(3)</sup> Ponderario p. 21, tav. 11.

<sup>(4)</sup> N.º 6833 a.

<sup>(5)</sup> Muratori 510, 2; Bianchi M. Cremonesi p. 198 e segg

<sup>(6)</sup> N.º 504; Annol. ad Notitiam p. 813.

<sup>(7)</sup> Dione Lv, 23. Questa fu la ferma stabilita da Tiberio secondo Tacito Ann. 1, 36, 78.

e quelli vissuli, ricavasi che, mediamente, l'montri andavan soldati a 83 anni e morivano di anni 34 e 13 di servitio; e che, fira i morti, namerava il più giovane 33, il più altempato 45 anni. In piena pace e verso il fine del secolo secrso, no l'reggimenti Piennosiesi di fanteria d'ordinanza, la vita militare media si chiudera tra 37 e 28 anni (1); ora, i soldati Remani militando sempre al condini e' soprattulto a quelli Germanici dove la guerra era quasi continna, olit'essere combattuta all'arma hisma (cice bassi più micidiale che non al giorai nostri), fa d'uopo conchiudere che l'umana razza fosse allora, da noi almeno, assai più forte e robusta che ora non sia, poichè la vita del soldato in guerra oltrepassara d'anni 6 ½ quella in pace d'e nostri nell'ution secolo.

Come ne' moderni eserciti è premio de' migliori soldati l'es--sere ammessi nelle guardie reali ed imperiali, così agognavasi dai legionarii la promozione alle coorti Pretorie. Da Tiberio a Nerone numeraronsi da xxv a xxvnı legioni (2), che colle Turme di cavalli e colle Vessillazioni formavano, secondo Vegezio ed i moderni, un complesso di 200,000 nomini, non computatevi le taute Ale o Coorti leggieri, ossia di Ausiliari. Ma le coorti Pretorie essendo state solitamente dieci sole (cioè ragguagliandosi a 10,000 uomini), chi aspirasse ad esservi ammesso, doveva in termine medio, competere almeno con venti compagni d'armi anch'essi tendenti a quella meta. Ora. siccome fra ventun legionari nostri e veterani, abbiamo cinque Pretoriani, la proporzione che per gli uomini d'Italia e delle colonie stava come 4 a 20, ristretta ai Torinesi, apparisce come 5 a 21, ossia come 4:4, o meglio come 4:5 qualora dai Pretoriani nostri escindasi quello al N.º 455, che non è Torinese.

Non ignoro come siano insufficienti codesti dati ad Istitnire nn esatto ragguaglio, ma dagli scarsi documenti pervenutici ricaviamo pur sempre come i legionari Torinesi ragginngesser l'ambito posto di Pretoriani in proporzione d'assai maggiore

<sup>(1)</sup> Sur la mortalité des troupes Piémontaises en temps de paix, par le comte Morozzo; capo 11 ecc.

<sup>(2)</sup> Ne furono aggiunto tredici sino a Settimio Severo, ma almeno altrettante ne scomparvero in quel frattempo.

che non quella-de' legiouari d'Italia e delle tante colonie d'oltromare e d'oltralpe; ciò dovendosi intendere de' tempi posteriori a Tiherio, che amò segliere i Pretoriani nelle regioni circostanti a Roma e nelle sue antiche colonie, esclusone quindi il superior Traspado.

Dai marmi supersititi e da quelli pervenutici nelle collettanee a penna ed a stampa, mi fo dato di ricavara per la cità nostra ed il suo agro ben LXVII iscrizioni militari, XV delle quali rammentano il console Q. Glizio e i spettano al pafre suo; xm abbracciano quant'è dal grado di centurione a quello di tribuno, o prefetto, o centurione di trappe Romane od ansiliari; xXX sopo di gregali d'ogni arma, compresi uno Speculatore du ucavalier Romano; vi finalmenta spettano ad un Dur o ad Esarchi e soldati degli ansiliari Dalmati Divitensi e ad un Circitore rorbabilmente dello stesso corrio.

E veramente convica dire che nella metropoli venuto fosse in fama il valore de' nostri, poichè comparando un Panegirista l'espugnazione di Susa fatta da Costantino con quella di Gomphos per l'armi di Cesare, dice non aver questi combattuto che Greculi, mentre l'altro erasi trovato a fronte di Subalpini (1). Quindi è che non trovo che tante iscrizioni militari si contino in altra città Italiana, Roma eccettuata, Nel regno di Napoli, infatti, dall'ottima raccolta del Mommsen e dai parziali collettori, impariamo che v se n'hanno in Avellino e v in Nola; vi in Isernia cd altrettante in Pompei; x in Aquino; xiii nella popolosa Capua, la più ricca essendo Benevento numerantene ben xxxviii. Scarsi sono in Toscana i marmi militari, più copiosi nell'Umbria, x contandone Pesaro e tx Perugia, giusta l'Olivieri ed il Vermiglioli; ma si sa che ne' primi tempi dell'impero era privilegio di quelle regioni di fornire i Pretoriani. La Lignria, anche estendendola sino a Tortona ed al Varo, presso il Sanguineti ne ha xxxi, ma spettanti in maggior parte al contado di Nizza. Nel Cispado (ove v ne raccolse per Modena il Cavedoni, vu il De-Lama per Parma e Velleia), più fornita d'ogni altra città è Bologua

<sup>(1)</sup> Incerti Panegyricus ad Constantinum 6 « Gomphos . . . . C. Cae-» sar uno die sustulit, sed ille Graecutos homines adortus est, » Subatpinos. »

aventene xxx classificate dal prof. Rocchi (1). Il qual numero di lapidi non è peraltro assoluto, esclusi essendone i frammenti con quelle trovateri dopo pubblicate le parziali raccelle; per figura, a Benevento, della quale con 700 iscrizioni si potè rifar la storia dal P. Garrucci (3), le militari non possono essere-ollanto Xxxviii.

Ma di tutte le regioni Italiche ricchissima di lapidi militari è la Traspadana presa nel lato senso, vii avendone Como raccolte da Aldini e Rovelli; IV Pavia presso Aldini e Capsoni; u sole Cremona presso il Bianchi; xxx ne radunò il Maffei uel museo di Verona, ma parecchie dalle città vicine; per Bergamo non v'è raccolta, mentre di Brescia, secondo Rossi e Vinaccesi se n'hanno da xxy ed assai più sarebbero, se non fosse mancato il Lahus mentre stava per istamparle, udito avendo io di sua bocca che le iscrizioni di quella provincia toccano il migliaio; bella copia si avrebbe delle Milauesi, se ne fosse, una raccolta speciale, tali non potendosi dire quelle a penua ed a stampa del Pacediano, Alciati, Merula, Castiglione, Redaelli, nè le dotte monografie del Labus. Cosicchè io penso che le città di Lombardia siano in ciò superate dalle Venete, xxv per Aquileia dandone il Bertoli-(cui ne aggiungo altre v novellamente stampate), e per Padova il Furianetto ben Lvi. Possiam dunque dire che le città d'Italia meglio fornite d'iscrizioni militari, sin'era conosciute, siano Torino e Padova, poi Benevento, Bologna, Aquileia; le quali sarebber forse vinte da Milano e Brescia ogniqualvolta quella lor ricchezza epigrafica avesse trovato espositori.

La qual copia d'uomini militari fa sempre notata in Piemonte, e quando nell'arco Parigino della Stella furon memorati gl'insignerezii Napoleonici, coi nomi d'un Romano, d'un Romagnuolo, d'un Lombardo, si posero quelli di sette Piemontesi, Massena Marseciallo, Rusca, Colli, Curial, Perino, Campana, Seras, cui si potrebber aggimngere il Partoneaux di Monaco, il Cervoni, il Fresia, il Gifflenga ed altri molti. Alla stessa et la moltisarii afficiali che militato averano per la Piemontese

Deputaz. di Storia Patria di Romagna. Bullott. 24 giugno 1866.
 Di Benevento e delle sue varie forme di governo. Dissertaz. Archeol. 1, 92.

patria, persuasi che i prestati giuramenti non s'infirmano per sventure pubbliche o di Principi, portaron loro spade in tutta Europa, rifulgendo negli eserciti Russi i generali Falicon, Martin d'Orfengo, Venanson, de Maistre, de Sonnaz, Paulncci, Michaud. Galateri, otto o dieci altri fra gli Austriaci, cinque fra gl'Inglesi, e dando il saugue ne' campi di Germania, Russia, Spagna, al lucro, agli onori, alla fama auteponendo la fede. l'onore antico, la coscienza di un dovere compiuto fra mille ostacoli, Aggiungo che quando, dono Wagram, volle Napoleone che nessuno, nato nel suo impero, proseguisse a militar per Austria, più di settecento ufficiali Piemontesi aventi a capo il general Della Torre, lasciate le bandiere di questa, e non volendo servir Francia, che alla patria loro rapito aveva l'independenza, entraron fra le truppe Inglesi e Russe, Caduta poi la fortuna di Napoleone, sciogliendo il Maresciallo Soult l'esercito di Spagna e ringraziato i nostri che cotanto della Francia meritato avevano, aggiunse a lor encomio come fosse a sua notizia che oltre cinque mila ufficiali Piemontesi trovavansi allora sotto le insegne dell'impero.



信

# CAPO XVII.

## GIURISDIZIONE SUPREMA, AMMINISTRAZIONE. STRADE.

Giudizi supremi; Coscrizione militare; Assistenza alimentaria; Conservazione de' pesi e delle misure; Strade.

Dei cittadin governanti l'amministrazione e la giustisia nel Municipio di Torino, fu detto a luogo; qui sarà esposto di quelli che dagl'imperatori furon preposti supremamente ai giudizi in una o più regioni fra le quali comprendevasi la patria nostra.

Nei consigli per ben governare che Agrippa diode ad Augusto (1) vien detto che la porrion d'Italia fuori d'un raggio di novantaquattro miglia da Roma, vada soggetta pei guidizi ad un Consolare ed a due Pretorir veglianti all'andamento dei Municipii e de soldati; prima ancora che si attuassero questi consigli, mandò Agastie nella previnciar Torapadane Alfeno Var come Legato e preposto alla division delle terre assegnate ai veterani, d'onde la triesteza di Virgilio (2). Il governo di Alfeno fa quale aver si poteva in rivoluzione, ma nel Traspado e nei primordii dell'impero, d'ogni giurisdizione tacciono i marmi, siachè Adriano rinnovando queste provridenze (glà in vigore fin dalla repubblica (3)) distribut l'Italia fra quattro uomini consolari, che vi rendesser giustinia (4): ma in seguito apparende pretermessa la cosa, fu poi restituita da M. Aurelio da cui fa partità Italia in cinque territoriti di due regioni avente oguma

<sup>(1)</sup> Dione LTI, 22.

<sup>(3)</sup> Donato Vita Virgilii 8; Virgilii Vita per annos digesta; ad. a. 71
(3) Una lapide Veronese, che sarebbe dell'a. 702 (Muratori 999, 2) mentova un Pracese Provinciae Transpadanae, ma apparisce falsa.

<sup>(4)</sup> Sparziano in Adr. 21. Cf. Appiano Civil. 1, 38.

a capo un giuridico; spettò Torino alla giurisdizione della Traspadana abbracciante quani'è alla sinistra del Po dalla sorgente alle foci, e quando i giuridici in Italia eccedettero il prefisso da M. Aurelio, furon ricondotti ne'limiti da Macrino (1).

Fra Adriano e M. Aurelio eran tornati i giudizi ai rispettivi Municipii, le iregolarità e le ingiustizie che ne nascevano venendo eventualmente corrette dagl'Imperatori per mezzo di legazioni straordinarie; abhiamo infatti m C. Giulio Proculo Legaise Augusti. P. P. Regionis Transpadamae (3), intendendo il Borghesi che fosse un magistrato straordinario con qualità di Legalo Augustiale « non vedendo altro modo di spiegare in « quel tempo la presenza di un legalo imperiale in Italia « (3). Il qual singolar ufficio, corroborato da altra iscrizione di un Legatu Augusti Ad Corrigondum Statum Italiae (4), mi fa credere che in ispeciali circostanze si mandasser da Roma dei Legati ossia provveditori straordinari, come quando l'Italia superiore era in condizioni di provincia.

Coss ben poro concordante colla prevalente idea della savana condition d'Ilalia que l'empj, ma convaidata da quanto narra Sretonio (9) del nostro Albuzio Silo, che dilendendo in Milano un reo innanzi al Proconsole Lucio Pione (8), visto l'atto di un suo littore, deplorto lo stato d'Italia quasi tirrum in formam provinciae redigeretar; ora, essendo Albuzio fiorito sua line dell'impero d'Augusto, ne viene che ancor nei primordii dell'era rolgare, nella Traspadana rendevasi la giustinia da proconsoli forali di littori, come usava nelle protincie. Nella citata iscrizione di Proculo spieghinsi infatti le initiali P. P. con Pro Pradore, Pro Praefete, Pro Praeside, sempre si avrà un ulticio che travasi nelle provincie con egual dnominazione; quando però vi si leggesso Prae Pusitus, ciò concorderebbe con lapide Pesaree di un preposto all'Umbria.

<sup>(1)</sup> Henzen Bull. dell'Istit. (1853) p. 25.

<sup>(9)</sup> Muratori 315, 3; Orelli 9973.

<sup>(3)</sup> Iseriz. di Concordia. Ann. dell'Istit. (1853) p. 913.

<sup>(4)</sup> Borghesi I. cit.; Henzen 6283; Mommseo I. R. N. 4237.

<sup>(5)</sup> De cl. Rhet. 6; cf. Plutarco nel paragone tra Diene e M. Bruto.
(6) Dev'esser quello che trionfò de' Bessi nel 742 e fu prefetto

Piceno ed Apulia (1). Parmi ad ogni modo che non si possa spiegar la cosa fuorchè ponendo che Pisone, Proculo ed altri con-essi andassero nel Traspado muniti di un imperium estraordinarium (2), come Plinio giuniore in Bitinia quonium multa in ose emendanda apparuerant (3).

Il Iuridicus. Regionis Transpadanae si ha a Pesaro in marmo di C. Luxilio (4), a Brescia in quello di M. Nonio Arrio indicato dal Borghesi (5) ed in quello di L. Gabonio (6); altro di Capua e circa l'anno 230 è di un L. Fulvio Numisio (7). Iuridious per Transpadum appellasi a Roma Simonio Giuliano presso l'anno 240 (8), ed agli anni vicini al 164 spetta l'iscrizione di T. Arrio Antonino Iuridicus Per Italiam Regionis Transpadanae (9), alla quale tornerò più sotto. Noterò ancora il console P. Plozio Romano dicentesi Iuridicus Per Aemiliam Liquriam (10), mentre la sua iscrizione non è posteriore all'anno 200; poi abbiam S. Ambrogio, il quale, prima di esser fatto Arcivescovo di Milano, consularitatis suscepit insignia, ut regeret Liguriam Æmilianque provincias (11); convien dunque dire che la patria nostra, con tutto il Traspado ristretto, sin dallo scorcio del 11 secolo ed assai prima che ciò apparisca negli atti ufficiali, assumesse il nome irrazionale di Liguria, e che, per consegnenza, la Liguria propria, lasciando il nome suo, si appellasse dall'alpi Cozzie; la qual nuova denominazione risalirebbe almeno al principio del 11 secolo, ogniqualvolta contemporanei fossero gli Atti del martirio di S. Secondo d'Asti, parlandovisi in essi di Adriano e della provincia o paese dell'Alpi Cozzie alla destra del Po (12). Ciò non ostante, visse da

- (1) Orelli 3175.
- (2) Systonio Otho 1.
- (3) Epist. x, 41.
- (4) Smezio f.º 76; Olivieri N.º 36.
- (5) Ann. dell'Istit. (1853) p. 197.
- (6) Murstori 704, 6.
- (7) Mommsen I. R. N. 3604.
- (8) Borghesi Op. III, 483; Ann. dell'Istil. (1853) p. 208. (9) L. cit. passim; meglio in Henzen 6485.
- (10) Fabretti 411, n.º 353.
- (11) Paulini, notarii eius, vita S. Ambrosii cap. 5.
- (19) Acta Sanctorum. Marzo III, p. 800.

noi il nome primitivo nelle bocche del popolo almeno sino al 1x secolo, dalla patria essendo indicato, in documento di Lucca, un Natalis, homo Transpadanus, magister casarius (1), il quale era seuza dubbio un maestro Comacino.

Fu disputato se i Correttori che presiedettero alle suddivisioni giurisdizionali d'Italia dono i Giuridici, fossero istituiti da Costantino o da Aureliano; per molte ragioni tenne per quest'ultimo il Borghesi (2), avendosi sin dal 474 un Correttore della Flaminia e del Piceno (3), quantunque sia forse da credere che lo fosse con impero straordinario. Correttore dell'Italia Traspadana fu un T. Flavio Postumio uomo consolare (4); poi un L. Elio Elvio Dionisio, consolare esso pure, circa l'anno 300 è dello Corrector Viriusque Italiae (5), cioè della Cispadana e Traspadana unite, essendone già disgiunte la Venezia; C. Cesonio Rufo fu Corrector Italiae Per Annos VIII ai tempi di Costantino (6), ed un anonimo è detto Rector Italiae Regionis) Tr(anspadanae) (?), seppur questo marmo non va posto anch'esso tra quelli Olandesi notati come spuri dal Maffei.

Imperciocchè curiosa cosa è il vedere come questo nome d'Italia andasse vagando d'una in altra estremità della penisola, e come propugnato già fieramente dai socii Italici dell'Abruzzo, ai quali originariamente non spettava punto, solo un secolo e mezzo dopo ed in forza dell'ottenuta cittadinanza Romana, lo lasciasser cadere in obblivione, e viceversa se l'appropriasser coloro che già n'eran esclusi. Quando poi, ultimi di tutti, ebber i Traspadani la cittadinanza di Roma, allora altamente pregiaronsi di lor Italiana natura e patria, facendone ampia testimonianza Virgilio coi due Plinii (8); essendo cosa degna d'osservazione, che gli aurei scrittori Latini, che con Cicerone ed Orazio, ebber culla nelle città d'Abruzzo sedi della guerra Italica, ebberla poscia in quelle del Traspado

<sup>(1)</sup> Bertini St. Recles. di Lucca n, docum. v1, anno 805.

<sup>(2)</sup> Iscr. di Concordia. Ann. dell'Istit. (1853) p. 990.

<sup>(3)</sup> Morcelli p. 83.

<sup>(4)</sup> Grutero 459, 7; Fabretti p. 700, n.º 218

<sup>(5)</sup> Fabretti I. cit. n.º 215; Borghesi Op. 111, 106. (6) Borghesi III, 168.

<sup>(7)</sup> Maffei 449, t.

<sup>(8)</sup> Georg. 11, 138; H. N. IX, 38; Epist. 1, 14.

novellamente innalizate alla Romana cittadinanza. Così mancando a Roma un poema epico, ebbelo dal Mantorano Virgilio, mancandole una compiuta istoria, ebbela dal Padovano Livio; lant'era la piena d'operosità infusa nel Traspado dagli acquistati. norelli diritti, operosità passata quindi alle città di Spagna, poi a quelle delle Gallio.

Dov'è eziandio da notare che tutti que' Traspadani venuti in fama e fattici conoscere dagli scrittori o dai marmi, pei nomi e cognomi loro, anzichè di schiatta Gallica o locale, appariscon Romani costi stanziati o discendenti da coloni: imperciocchè, l'antica stirpe indigena, severchiata dalla Romana, era ridotta a semplice incolato, andando spoglia d'ogni diritte. Nelle città poi (le quali allora rappresentavan sole il paese). furono innalzati agli onori municipali, giuridici e sacri non altri che Romani o romanizzati, che sin nel cognome abbandonavan ogni vestigio della locale impura origine. Per tal modo, quand' è dette che i Traspadani agognavano alla cittadinanza, intendasi de' coloni Romani o Latini, che scambiar volevano il lor diritto inferiore contro il Romano, e che risedevano in colonie od oppidi dopo vendute le sorti coloniche ch'eran toro toccate, ovvero facendo coltivar lor campi o pascer gli armenti da schiavi o da braccianti nati sul luogo, ma di nessun diritto

I Bonani in nesuma età non si disserto mal Italiami od Italici, perchè cio il avrebbe costituiti più bassamente, ed ai giorni di Vitellio, deplorando Tacilo (1) le guerre civili, le dice miserie di Italia, perchè Roma n'era immune. Vedemmo a pag. 434 come sin dall'anno 300, con l'Praspue Italia, s'intendesser la Traspadona e Cispadana rismite; nel 1r secolo in tre Italia diridevasi la penisola; Italia anticamente detta, ossia inferiore; Italia modiferennea e quella superiore (1). Per converso, il nome di Longobardia, che designò nel 1ri secolo Italia settentronale (2), passò nel seguente a decominar parte del regno di male (2) passò nel seguente a decominara parte del regno di

<sup>(1)</sup> Hist. 11, 56; 1, 9,

<sup>(9)</sup> Occid. xL, p. 190, 191; p. 438.\*

<sup>(3)</sup> Italia quae et Longobordia dicitur. Antiq. Ital. 1, 64, 65, 71, 1301; altra tripartizione è in Ottone da Frisinga presso Perts vol. xx, p. 396. Credo pare che della Traspadana intendesse Aquileia, quando dopo il mille nel suo sigillo dicevasi capo d'Italia. Antiq. Ital. 111, 138.

Napoli. Ma la storia del vocabolo Italia, preso nel valor geografico e politico, darebbe materia ad un libro istruttivo ed interessante oltre ogni dire; qui noterò soltanto come sin dallo scorcio del 1 secolo fosse dato popolarmente e specialmente a queste regioni nostre il nome d'Italia, illa nostra Italia chiamando il Comasco Plinio giuniore (1) il suo e nostro Traspado.

L'inferior parte della penisola fu già detta Ausonia da un piccol popolo Calabro, come Esperia dall'essere ad occidente dell'Ellade, poi con nomi caratteristici desunti dalla bontà del suolo, appellata fu Saturnia da Satus, Sero per la spontanea sua fecondità. Oenotria o terra del vino. Italia o terra de' buoi. con nomi datile dai Greci, che ne abitavan i lidi o vi aporodavano; imperciocchè, malgrado i suoi limiti cost definiti, non essendo mai stata occupata da una sola schiatta, mai non ebbe nome individuale e proprio, come l'ebber Britannia, Gallia, Germania, Grecia, Ispania dai popoli che le tennero. Cost, mentre le origini dell'altre nazioni sfuggono alle indagini storiche, tanto son esse remote, la sua complessiva denominazione Italia non l'ebbe che dall'assestamento politico conferitole, or sono xix secoli, da Cesare e da Augusto, dopo abbattuto il Roman Senato, che a tutta forza vi ostava. Ancora, mentre allora fu esteso il nome d'Italia a tutta la pianura alla sinistra del Po, le tante valli che la cingono da Nizza al Friuli ne furono escluse, nè Italiane divennero che sotto l'eguaglianza di miserie e di sventure ad esse recate da Goti, Bizantini e Longobardi.

L'iscrizione Modenese di L. Nonio Vero, uomo consolare, lo dice Vicarius Praesecti Per Italiam (9). I suoi gradi surono di Correltore, Conte e Preside e parmi che risponda al Pro Prasfeetus C. Giulio Proculo anzicitato e che l'Italia qui mentovata sia quella a destra e sinistra del Po; così S. Atanasio, tra i vescovi esiliati nel 1v secolo, rammentando quel di Milano metropoli d'Italia (3), intende certamente di quella a sinistra del Po. Altra iscrizione colle parole Transpadan, P. è quella

<sup>(1)</sup> Epist. 1. 14.

<sup>(9)</sup> Maffei Ver. ill. viii, N.º 48; Cavedoni Marmi Modenesi N.º 163.

<sup>(3)</sup> Opere vol. 1, parte, 1, pag. 399.

di Gn. Marcio, della quale le ultime linee non le so intendere, ed essendo tratta da libri, convien dire che i primi editori non l'abbian data essata (1). Ad ogni modo Traspadana è detta la regione di Milano e Torino nel panegirico recitato nel 343 a Costantino (3).

Quando poi l'impero occidentale fu partito in quattro prefetture del Pretorio, l'Italia (giuntevi le isole e le due Regie) ne fu la prima con nome di Diocesi, essendo ancora divisa in due parti sollo altrellanti Vicarii del Praefectus Praetorii per Italias (3); de' quali uno, detto Vicario di Roma, stava a capo della giurisdizione dalla Toscana in giù; l'altro appellato Vicario d'Italia presiedeva ai giusdicenti nei paesi della penisola già costituenti la Gallia Cisalpina presa nel senso più lato. Di questi Vicarii d'Italia troviam mentovato prima della metà del 1v secolo L. Crepereio Madaliano (4) ed al suo termine Cronio Eusebio (5), Ouindi è ch'io credo ch'errasse Trebellio Pollione (6), dove dies che Aureliano, vinto Tetrico, lo pose Correctorem totius Italiae, cioè della Campania, Sannio, Lucania. Bruzzi, Apulia, Calabria, Etruria, Umbria, Piceno, Flaminia e di tutta la regione annonaria; cioè, infine, de paesi non costituenti il Vicariato d'Italia, meno che i due ultimi. Errore emendato, a parer mio, da Vopisco (7) scrivente essere stato Tetrico fatto allora Correttore di Lucania soltanto.

Presidera il Vicario d'Italia a quattro grandi regioni della ponisola rotto da alirettanti consolari, cioè Venesia el Istria, Emilia, Ligaria, Flaminia con Piceno Annonario; poi a tre provincie rette da Presidi, vale a dire Alpi Corzie e lo due Rezie. Come la voce Italia era passata a significare il paese, che il Romani, prima con proprira, poi con irosa desominazione, chiamato avevan Gallia Cisalpina; così Ligaria non valse più il tratto in monti e colli tra il Po ed il mare, ma quello piano da alsestre che n'è alla sinistra; costituira resendo:

<sup>(1)</sup> Mommsen I. R. N. 1460, 61; 1884.

<sup>(2)</sup> Incerti cap. vn.

<sup>(3)</sup> Occid. p. 10, 65.

<sup>(4)</sup> Mommsen in Lachmann 11, 909; Henzen 6480.

<sup>(5)</sup> Grutero 399, 3.

<sup>(6)</sup> In Tetrico cap. 23.

<sup>(7)</sup> In Aureliano cap. 39.

allora la Liguria da Lombardia e Piemonte Traspadano segue ad Galloram finaci (), cide is ino ad Avigliana termine Taurino ed Italico. Per converso, il paese tra Genova, Nizza ed il Po, già comprendente i Liguri mediterrane i egran parte de marittimi e montani, fu denominito dall'alpi Cozzie. Prima ancora che quell'inversione di nomi divenfasse officiale, doveva essere satta popolare, e ne vedermon esempio in P. Potio che, mentre i colleghi suoi appellansi Giuridici nel Traspado, vien detto Giuridico d'Emilia e Liguria.

Imperciocchè alla Liguria (u sovente in giurisdizione associata l'Emilia (avveganchè no confinassero, potte csesodo a scacco sovr'ambe le rive del Po), nel codice Teodosiano ed all'anno 323 venendo mentorato qual consolare dell'Emilia e Liguria Ulpio Flavisino, ed al 385 un Romolo, avvertendomi il Conte Vesme che il Giunio Rufo, detto consolare d'ambe le provincie all'anno 321, ne'migliori codici è sertito soltanto Consolare d'Emilia; così trovara pure il Peyron ne' palimpesti di Torino (9), ed aggiungo che di un consolare, esercente la giustizia capitale in Vercelli di Liguria col mezzo di un Lietor ossia Spicialute, e nel tri secolo, para S. Girolamo (3).

Noto però che in marmo Avellinate evvi parola di Giulio Rufiniano (1) posto tra i consolari da Costantino, quindi consolare d'Émilia e Liguria, parendomi che sia lo stesso che nel codice Todosiano è detto Innier Buf; cra, siccome i due ferono consolari alla stessa età nelle stesso provincie, fa d'ospobudare alla terita de'nomi invalsa a que' tempi ei ni virtà della quale Bufus, Bufusu e Bufuinust denominano una sola e stessa persona (3'. Della sola Liguria è però appellato consolare all'anno 396 un Arriano e dell'Emilia sola un Dulcizio all'anno 397 (2)

Leone Rénier, che fu primo a ticercar le memorie degli ufficiali preposti alla coscrizione, ossia Dilectus Militum nel

<sup>(1)</sup> Paolo Diacono II, 15; Procopio II, 28.

<sup>(9)</sup> Fragm. cod. Theod. Acc. di Torino xxvIII, 945.

<sup>(3)</sup> Epistola 1.

<sup>(4)</sup> Muratori 1019, 2; Mommsen I. R. N. 1883.

<sup>(5)</sup> Derossi Bull, di Archeol, Crist. (1869) pag. 7.

<sup>(6)</sup> Cod. Theod. IV, 22, 4; XIII, 10, 3,

Romano impero, toroò che si hanno cinque sole iscrizioni di Dilectatores, essendo codesta cura solitamente affidata ai Cenzores ossia Cenziores in Italia e nelle città che fornivan solidai isle igioni. Due di cese ne appartengono e sono di alti personaggi; la prima è di un Tito Ceserio Statio Missea de Dilectum Inniorum A Diro Hadrison In Regionem Transpadanam, e trovasi a Costantina (1); è la seconda di un Lucio Valerio Procule Procurator Augusti Alpium Maritumorum Delectatori Augusti etc. e fu scoperta a Mulaga (3). Como appellarazi Bioteste la scella de' cittadini per riempir le legioni, così Imperium denominavasi quella del provinciali e socii andani nelle costi et da essailiari (3); eranto ilorecciò degli alti impiegati alla leva militare delti A Copite ed A Militisi (4), ai quali aggiungansi i Militize Petitora (3) che mi paione gli (gnobili reclutato).

L'assistenza alimentaria, che istituita in Italia da Traiano, fu poi fomentala da M. Aurelio, si sparse anche da noi, altestandolo la lapido Affricana di Cazio Alcimo Feliciano con quella Greca di Lucio Didio Marino, uomo egregio, ambidue Procuratora Minenterum Per Trauspadem Mistriam Et Liburnium (6). E siccome centro geografico della Traspadana, compresivi Venezia e Finili, acerbe Verona, in questa città stava irrepolero Familiae XX Libertatis Regionis Transpadamae (7), cibè de servi costà deputati a riscuptere la vigesima delle matumissioni.

La base romana di C. Celio Salurnino, ascritto solto Costantino tra i Consolari, fra molti uffici, lo dice Ezaminator Per Italiam, voce insolita e non ricercata da Garracci ed Heazen (6), ma che parve al Mommsen valesse come Ezazder auri et argenti promicine alticuis (8). Vedendo come a que' tempi la

- (1) Mélanges d'Épigraphie p. 75; Inser. d'Algérie, 1817.
- (3) L. cil. p. 88; Levi lordao Portugalliae Inser. Rom. (1859) n 339; Orelli - Henzen 5040-6928; Muratori 1056, 4.
  - (3) Livio x11, 5.
  - (4) Orellt 2922, 3565, 3560, 61.
- (5) Muratori 788, 7; 794, 7; 796, 5. Seppure A Militiis non è dette semplicemente invece di A IIII Militiis.
  - (6) Maffel 469, 9; Grutero 409, 4.
  - (7) Maffei 199, 5; Ver. Ill. vi, n.º 34.
  - (8) Revue Archéol. (1862); Mem. dell'Istit. 11, p. 15.
- (9) De C. Coelii Saturnini titulo p. 38.

voce India significasse in ispecie l'Italia superiore, e con quanta cura si vigilasse all'esattezza delle misure, io penso che Saturnino fosse ispeliore sui pesi e sulle misure nella Circumpadana, quantunque, poco dopo, indicasse quella voce un pesatore (i). La terra di Pondernon non guari lungi dalla strada che da Vercelli portava ad lvrea, ebbe nome dal Ponderarium nolo per iscrizione or al l'Università ed illustrata dal Gazarez (v).

Detto de magistrati supremi, aggiungero una lapide riferentesi all'estremo opposto della minor magistratura; imperciocche di un Magister Pagorum intese l'autore dell'epigrafe, quando lo disse Magister Vicorum; curavano poi ne villaggi sopratututo le cose edilizie.

# N.º 190. A. C.VIRIVS.FVLFENNIVS

# MAGISTER . VICORVM B....RVM.MATRVCINORVM BREONORVM.FERANTINORVM

Quest' iscrizione, che si volle scoperla nello scorso secolo nelle valli superiori di Lanzo, rimase sconoscinta agli scrittori

locali, come a tutti i nostri, cosicchè solo esemplare è quello, che il Terraneo inseriva nel 1770 ne' suoi manoscritti fascicoli epigrafici dell'Università, dicendola avuta dal Carena e trovata nel lnogo di Brenno a me ignoto. Chi suppose il marmo diede al personaggio due gentilizi non rari in Piemonte, privandolo del cognome, della tribù e paternità; de' quattro nomi de' Vici, obliterò il primo, ma in modo da invitar a riporvi il Belacorum dell'arco di Susa; il secondo e quarto ei li tolse dai Marrucinorum' . . . . Frentanorum di Plinio (3) od , a meglio dire, da malcurata trascrizione moderna della Storia Naturale; il Breonorum poi, lo trasse dai Breuni dell'iscrizione de' trofei dell'alpi. Gli antichi popoli di val di Lanzo, spettando al regno e poi provincia dell'alpi Cozzie, come non mai insigniti della romana cittadinanza (4) (a mo' degli altri alpini e della Gallia montana ed Elvezia), eran distinti in Pagi, nou mai in Vici, che dai Pagi troppo differivano.

<sup>(1)</sup> Cassiodoro Variarum v1, 18.

<sup>(2)</sup> Del Ponderario (1854) p. 38.

<sup>(3)</sup> Libro 111, 17.

<sup>, (4)</sup> Ne è prova il marmo di Cledio Caste veterano al N.º 175.

Dopo che i Romani, due secoli prima dell'èra volgare, chber tacciato d'Italia Galli e Cartagiesei, lota l'independenza ai Cisalpini e ridotte in lor potere la pianora Taurina e la Veneta, convertirono in provincia quanto va dall'Aesir all'alpi. Dovettero allora congiunger tutta la Cisalpina alla metropoli, prolungando la vie che da Roma andavan già a Cremona e Piacezza sulla sinistra e destra del Po, tanto essendo voluto dal romano sistema di occupazione militare andante di pari passo col traccimento stradate, e henche di strade aperte allora nella Traspadana tacciano gli storici, sin da quell'età dovettere esistere indubitatamente.

La via Flaminia, andante da Roma a Rimini, fu proseguita mel 157 dal cosole M. Emilio sino a Piacerza e dal nome suo detta Emilia di Lepido (1). Coll'occupazione dell'ulterior provincia, non dove tardra I avia a dessere prolugagata, risalendo per breve iratlo la destra del Po, pol varcalolo a Pavia, indirizzandosì a Torino e dal confine di val di Snsa. Questa via e suo prolungamento dagl'itinerari del sit e sv secolo è data così (2).

| Itinerario di Antonino.       | Lo stesso.             |
|-------------------------------|------------------------|
| A Mediolano per Alpes Cottias | A Mediolano Arelate    |
| Viennam.                      | per Alpes Coltina.     |
| TicinumxxII.                  | Ticinum xxII.          |
| Laumello xx11.                | Laumellum xxII.        |
| Rigomago xxxvi.               | Cottine XXIII.         |
| Quadratis xvi.                | Carbantia XII.         |
| Taurinis xx1.                 | Rigomago x11.          |
| Ad Fines xvi.                 | Quadratisxv.           |
| Segusione XXIV.               | Taurinis XXIII.        |
| Ad Martis XVI.                | · Fines XVIIL          |
| Brigantione elc x1x.          | Segusions xxxIII.      |
|                               | Ad Martis XVI.         |
|                               | Brigantione etc xviii. |
|                               |                        |

<sup>(1)</sup> Livio XXXIX, 2.

<sup>(2)</sup> Seguo l'edizione di Fortia d'Urbaia.

#### Itinerario Burdiralense

| Mansio Brigantio XVII. Inde ascendis Matronam. | Brianzone.                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Mutatio Gesdaone x.                            | Cézanne.                         |
| Mansio ad Martis vilil.                        | Oulx.                            |
| Civitas Segusione XVI. Inde incipit Italia.    | Susa.                            |
| Mutatio ad Duodecimum, XII.                    | Tra Bussolino e Borgone.         |
| Mansio ad Fines XII.                           | Avigliana (maasinistra della Dor |
| Mutatio ad Octavum Vill.                       | Tra Collegno e Pianezza.         |
| Civitas Taurinis vill.                         | Torino.                          |
| Mutatio ad Decimum x.                          | Tra Settimo e Brandizzo.         |
| Mansio Quadratis XII.                          | Rimpetto a Verrua.               |
| Mutatio Ceste XI.                              | S. Genuario.                     |
| Mansio Rigomago VIII.                          | Trino vecchio.                   |
| Mutatio ad Medias 1x.                          | Rimpetto a Casale.               |
| Mutatio ad Cottias , XIII.                     | Cozzo.                           |
| Mansio Laumello X11.                           | Lomello.                         |
|                                                |                                  |

I tre vasi di Vicarello al lago di Bracciano trovati nel 1852 (t), poi il quarto fatto conoscere dal P. Garrucci (3) e segnanti l'itinerario da Cadice a Roma, pongono sulla via dell'alpi Cozzie queste stazioni.

Mutatio Duriis ...... vint. Dorno. Civitas Ticeno ......xu. Pavia.

| L°                 | Brigantioxviii.   |
|--------------------|-------------------|
| Brigantium XVIII.  | Gruentiavi.       |
| Druantium xt.      | Goesao            |
| Segusionem xxiiii. | Segusio XXIII.    |
| OcelumxxvII.       | Ocelo xx.         |
| Taurinis xx.       | Taurinis xx.      |
| Quadrata xx.       | Quadratis xxiIII. |
| Rigomagum xv1.     | Rigomagi XIII.    |
| Cuttias xv.        | Cuttiae xxnn.     |
| Laumellum xiii.    | Laumellum XII.    |
| Ticinum etc xxi.   | Ticinum etc xx.   |
|                    |                   |

<sup>(1)</sup> Marchi La stipe delle Acque Apollinari ecc. (1852); Henzen 5210. (2) Revue Archéol. (1862) p. 254; Dissert. Archeol. 1, 360.

# IV.º A Narbons Taurine

| III.º             |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Brigantio xvIII.  | Brigantione xvin.         |
| Summas alpes vi.  | Druantio vi.              |
| Caesaeonev.       | Tyrio                     |
| Segusione XXIIII. | In alpecottia xxIIII      |
| Ocelo xx.         | Ad Martis xxvii.          |
| Taurinis xx.      | Ad Fines XXXX(1), . xvil. |
| Quadrata xxiii.   | Augusta Taurin xxIII.     |
| Rigomago xvi.     | . QuadrataxxIII.          |
| Cuttiae           | Rigomagoxm.               |
| Laumello XIII.    | Cuttias xxIIII            |
| Ticino elc xx1.   | Laumellum x11.            |
|                   | Ticinum elc xxi.          |
|                   |                           |

Non è mio scopo di accertar le distanze segnatevi, nè di determinare le rispondenze di quelle mutazioni e mansioni colle odierne città o terre, ciè essendo già stato discusso da Durandi, d'Anville e segnatamente dal P. Garrucci e dalla Commissione preposta alla carta delle Gallie (9). Raccoglierò soltanto i militari che son lungo questa via o de quali si la positiva notizia, tralasciando lo squarcio della tavola Petulingeriana, che segtendo la via da Placenza a Brianzone, giunge a Torino tendo la destra del Po per Broni, Tortona ed Abti.

# M.\*191. IMPER ANTONINVS PIVS.AVG PONI CVRAVIT

I VIII

Mollissimi dovellero essere i primitivi miliari della repubblica, poi di Augusto, poi di Claudio per le grandi resituazioni dello vio nell'alpi ocirica esse, ma son tutti periti, il più antico essendo il segonate a Cozzo di Lomellina, gil Suttiare Costità da Torino, cosicchè il numero Lvus darebba appunto la media tra essi patturale essendo

Miglia 23 + 17 dal Monginevro all'antico confine d'Italia.
 Vedi anche Cartè de la Gaule sous le proconsulat de Cévar, par le Général Creuly, 1864; Bertrand Les voies Romaines en Gaule, 1884.

che, come nelle strade militari, le distance delle stazioni fosser misurate dalla città principale appite dell'alpi, cioè da Torino; che poi, non sian misurate da Pavia, lo dimostra il fatto che tra Pavia e Gezzo non intercedono che 33 miglia. Moyranesiana e falsa è quella che il Marini, nel volume è della nuova collezione d'antichi scrittori pel Mai, tolse dal Darandi, segnateri miglia xxvi.

Nel villaggio di Chiavrio a sinistra della Dora Riparta e presso la strada all'alpi Cozzie, trovavasi giusta il Barloli (1) quest'iscrizione: Gallus El Volusianus Falice Ponure. Era sensa dubbio mutila all'eccesso, ma se ne arguisce tuttavia ch'ora un militario, il quale (anziche dai congeneri di Perugia, Ginevra e Roma e dai milliari d'Affrica (2)), dal similissimo milliario di Sion nel contermino Vallese (3), amo di resistuirlo a questo modo.

N° 192. impp.dd.nn.GALLVS.ET VOLVSIANVS pii.FELICES.augg. POSVERE È della metà del secolo III; il figlio Volusiano essendo stato dichiarato Cesare da Treboniano Gallo nel 252, venendo poi ambidue uccisi nell'anno seguente.

I miliari di Cozzo e di Chiavrie si riferiscono a rialtamenti fatti da Antonino Pio e da Treboniano Gallo alla strada teudente all'alpi Cozzie; più tardi, per onorar gli Augusti, anche quando non 'avesser restituita alcuna via, simolazzon miliari col loro nonne, poi si rasero gli antichi per apporri nuovi titoli, infine si caporolsero. Di ciò daremo esempi, cominciando da questi di Costantino, quasi identici e dissepolti a Chivasso i due primi nello scorso secolo, essendo il teryo ad Ouls sotto il Monzinervo.

Messo in luce dal Delevis (4), è il primo in grossa lastra

Antich. del Piemonte ms. p. 20. Lungo la via stessa, a Rivoli, vedesi una grossa colonna, tutta corrosa e che apparisce un milliario.
 Muratori 253, 1; Orelli 281, 1000; Henzen 5541; Rénier Inser.

de l'Algérie 1671, 72, 4312, 14, 26; Borghesi Iscriz. Perugina p. 106.
(3) Orelli 5063; Mommson Inser. Helvet. n.º 310.
(A) Bracella di michaelicationi na (1721) p. 60. Felli park la di

<sup>(4)</sup> Raccolla di antiche incrisioni ecc. (1781) p. 59. Egli però la dà come fosse intiera.

E. 193. DN . IM p. c AES E. 194.
Fl. CON stanti
NO . MAx.p. F
VICTORI.aug..
PONT. M. trib.
Pot.XXIII.imp.xxii
CON.VII.p.p.prg
CON. Humana

BVM . Berum

OpTIMO.prin.BO

L IMP.CAES.FLA.
CONSTANTINO.MAXIMO.P.F.
VICTORI.AVG.PONT.MAX.
TRIB.POT.XXIII.IMP.XXII.
CONSVL.eii.P.P.PROCOSS.
HVMANARVM.RERVM
OPTIMO.PRINCIPI.DIVI
CONSTANTII.FILIO.
BONO.REIPVBLICAE.NATO.

M.º 195.

D.N. IMP. CAESARI
FL. CONSTANTINO, MAXIMO.
P.F. VICTORI. AVG. PON.TMAX.
TRIB. POT. XXIII. IMP. XXII.
CONS. VII. P. P. PROCONS.
HVM ANARVM. RERVM. OPTIMO. PRINCIPI
DIVI. CVMSTANTI. FILLO

## RONO REIPVRI ICAE NATO

di verde di Susa, per la ineguale strultura del marmo, mancandovi quarantassi elttere, quello al N.º 195 è in colona di quel schisto che chiamiamo sarizzo e che non fu adoprato in Piemonte prima della decadenza; in calce all'inedita storia di Chivasato li suesri il P. Borla IV, essendo stati rinvenuti all' 2 aprile 1712 nel suo convento in quella città. Il milliario del N.º 191 finalgiato parimente in colonas, trovasi ad Oulx alla falde del Monginevro, terra rispondente all'antica stazione Ad Martis.

Grande analogia hanno queste iscrizioni tra sè e con altre

<sup>(1)</sup> Ms. della biblioleca del Re in Torino.

d'Italia poste in quell'anno a Costantino in Pavia, Parma, 'Cesena, Pesaro, Altino 'O, totti militari lungo la Flaminia, sue diramazioni e prolungamento; il numero delle miglia è conservalo solo in quella di Gesena. Non apparendo abitata Chivasso mell'età Romana, i due titoli debbone esservi remui dalla vicina Matatio ad Deciniumo o dalla Manio 'Quadratis, ambe sulla strada di Pavia, lungo la quale è Chivasso a 25 chilometri a greco da Torino. Sono adunque tre militari aventi già negli accocii o dadi scritte le distanze alla maggior città prossima, cioè a Torino, como vedemmo in quello di Cozzo; ma essendo gli zoccoli in pezzi staccati (come avverti il Maffei pei militari della Narbonese) andaron facilimente perdutt.

Questi tre militari avendo la xxui podestà tribunicia, colla xxu acclamazione imperiale el il vu consolato, rispondona all'anno 328, decimosesto dopo la discesa di Costantino da unoi e la presa di Roma; dunque convien dire che vaccando egli il Monginerro, visto il cattivo stato della strada, la instaurasse sino a Roma, collocandovi i militari anzidetti, che (tolii quelli della via Giufia Augusta presso Nizza) son quasi i soli che rimangano in Piemonte. Per migliorare le comunicazioni militari col Reno e col Dambio, fin allora instaurata la via per Torino ed Ivrea al Sommo Pennino ed in Elveria, come dai militari di S. Maurice (vi); for pure la via da Altion.

N.º 196.

reparatoribus
orbis romanicon
servatoribus reip
et omnium provincial
DD.NN.FL.IVL.CONSTANTIO
AVG.ET.FL.cla VDIO
CONSTANTIO CAFSARI

all'alpi Carniche ed oltre. La frase Humanarum Rerum Optimo Principi è frequente ne 'milliari di quell'età, come quella di Domino Rerum Humanarum (3), cioè signore delle cose e genti civili.

È questa in colonna

<sup>(1)</sup> Capsoni 11, p. 132; Aldini N.º 13; Muratori 259, 6; Gudio 95, 6; Grutero 159, 6; Chiaramonti Hist. Cesenae 11; Vincenzi De Rubicone antiguo cap. x1; Olivieri M. P. N.º 23; Grutero 283, 3; Furlanetto N.º 23; Orelli 5055.

<sup>(2)</sup> Mommsen Inscript. Helveticae N.º 312 o segg.

<sup>(3)</sup> Orellí 1146. Il milliario presso Muratori 462, 4 non è dell'Asta nostra, ma di quella di Spagda.

di granito rosso tolta a qualche edificio e di 0,58 di diametro, ma senza le miglia. Fu rinvenuta nello scorso secolo, forse in Torino, ma certamente lungo la strada Roméa (1); stampavala corrottissima il Muratori, quindi Ricolvi e Maffei (9), ed ora è all'Università.

Come per moli esempi, pongo nella prima linea, Propagateritus, Liberatrius, Repractorius; si faq ud distinzione tra Roma e l'Italia (Respublica) ed il rimanente impero (Provinriales); i soddati, avvegnachè quasi tutti harbari, essendo allora fatti Romani, opport diventando tali dopo la milizza, i milizza hanno pure Conservateri Militus El Provinciclium (3). Flavio Giujio Costanzo, più noto sotto il nome di Gallo Cesare, era nipote di Costantino e fratello di Giuliano Apostata. Tobe questi dal padre il nome di Costanzo, dalla famiglia quelli onorifici di Flavio e di Caudio, credendosi disceso da Caudio il Golico. Dichiarato Cesare nell'anno 351, con Costanzo Augusto fa consolo nei tre seguenti, poi ne fu ucciso nel 354, ed in questo triennio fu posta la riferita iscrizione(v).

II.º 197. IMP CAES
PONTIFEX MAX
CLAVDIVS IVLIANVS
SEMPER AVG

1.º 198. imperator CAESAR pont. m AXIMVS claudius IVLIANVS sEMPER AVGVSTVS

N.º 199. IMPERATOR CAESAR CLAVDIVS IVLIANVS PONTIFEX MAXIMVS SEMPER AVGVSTVS IMP.CAES PONTIFEX.MAX FL.CLAVDIVS.IVLIAN SEMPER.AVG

M.º201 IMP.CAES. N.º202. IMP.CAESAR PONT MAX
PONTIFEX.MAX. CLAVDIVSIVLIANVSSEMPER
CLAVDIVS.IVLIAN AVG
SEMPER.AVG

- (1) Terraneo Adelaide illustrata 1, cap. 16.
- (2) Pag. 261, 5; 1, 233; p. 213, 1.
- (3) Modo già trovantesi nette Epistole 60, 61 libro x di Ptinio.

5.° 200.

(4) Cf. Orelli 1089, 1106, 5586 e qui al N.º 903.

È intagliata la prima in colonnina di marmo bianco di si sotti diametro (9,30) da non aver pottuo mai servire ad uso di milliario, più probabile essendo che portasse una protome di Giuliano; è all'Università e fu stampata dai tre soliti collettori (1), milliari essendo l'altre cinque, cui manca sempre, per la ragione anzidetta, il numero delle miglia. La seconda, in colonna di marmo bianco con 0,80 di diametro, fu trovata in Acqui giusta lo Zaccaria (3) che lessela con oscilanza, ed andò quindi all'Università; rerde (giu che le parole Imperator e Pontiges Maximus vi siano state crase dai Cristiani in odio del-Papostata, mentre è vidente che ho corrosione devesi al tempo.

La lerza, tutta a disteso, su rinvenuta nel gennaio del 4719, in colonna di marmo, scavandosi (como rilevo da antica scheda) nel mezzo della chiesa di S. Francesco in Tonior: su stampata allora dal Massici (3), che invertù la giacitura delle linee, e portata poscia all'Università; ora più non vi si vede, ma è dessa quere presso il Donali.

Alla quarta, coll'onorifico di Flavio, su poscia sovrapposto il titolo di Valentiniano e Valente, che darò in seguito. Troppo sospetta è però la fede dell'unico editor suo Eugenio Delevis (di dicentela in colonna di marmo bianco dissepolta in Torino nel 1781 scavandosi nel palazzo Salmatoris, mentre nessun altro n'ebbe notizia.

Stava la quinta in Torino, ne primordii dello scorso secolo, col titolo di Giuliano sovrapposto a quello di Valentiniano e Valente; fu data corrottissima da Guichenon, megito da Guidio colla nost Tavrini in patatio in columna (3). Vedevali la seata nell'abhazia di S. Giusto in Susa, e fu data da Doni e Guichenon (6. Accenuerchbero questi milliari di Giuliano a grandi riattamenti della strada militare tendente pel Piemonie a Costantinopoli, effettuati nel biennio del suo impero (361-363), ma non duraturi, essendosi dovulo procedere ancora a nuori.

<sup>(1)</sup> Muratori 264, 1; Ricolvi I, 249; Maffei 213, 2; Donati 71, 1. (2) Excursus p. 50; Donati 151, 3.

<sup>(3)</sup> Pag. 480, 1; Donati 151, 6.

<sup>(4)</sup> Raccolta d'iscrizioni ecc. (1781) p. 95, 8.

<sup>(5)</sup> Ant. inscript. p. 95.

<sup>(6)</sup> Pag. 130, 68; p. 57.

ristauri, come attesteranno le seguenti iscrizioni. Non a caso ostentasi in questi milliari il grado di Pontefice Massimo, gratissimo a Giuliano iniziatore dell'impossibile restituzione del paganesimo.

# R.\* 263. LIBERATORI ORBIS ROMANI RESTITUTO RI LIBERTATIS ET REIPV BLICAE CONSERVATO RI MILITUM ET PROVIN CIALIUM DOMINO NOS TRO MAGENTIO INVIC TO principi victori ET TRIVMFATORI SEMPER AVGVSTO

E gil, due lustri prina, la pubblica servilila rinnovalo aveva i milliari intitolandoli » a Magnensio 
d'occidente, non foss'altro 
che per poter con ampollose parole magnificarne 
il nome e la gloria. Cancellatine i titoli dopo la 
sua morte, uno solo da 
noi ne rimase edito dal 
Delvis'(l'Ocentrovantesi 
cellevis (l'Ocentrovantesi 
Delvis'(l'Ocentrovantesi 
Delvis'(l'Oc

nel borgo di S. Genuario sulle fini di Trino presso al Po e sulla strada da Pavia a Torino; sott'esso e capovolto leggesi il titolo posto pochi anni dopo a Valentiniano e Valente.

Non seppe capire il Delevis il contenuto della consunta linea ottava (che veramente nella sua stampa riesce inintelligibile), non pensando a consultare il Veronese milliario di Magnenzio 39, posto Inicio Principi Victori; non durò costui che dall'anno 350 al 333, breve lacuna nell'impore di Costano. Come tutti i principi della decadenza, ripete Magnenzio una formola gonfia e propria del tempi, che trovasi pure ne' milliari di Bologna, Verona, Ascoli, Petritoli (3) ed in lapitil Romane presso Maratori, Guasco e Grutero (3), la più ampollosa di tutte credendo io sia quella nella quale Dicoletziane e Massimiano son detti Diis Geniti Et Dorum Creatores (5). In memoria letta nel 1834 alla nostra Academia, l'iscrizione Grutraina segnis.

<sup>(1)</sup> Raccolta ecc. p. 8.

<sup>(9)</sup> Maffei 105, 9; Ars Crit. Lap. 111, 4; Donati 150, 9.

<sup>(3)</sup> Grutero 281, 104 Muratori 263, 1; Schiassi Museo di Bologna p. 35; Bull. dell'Istit. (1845) p. 16, 64; De Minicis Iscriz. Fermane p. 411.

<sup>(4)</sup> Pag. 395, 5; Museo Capitolino 1, p. 200; 271, 4; 1080, 1.

<sup>(5)</sup> Revue Archéol. N. S. (1862) v1, p. 318.

siupendamente illustrata dal Borghesi (3), cho rivendicavala a Magnenzio, malgrado l'erasione del nome. Bene è da maravigliare come al sommo epigrafista costi l'eggente quella dissertazione non sia stata suggerita l'iscrition nostra a lui sconosciuta, cole (gerbando intaltoi nome di Magnenzio) conferiva assoluta certezza a quanto egli con tanta dottrina e sagacia saveza dedotto.

M.º 204. dd. nn. ffll. valentini M.º 205.
ANO ET VALENTE FELI
CISSIMIS. AVGG. ANG

\*205. dd.nn.ffll. VALENTINI ANO ET VALENTI FELICIS SIMIS.AVGG

K 9 206

DD NN FLL VALENTINIANO ET V ALEN (i VICTORI bus AC TRIVMFATORI bus SEMPER AVGG BONO r.v. NATIS

Spettano questi militari a Valentiniano e Valente coregnanti dal 361 al 378. Il primo è quello presso il citato Gudio, abbasso al quale stava il tidolo anteriore di Giuliano Apostata, ed era in una colonna. In Torino stara pure il secondo stampato dal Muratori (3) dalle sue schede. Ignoro tuttavia se questi due primi siano uno stesso milliario stato mal letto, quello al N.º 205, ma con variante lezione, è pur dato dal Marini 3), che ne riporta pure qualchedun altro.

Pongo lerzo quello scoperto a S. Genuario e sovrapposto al titolo capovolto di Magnenzio dato al N.º 203; unico ed inesatto esemplare è quello del Delevis, sul quale supplii le lettere corrose, emendando EPL in FLL (Flavisi) e compiendole giusta altre iscrizioni di quegli Augusti.

<sup>(1)</sup> Dichiarazione di una lapide Gruteriana ecc. Accad. di Torino vol. xxxviII. Opere III, p. 463. (2) Pag. 264, 7.

<sup>(3)</sup> Ap. Mai Scriptt. vett, nova collectio v, 260, 6.

Quì noterò un abbaglio dello Zaccaria (1) cui parvero falsi certi miliàra idadotti dallo Spono (2) e danti alla città di Sua il nome di Colonia Iulia Felix Libera; quindi per esservi quattro volte segnate le miglia in modo, che a lui parve insolito. Ma egli non badò che-il ramuentatovi Ferum. Seguiarorum (3) non è la nostra Susa, ma si Feurs en Forez presso Lione, dove que' den miliàrati di Massimino futro visti dallo Spon; neppur badò che le lettere L. I. II. III. IV. non significam Lapir Primus etc., ma Lueca Prima, Secunda e via dicondo, come usara ne milliari dilla come.

Da Torino il tratto che risalendo la Dora andava al confine romano, cioè ad Ocelum (Drubiaglio, regione Malano, a paro di Avigliana, ma alla sinistra della Dora) era già fatto nell'ultimo secolo della repubblica, quel borgo appellandosi da Cesare Citerioris provinciae extremum (4). Colà è segnata negli itinerarii la stazione Ad fines così della per tradizione del termine d'Italia sotto la repubblica e gl'imperatori; perdurarono però ad un tempo le due denominazioni, ne' vasi di Vicarello invece di Ad Fines essendo scritto Ocelum. Mancata poi con Cozzio giuniore la famiglia di que'regoli, il regno loro da Scingomago ad Occlum fu riunito all'impero, costituendo la provincia dell'alpi Cozzie. Nell'itinerario Burdigalense (5) leggesi Civitas Segusio. Inde incipit Italia, e primo ad ivi collocarla fu Plinio (6), all'Italia appartenendo essa geograficamente, avvegnachè fosse, con Embrun, une de' due capiluogo amministrativi della mentovata provincia. Nel secolo xit, e per popolar tradizione, ponevansi ancora i confini d'Italia alle Chiuse de' Longobardi, come fu detto a pag. 86.

Le sezioni dell'itinerario d'Antonino danti le strade da Milano a Vienna in Dellinato ed a Strasburgo, ambe per l'alpe Graia, poi da Milano a Magonza per l'alpe Pennina, conducono il viandante da Vercelli ad Ivrea senza toccar Torino. Quella

<sup>(1)</sup> Islit. Lapid, p. 180, 181.

<sup>(2)</sup> Miscelt. p. 186.

<sup>(3)</sup> Hepzen 5916, 17, 18.

<sup>(4)</sup> Bell, Gall. 1, 10.

<sup>(5)</sup> Codice Veronese nella Revue Archéol, (1864) p. 100.

<sup>(6)</sup> m, 21, 1.

dell'alpe Graia fu aperta dai Romani poco dopo la guerra Salassica dell'amon 644 (143 avani Cristo) risalendo la Dora da Ivrea al piccolo S. Bernardo; io ne feci conoscere i bellissimi ruderi (1), ne' quali chi è architetto ed archeologo trora subito le strutture' ed i metodi di circa 3900 anni fa, somma essendono l'analogia colle opere identiche delle via Salaria e Valeria, d'antichissima ma ignota età la prima, fatta la seconda tro secoli prima dell'èra volgare (9). Del rimanente, che questa appanto sia l'età della via per l'alpe Graia, l'abbiamo da Polibio che ne fa espressa menzione (3), e si sa c'he'i nacque quasi 390 a ani avani Cristo e mort circa l'anno 122.

Lungh'essa e pei tratti che, staccandosi da Aosta vanno al Grande ed al Piccolo S. Bernardo, non riname milliario alcano, tolto quello al principio di essa e scolpito nella rupe al taglio di Donnar arente semplicemente il munero xxxvi
delle miglia misurate dal luogo dove poi sorse Aosta. La strada da questa città all'alpe Pennina fu aperta da Cesare ne' principii della guerra Gallica quod iter per alpis, quo maguo sum periculo magnitique cum portorisi mercatores ire consurrant, pateferi volobat (V). La tavola Petulingeriana, nella setione txun, dà la strada da Aosta a Vienna in Delfinato per l'alpe Graia, e nella txvi quella da Aosta a Beningen, presso Basilea, per l'alpe Pennina, nella sectione xvi, la via da Piacenza ad Aosta è comune dapprima con quella di Torino, poi giunta a Cottine volge a Vercelli e ad Ivrea; tanto dicasi di quella da Vercelli a Lodi nella sectione txxxxii.

Le strade di Val d'Aosta essendo le sole verificabili in Piemonte, aggiungerò una tabella delle loro varie larghezze da Ivrea ad Aosta, dove la viu in fondo alla valle ha poco acclivio; poi, dove sale il Mont Jouet e dove, biforcandosi in Aosta, va com molta pendenza, a sinistra all'alpe Graia, a destra alla Pennina. Restringo la via alla carreggiata, escludendone i parapetti.

<sup>(1)</sup> Antichità d'Aosta (1862) cap. v e tav. 1, 11.

<sup>(2)</sup> Livio IX, 43. La descrissi nelle Antichità di Alba Fucense (Roma, 1836) capo I.

<sup>(3)</sup> Presso Strabone IV, 6, 19.

<sup>(4)</sup> B. Gall. 111, 1.

| Da | lvrea | ad | Aosta. |
|----|-------|----|--------|
|----|-------|----|--------|

#### Da Aosta all'Alpe Graia.

| Ponte S. Martino 4,625.       | Mont Jonet 3,200.                |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Taglio di Donnaz 4,750.       | Ponte di Liverogne 3,400.        |
| Ponte S. Vincent 4,640.       | Pierre Piquée3,300.              |
| Ponte di Châtillon 4,620.     | Ponte de l'Eculivas 3,000.       |
| Ponte d'Aosta 4,770.          | Pont Serran 3,000.               |
| Media (Piedi Rom. 16). 4,680. | Media (Piedi Rom. 40 1/2) 3,420. |
|                               |                                  |

#### Ba Aosta all'Alpe Pennina.

#### Al Lago Pennino ..... 3,660.

Cosicchè vedesi che (giusta la pratica dell'età repubblicana seguita nelle vie Salaria, Valeria, Latina e via dicendo) le strade sono assai più strette che non quelle dell'epoca imperiale, e che i tronchi in monte hanno una sezione eguale ai 3/3 di quelli in piano (1).

Delle strade nel Cispado non debbo parlare, osservando soltanto che n'era centro Tortona dove affluivano da Rimini, Genova, Vado e Torino. Di quella segnata nella tavola Peutingeriana sezione xviii ed andante a Vado per Acqui, Rocchetta di Cairo e le Mallare, conservasi in Ponti

#### H . 207. imper. ANTONINVS

PIVS

AVG

PONI

IVSSIT

presso Bistagno ed alla Bormida di Spigno (in colonna alta 2.00 e di 0.50 di diametro) questo milliario eguale al surriferito di Cozzo ed a quattro della via Giulia Augusta presso la Turbia (2). Il milliario col numero povu dato dal Donati (3) siccome a Monteu da Po (Industria), fu veduto dal Ricolvi alla

Turhia (4) dove infatti si trova.

<sup>(1)</sup> A ciò accenna Strabone IV. 6, 6, (3) Spitalieri Notizia sui trofei d'Augusto. Accad. di Torino N. S.

vol. v. 161; Maffei p. 931; Sanguineti Iscriz. Rom. della Liguria p. 399. Questo fu stampato dal Biorci Storia d'Acqui pag. 60. (3) Pag. 209, 1.

<sup>(4)</sup> Presso Maffei I. cit.

#### CIRC YEST GEORGENIZIONS SUBSERVA SCC STRADE

Finalmente due vie abhiamo che facevan capo a Torino; una dalla Gallia, che nel IV vaso di Vicarello è segnata A Narbone Taurinoz; l'altra, nella sezione xix della tavola Peutingeriana, è detta Berkona, Augusta Taurinorum. Dell'altre vie, che nel superior Piemonte Traspadano dovette esistere per collegar Torino con Caburrum, Pedona, Germaniaca o Germaniacami (1) e Perum Vibiti, non tinnane ne memoria ne vessigo.

(1) Così, anzichè Germanicia; v. pag. 227, 228.

#### CAPO XVIII.

#### PROPESSIONI ED ARTI

Quei Remani che lante iscrizioni pubbliche e private posero a chi serviva o dusfurtuava lo Stato, a chi divertiva o pasceva il popolo, di questi ricordi farono avari verso gli seorcenti arti, professioni ed industrio, egniqualvolta non fossero legati in corporazioni; della qual cosa le ragioni si basso nella costituzione della società antica, le prove nelle collezioni epigrafiche. Scarso evunque le memorie di questi, sono secrsissime tra noi, cosicchè un breve numero ne bo potuto raccogliere.

Pongo primo il nome di uno scultore, in bassoniievo che vien detto all'università, con Giove sedente tra due figure femminili stanti; nel dado, sul quale siede il Dio, è scritto Dia Vista. Pra eligiato da Ricolvi e Maffei (1), diceado altrore l'altimo che nel nostro museo « un quadro di marmo » vè tra gli altri, che porta il nome dell'antico artefee, in » che unico è tal bassoniievo fra tutti » (0); cost egli non ri-cordando quanto delto aveva il Fontanini nelle antichità di Orta. Greco è il nome dell'artita, ma acritto essendo in tatimo e non constando che venga il marmo d'altrore, comrie credere che Diademeo avresse stanza in Torino; ad oggi modo, so Greco è l'artefee, romana apparisor la scuola, cioè scadente, leziosa e rigida ad un tempo, come tutte le sculture.

<sup>(1)</sup> Marm. Taur. 11, 1; Mus. Veron. 911, 1.

<sup>(3)</sup> Dedica della St. Diplom. (1797) pag. XIII. La figura di bessorilievo con Diadumeni, ch'era in Roma (Fea in Winkelmann II, 195) fors'era copia del Diadumeno di Policleto.

del secondo secolo, al quale appartiene. Ho detto che il bassoriliero dovrebh' essere all'Università, ciò altestando que' due, ma per rinvenirlo vane risseirono le mie indagini. Diadiumeno è seonosciuto al Ginino compilator del catalogo degli antichi arteteti, a Giulio Sillig che un nuovo e più compiston ediden nel secol nostro, ai molti che quindi si accinsero a fario più copioso (1). Il nome suo, senza prenome nè gentifizio, o nota alcuna di libertinità, indica un sumo Greco e libero.

Un altro artista è forse rammentato nella celebre iscrizione Industrienne di bronzo del nostro museo (4), scrittovi inferiormente, a bulino, T. GRAE. TROPHINYS. IND. FAC; cioè Tisse Graccinia (6) non mai Graccus; come parre al Ricolvi) Trophinus. Industriennis (oppure Industrien, Pacielat, che più mi persuate che non l'Orelliano Paciendom Carnell, oppure il FAGOr. valle a dir Curem Agens del Marini (4); ne posso conseniire collo Zaccaria (5) volente che l'iterizione fosse posta da Trollam, mentre vi si legge che ciò fo per opera del Pastofori Industriensi. Questo biberio di T. Grecio abitava in Industria esercendori la sun professione; locche mi consiglia a preferire Industria da Industriensis, non avendo i servi e liberti una patria legale; e chi sa che non sia quello stesso Trolimo ponente nella stessa Industria un titolo alla Giunnone della padrona. Meroper 9.0.

Ma codesta epigrafe era dessa affissa ad un basamento? E portava questo la statua di L. Pompeo Erenniano cui si riferisce il titolo? Ricolvi lo crede, avvegnachè senza ragioni positive; ma è pur vero che se Trofimo fosse stato autore

<sup>(1)</sup> De pietura veterum (1837 e 1694); Catalogus artificum etc. (1837); Sur les noms des anciens artistes (Revue Arch. 1846); Ann. dell'Istis. Vol. xv1; Raoul-Rochette Supplément au catalogue des artistes (1845).

<sup>(2)</sup> Ricolvi Sito d'Industria (1745); Maffei M. Per. (1749) p. 230; Orelli N.º 62; Gazzera Bodincomago p. 29.

<sup>(3)</sup> Di questi tre gentilizi, soltanto Graccius trovo in Piemonte ed in tapide a pag. 139.

<sup>(4)</sup> Giorn. de' lett. di Pisa (1774) xv1, p. 170.

<sup>(5)</sup> Istitur. p. 202.

<sup>(6)</sup> G. Meropis [ N. | Trophimus | Ser |; è inedito e serbasi all'Università.

della stata (posto che statua vi fosse), od in un lambo della loga, oppore nella pianta avrebbe egli scritto il suo nome, e non sopra una cornicetta infissa alla tavola sollanto con pera di bragzo, e che quindi è cosa labile, come infatti porzione se n'e staccata sino da' tempi antichi. Perciò lo pesso che Trofimo sia nulla più che l'Artifez Characterarina, che sulla cornice di bronzo incise le lettere in modo assai pulito, benebè con poca simmettia d'allineamenti.

Me ne persade ancora il sapersi che, presso i quadratari, non infrequente era da noi l'assanza di scriver nei marani i nomi loro come artefici delle lettere, essendone esempio in incrizione la quela, trovata già nell'Augusta del Bagiensi, fi portata a Dogliani in S. Maria della Piere, dove nel 1603 la traccrisse Monsig. Anciaza, posta quiodi in Torino nel giardino ducale, per l'incendio e Jo sperpero che ne seguì, andò perduta con altre mollissime.

Gii editori suoi a penna ed a stampa la riferirono con assia varianti (), ma non essendo Tonisere, non la soggiungerò, solo nolando ch'è sepolerale e che nel listello superiore stava scritto il nome dell'inalgaiane delle lettere Querria Marmararius, secondo alcuni esemplari; ma l'apografo dell'Ancina, forse solo ad esser iratto dall'origine, legge Q. VARIVS. MARMORARIVS, conicche bastò di un men attento irrascritore per univri prenome e nome nel solo QVARIVS, mutando la lin T. Che pol Marmararius sia nome professionale e non cognome, lo argomento dal non esservi, a mia notizia, marmo alcuno con cognome di tal falta, professionale essendo nel marmo di A. Arrius Chrystendus. Marmorarius (3), quindi, perchè questa linea, appartata dal complesso, non arrebbe motivo di essere, se non si riferisse a chi v'intagliò cornice e caratteri.

L'artefice lasciò pure il suo nome nel marmo Albense di Germano e Marcella, ora all'Università, ove nel listello inferiore leggesi SLVSI. Le quali sillabe, tenendole dapprima il Vernazza qual riunione di cinque iniziali, ne forni l'insolito

Guichenou p. 74; Doni p. 112; Durandi Città di Pedona ecc.
 p. 76; Della Chiesa Descriz: ms. del Piemonte; Bartoli ms. p. 28.
 Giovenazzi Aveia p. 126; molti altri altrove.

complemento di Sepulcivi. Locum. Findique. Secrum. Lunti, (1); notando postic, con miglior pensiero, che: il appicida rumu ipse nomen deripatum voluit, multo, quem Trophimus ille Industriensis itabulae artiflex, minus posterilai se notum optavat. Qui però non v<sup>3</sup> o lo oscurità, ne enigma, perche, punteggiato II vocabolo, si legges. L.VSI, ch'e gentilizio assai noto; il mancar poi dell'ultima I, è caso solito de nomi romani posti al gentitro. Collocato nel listello inferiore, questo nome non ri-chiamava per nulla quello del personaggio dell'iscrizione (3) ed è poi noto che l'iniziale Si, tra molti valori, ha eziandio quello di Sertus, almeno nell'età imperiale (3).

Riferisce il Bonino un' iscrizione Pollentina non multis ab hine annis ibi defossa, sed mutila in marmoreis fragmentis posta già alle due Faustine per decreto de' decurioni da un Salustius Aug . Poll . Eques . Rom . | Ego . Vrban . Magist . | Artis . Notari | (4). Dato che il Bonino stato non sia ingannato nè ingannatore, convien dire che stranamente siasi adoprato a ricomporta colla lapide ch'è tra le sacre al N.º 248 e con quella di Savigliano. ch'è qui sotto; fors'anche ei fu tratto in questa fallacia dal voler nobilitare la professione di notaio, facendola chiamare dai Romani Ars Notaria, mentre quest'arte è quella dei tachigrafi. Un secolo dopo, narrava il Delevis (5) come scavandosi in Torino nel palazzo del Marchese di S. Tonimaso, si fosse rinvenuto un frammento con queste parole Magister . Artis . Notariae . Scribsi (6); ma oltreche il Delevis produsse assai lapidi supposte, nessun raccoglitore di que' tempi n'ebbe notizia. cosicchè si può credere che dal libro del Bonino abbia egli

Germ. et Marc. ara sepulchralis (1787) p. 12, ma senza lo Shusi, che v'è poi nelle Inscript. Albenses pag. 3. La gente Lusia o Lysia non è rara ne' marmi.

<sup>(3)</sup> Borghesi Accad. di Torino xxxviii, 44. La lettera S significa Sexti, Sergii, Spurii (Henzen 6226).

<sup>(3)</sup> Marini Arvali p. 336. In lapide Ginevrina si ha Florus Scribit. Ann. dell'Istituto (1853), ed altrove Zollianus Scripsit.

<sup>(4)</sup> Horae subcesivae (Saluzzo, 1669, 1701) 11, 59; Durandi Piem. Cispad. p. 146.

<sup>(5)</sup> Raccolta di antiche iscrizioni ecc. (Torino, 1781) p. 28.

<sup>(6)</sup> Scribite Scripet hassi in lapidi presso Mommen Bull. dell'Istit. (1852) p. 105 ecc.

tolta quella insolita appellazione. Sincera è però quella di Sarigliano in S. Maria della Piere (1) in graa lastra di marmo avenie seritta la memoria del prete Gurignu o Gudiris ed intagliatavi una vroce, il tutto d'epoca posteriore ai re Lougobardi, cioè presso al mille; abbasso sta il nome dell'artefice in queste parole: Ego Gennal'rius Fici | Cai In Eo Tempore | Fris Magnier | Marmorarius | Aggingasi Fricifec che appose il suo nome nella prima metà dell'un secolo all'epitafio dello Scoto S. Cumano a Bobbio: Fecti: Ishanare. Magister. (3).

Due amanuensi, o copisti, o caocélieri (C. Annio Prisco Seriba Librarius, e M. Mallio Rustico Librarius, ingenuo l'uno, liberto l'altro) si hanno in marmi Esperdiesi della buona eta, edito il primo dal Gartera (3), il secondo da Doni, Grutero, Fabretti, Passionei e Guasco, uno è la Ivrae, l'altro avente segnala la patria, è in Roma in Campidoglio, avvertendo Festo che: Nunc dicentar acribae qui idem Librarii, qui rationes publicas scribuat in tabulis.

Uoisco 4. GELLIVS, che stampò il nome suo in una tazza di terra colta trovata in Torino, giusta leltera del Terranco del 1730 (4); detto di lapide mentovante de' Syprir posti ad Ercole (ch' è quella da me data al N.º 232) vorrebbe il Terranco che questa tazza fosse appunto uno di que' Scifi; na non badò essere inammissibile che un dono di pochi centessini venga ricordato con ammo di molto prezzo, e peaso che quella tazza, d'uso domestico, siasi colà trovata cassialmente. Abbim qui almeno un figulo delle nestre officies, state essendovi in Torino delle vaste fabbriche doliari, come fa detto a ppg. 192.

#### N.º 208. A.TITIO.A.L.BELLICO VIVIR.AVGVSTALI CHORAGIARIO

Dato dal Pingone, stava in. Torino questo titolo ocorario sin dal 4550, e fu portato poi nel giardino ducale, quindi

<sup>(1)</sup> Data con non lievi differenzo dal Novellis nella Storia di Savigliano (1844) p. 16 e dal Gazzera nella Izeriz Crist. del Pirmonte (1851) p. 173. Una simile in Milano si crede del 1x secolo (Giulini vol. 1, p. 83) che è pur l'età della nostra.

<sup>(9)</sup> Muratori Antiq. Italicae 111, 680.

<sup>(3)</sup> Del Ponderario p. 31, 3

<sup>(4)</sup> Presso Ricolvi II, 105.

all'Università e stampato parecchie volte (1). Codesto liberto e Seviro Augustale era anche Choragiarina, cioè capo del Choragium scenico ossia teatrale detto da Festo instrumentum scenarum e da Polluce locus ipse in quo Choragi adparatus est (2). comprendente le cose e le persone disposte ad uscit in scena. nonchè il luogo che le conteneva: Un Choraque in mezzo a' suoi attori è in mosaico Pompeiano (3) e Vitruvio vuole che nei teatri choragia laxamentum habeant ad comparandum (4). Nessuna reliquia o memoria di teatro è più in Torino, ma da questo marmo impariamo con certezza che uno ve ne fu nella miglior epoca e che in esso operava quel gregge scenico, il cui maestro dicevasi Choragiarius. E qui noterò che l'Egger nel dotto suo libro degli Augustali, citando quest'iscrizione, par che credesse che Sevir Augustalia Choragiarius indicasse un che di analogo coll'Augustalis Primus, Augustalis Herculanius e via dicendo, mentre quelli si riferiscon a dignità, il nostro a professione. Ometto il titolo di Ti . Claudius . Qui . Macedo . Phonascus (maestro di declamazione), che il Vernazza pose tra

I.º 209. DIVO TRAIAN

> C.QVINTVS ABASCANVS TEST.LEG. MEDICISTA'R CVLTOR ASCLEPIET HYGIAE

gli Alhensi (5), non essendo esso dell'Alba nostra, ma dell'Alba Giulia di Transilvania ossia Kartsbourg (6). Parmi che il vocabolo Qui accenni alla tribù Quirina e non che costui fosse altresi chiamato Macedone (7), che allora vi sarebbe Qui Et.

Fo seguire due memorie di medici, delle quali la prima è all'Università; sconosciuta agli antichi collettori, fu anzitutto stampata da Ricolvi, Muratori e Maffei, dimodochè è da credere che tornasse in luce circa. I'anno 1720. Inesatte essendone

Fu un equivoco del Gazzera (Ponderario p. 29) e dell' Henzen (N.º 7097 α) il dirlo d'Ivrca.

<sup>(2)</sup> Onomastycon 1v, 15.
(3) Bull. dell'Istit. (1833) p. 91.

<sup>(4)</sup> Archit. v, 10.

<sup>(5)</sup> Grutero 1089, 9; Vernazza Inscript. Albenses p. 54.

<sup>(6)</sup> Acknor e Müller Die Römischen Inschriften in Dacien (1865) n.º 500.

<sup>(7)</sup> Orelli 1788, 2160, 2769, 4719.

le date rappresentanze, ne originarono l'erronee interpretazioni da essi aggiunte; non avendo badato che il marmo è tagliato ad erma già portante in alto la protome di Traiano ila quale lasciovvi tracce patenti della sua impostazione), credettero che adornasse il vestibolo di un tempio dedicato a quell'Angusto, e su opinione del Muratori, che di un antico titolo posto a questi si fosser prevalsi i medici Torinesi per iscrivervi codesta epigrafe. Avvegnachè nel suo disegno sia pure omesso l'incastro del busto, pure fu solo il Maffei a scorgere il vero, notando come: H-rma fuit Traiano iam e viris sublato sacer, cuius forte superior pars egregie erat scu'pta, ac propterea medicorum Tantinensium Asclepii et Hugiae cultorum collegio Abascantus marmor legavit; infatti l'incastro significa che all'erma stava sovrapposta, in marmo disgiunto, la protome, come l'appellazione Dice indica, che dopo la sua morte, cioè dopo l'anno 417, fu da Abascanto donato quel busto.

L'opinione ponente il titolo in un tempio di Traiano su tenuta eziandio da Malacarne e Tiraboschi (1), anzi credè il Verani che il Diro Traian vi fosse scritto dopo, nulla avendo che fare coll'iscrizione d'Abascanto, mentre invece quelle belle e grandi lettere son coeve al busto, cicè anteriori al lascito fattone al collegio medico di Torino. Imaginarono questi che consistesse il lascito in un tempio sacro a quell'Augusto, o casa, o fondo, o giardino che fosse, mentre si ridusse al dono della protome di Traiano, sotto il quale pare che s'iniziassero i collegi d'Esculapio e d'Igia. La legge d'un di essi, edita dopo Spon (2) da molti, spetta al 453; ma il più anziano tra i mentovativi è un Marco Ulpio, che apparisce liberto di Traiano, ai cui beneficii verso que' sodalizi debbonsi attribuire la maggior parte di codeste iscrizioni; aggiungasi che Abascanto. pel nome grecanico, apparisce liberto e-so pure, cioè aotico aervo, come quasi tutti i suoi colleghi in professione.

L'altro medico Torinese trovasi in lapide data da Guichenon, Grutero, Muratori, Ricolvi, Malacarne dopo il Pingone che solo la vide; scrive questi come in alto vi fosse Apollo colla

<sup>(1)</sup> Medici e Cerusici del Piemonte (1786) 1, n.º 1; Lett. Ital. 11, 374. Orelli 1578.

<sup>(2)</sup> Miscell, p. 59.

ticano (1).

Lactac Sor. Il marino era infranto a destra, in C. Clodius. alto ed abbasso, cosa non espressa dal Aquilianus. Pingone; la frattura superiore ci tolse i nomi di Acrone, il cui cognome grecanico è di un liberto. Ponendo

adunque, come si ha in molte lapidi, che C. Clodio Aquilino (anzichè Aquiliano, cognome ignolo, mentre è frequente Aquilino e trovasi in lapide Torinese presso Pingone) fosse figlio e colliberto d'Acrono, cui innalzò il monumento, nonchè alla madre Clodia liberia essa pure, ed alla sorella Leta, il marmo mancante si restituisce così con minime emendazioni, avvertendo che anche Muratori pose questo titolo tra quelli degli Officia Domus Augustae (3).

M.º 210. d. m.
c. clodio c. lib
ACRONI Patri
MEDICO AVG n
CLODIAE Matri
LAETAE SORori
C CLODIVS c. lib
AQVILINVS
f. c.

I nomi di C. Clodio son quelli del patrono, che potrebhe essere stato C. Claudio Marcello prime marito di Ottavia sorella di Ottaviano Augusto, cosicche essendo medico Augusto, lo sarcebhe stato del primo degl'imperatori. Compio il P. in Patri; le tre aste vericali, succedenti al nome di Claudia, le emendo in B. Majarij; quanto al C. Lib., ch'era la qualità di C. Clodio Aquilino, la cosa va da sè. Probabil

Leto (la cui lapide è tra le sacre al N.º 232), che forse diede il cognome a Leta, la quale sarebbegli stata nipote. Come Ahascanto, così codest'Acrone, dal nome grecanico, è prohabilmente uno schiavo venuto dall'Oriente.

<sup>(1)</sup> Bull. dell'Istit. (1844) p. 12.

<sup>(9)</sup> Pag. 883, 3.

Stampò il Fabretti a p. 376 il titolo posto da un M. Licinius | Philomusus | Medicus | Pollentinus |, che da Durandi, Malacarne e Franchi fu creduto di nn cittadino della nostra Pollenza (1), Esso fu però trovato in Roma nel sepolereto de' Licinii e dalle parole del Fabretti argomentasi che fosse l'edificio d'età repubblicana; dobbiam quindi tenere che si riferisca quel nome di città alla Pollenza più vicina a Roma, cioè a quella del Piceno, anzichè alla nostra.

B.º 211. D. ANTISTIAE

> L.DELPHIDIS TESSER.LIGNAR. SODALICI

MARMORARIOR

Volgendo il xvi secolo fu in Torino trovato questo marmo, ed il suo possessore Cassiano Delnozzo, acquistato nel 4566 il feudo di Reano non lungi da Torino, lo trasportò in quel castello, dove ne trassi l'apografo. Pingone, suo primo editore, lo disse: Marmori eleganti, quo sculpta lupa gemellos lactans sub ficu ruminali, delphini

hine inde complicati, columnae corinthiae frondibus acanthi e calatho prodeuntibus ornatae; diederla anche Grutero e Guichenon, ma le sculture (che dovevan essere in lastra staccata e sovrapposta) ora più non si vedono, integra essendo però la lapide. Nella credenza che si fosse questo marmo rinvenuto in Reano, dal bassorilievo descritto dal Pingone fantasticò il Durandi (2), che derivasse il nome del villaggio da quello di Rea moglie di Saturno e che i marmorarii fosser colà motivati dalle prossime cave, le quali, in verità, non forniscono che lastre scislose.

Delfide liberta di una Caia (cioè di donna del casato degli Antistii) lavorava pel sodalizio o compagnia de' marmorarii, e s'intende che quel sodalizio era in Torino dove fu trovato il marmo, ciò spiegandosi col numero grandissimo di scalpellini a che v'era a que' tempi in ogni città. L'Antistia, di cni Delfide fu serva e poi liberta, era di casato Torinese, che ci è noto per due lapidi sepolcrali di lor liberti, data l'una dal Pingone

<sup>(1)</sup> Ant. condis. del Vercell. p. 108; Medici Piem. 1, 3; Antich. di Pollenzo (1807) cap. 13.

<sup>(9)</sup> Marca di Torino p. 105.

e perita, l'altra presso i tre soliti collettori (1) ed all'Università, oltre il Pretoriano T. Antistio al N.º 456.

La quarta linea accenna ad un' arte ch'esercitavasi in servizio de' marmorai Torinesi da Dellide Tesseraria Liquaria, ossia. fattrice di tessere in legno. Eran queste de' modelli a due dimensioni, tagliati secondo un dato contorno, come si pratica ancor oggi, presentandosi poi il campione al marmo, legno o stoffa che si vuol contornare, e con carbone o piombaggine improntandone il perimetro; il qual campione o modello, da Metior, Metor, Meto noi Piemontesi chiamiamo Meder. Dei modelli in legno a tre dimensioni antichissimo è l'uso, e Filone il militare coevo de' successori d'Alessandro dice che: lapides semicylindrarum turrium elaborandi sunt, exteriori ambitu prius dimenso et cuneis ligneis praeparatis qui in eum immiltuntur, distribuendi sunt, ut facile et celeriter elaborent (2). È questa la sola menzione dei modelli in legno, cui l'età nostra sostitul l'apparato grafico, risultato di cresciuta scienza teorica, ma che men chiaramente parla ad no operajo, che da un modello grande al vero, ed a tre dimensioni, sarà sempre più persuaso che non dalle projezioni grafiche.

Grande uso fecero gli anlichi delle crustae o tesseras settiles di marmo (3), per le quali la savriata combinazione di figure e colori, singolarmente pe pavimenti circolari, richiedevano movi modelli per ogni zona. Apprestavansi le tesserae liguese in sottili assiculle di legno; sorrepposte alle lastre di marno, fornivano i contorni degli scudetti, quadrelli, ambrogette, formelle e via dicendo, cangiantosi i modelli oli cangiar per ogni zona, figura e dimensioni. La professione di ammanir tessere vuol esattezza e pasienza, anziche studio e forza; por tevan quindi esercitaria le donne, la cui opera essendo meno costosa, la societa de maromoria Torinesi vi trovava il suo conto. Tanto volli nolare, perchè dell'arte di preparar il lavoro ogli scapellini, rispondente a quella de "moderni

<sup>(1)</sup> Pingone p. 113; Muratori 1997, 11; Maffei 221, 1; Ricolvi 11, 97. Una mortuaria di un Tesserario di pavimenti fu scoperta a Vienna d'Austria. Revue Archéol. (1863) p. 207.

<sup>(2)</sup> Belopaeca, libro v.

<sup>(3)</sup> Pliuio xxxv1, 6; Vitruvio vII, 1.

apparecchiatori, sola notizia è fornita da questo titolo più volte edito, ma non mai spiegato nè inteso.

L° 212.

M.CLODIVS.M.F.MAXVMVS CALIGARIVS.SIBI.ET.QVADRATO.LIB SVO.ET.....

Un calzolaio è mentovato in questa sicrizione del seminario di Vercelle (1), la quale averà omessa, ogniquatolta nell'ottame edizione dell'editto Dioclezianco di Stratonicea, chiosando il Waddington gli articoli delle Taurinae (soleca) meneratare delle Taurinae Insensa (2), non avesse notato esser possibile che togliesser nome dal Taurini mostri; questa citità, dic eggi, è ri-nomata per Tarte del concidatore o del guantaio, ed è noto dalla storia come certe industrie siansi in certi luoghi, a così dire, perpetuate. Io tengo tuttavia che quelle scarpe (nel testo greco, come nel latino, appellate Taurine) si denominassere dal cuoio di toro anzichè dalla citià nostra.

Uno degli ultimi e migliori scrititi del Gazera fu quello sopra il Ponderario, le iscrizioni Eporediesi e le regioni tribuli del Piemonte (3); vi è riferita la lapide posta dal liberto e seviro L. Ebuzio P'austo di professione mensore. Di questo marmo, cra perduto, teneva egli due schede, che furoa del Bagnolo, disegnate da valente artista del secolo xvu; rappresentale però mon bene nella tuoda ru (5): Tralasciandono il "lastrazione, non sempre plausibile, il titolo, avvegnache rin-rento in Ivrea, ragion voude che sia dato a Torine, ponendo però che Ebuzio siasi colà trasferito; infatti, mentre in Ivrea neppur un marmo fa scoperto mentovante gli Ebuzi, da noi invece più di venti persone di questo casalo lasciaron di sè memoria e fra esse due Lucii Ebuzi (3), uno de quali potè esser patrono del liberto Fastole. Era questi un Messor Agrariur.

<sup>(1)</sup> Ranza în Pelliccia, De Christ. Eccl. Politia III, p. 153.
(2) Édit de Dioclética (Paris 1864) p. 25.

<sup>(3)</sup> Accad, di Torino (1854) serie 11, vol. xIV, p. 25,

<sup>(4)</sup> L'iscrizione era stata data dallo Zaccaria n p. 57 dell'Excursus e dal Donati p. 398, 10. Eccola ... ib . Claudia | (l) Aebutius . L. L. } (Faustus . Mensor | VI vir . 5ibi . etc.

<sup>(5)</sup> Pingone p. 98, 112.

come significa lo squadro agrimensorio appiedi all'epigrafe, il quale, al solito, siccome cosa tecnica e mal conoscibile a chi architetto non sia, passò inosservato; di questo stramento non avendosi, ch'io sappia, altra rappresentanza, dirò brevemente.

Omettendo cinque delle sei classi dei Mensores, noterò quella dalla quale, in repubblica, avevan nome i Finitores ovvero Decempedatores (1), che sotto l'impero (dall'adoprar che facevano lo squadro o Groma) furon detti Gromatici ed eran in gran parte legionarii. Codesto strumento (Machina; Stella, Groma) scolpito nel bassorilievo d'Ebuzio, constava di un' asta verticale con calcio ferrato (Ferramentum) da piantarsi in terra (Figere). Presso la sua metà stava un maschio od incastro (che dovera essere trasorato da quattro buchi pel traguardo), attorno al quale giravano due asto ortogonali in piano orizzontale (Stella, Tetrans); ai loro quattro estremi (Cornicula) erano adattați qualtro fili verticali di egual lunghezza, i quali, tesi come nelle cetre, dicevansi Nerviae. Tendevansi con altrettanti piombi (Perpendicula), i quali non erano già un peso qualunque, come parve al Rudorff (2), ma veri piombi, giusta il sistema nnovamente invalso nel nostro secolo, cioè conici eol vertice all'ingiù, e con vite forata nell'anima per appendervi il filo: le quali cose potevansi riscontrare nel cippo Ebuziano di Campidoglio (3). Scopo di questi fili era che, traguardando e riferendovisi. la verticalità dell'asta di sostegno fosse agevolmente verificabile, e così pure l'orizzontalità delle aste ortogonali.

Tanto volli dire dello strumento professionale de Mensori, imperciocchè, quantunque molti siano gli antichi scrittori de Re Granatica, molti i moderni che li illustrarono (tra i quali primeggiano il Paciaudi ed i dotti Berlinesi editori dell'ottimo testo dei Granatici ristera, «), con tuttociè e malgrado i tanti disegni tratti da vetusti codici, la vera effigie della Groma è ora soltanto nota da questo marmo, il quale, avveganche riuvenuto in Ivrae, a buon diritto possiamo di Torinese.

<sup>(1)</sup> Gicerone De lege agraria 11, 13.

<sup>(2)</sup> Die Schrifften etc. 11, 336 in Lachmann.

<sup>(3)</sup> Guasco M. Capit. II, n.º 286. Fabretti De aquaeduct. p. 64. Mommson I R. N. 3689.

<sup>(4)</sup> De Mensore Beneventano, 1753; Die Schrifften der Romischen Feldmesser etc., 1854.

#### CAPO XIX.

DIVINITÀ

Delle romane divinità venerate dai nostri padri, poco dirè, uulla di nuovo ricordandoci i marmi sacri di Torino. Di essi, parecchi furono già riferiti in altri capitoli, parso essendomi che le cose antiche della città nostra miglior illustrazione avessero ne' vari indici de'suoi cittadini, che non nella serie dei Nami, che Roma c'imposo assorbendoci, come c'impose i modi dell'onoranza loro e del culto Officiale anziche religioso.

Di nessuna divinità Gallica avente culto in Torino ci pervenno notizia; imperciocchò la pianura Italica, fatta Bomana, più non ebbe altri Dei che quelli di Roma, durando le divinità Galliche nell'alpi, cioè nei paesi senza comonanza di diritti colla pianura; dico in tutte le valli nostre, eccetto in quella d'Aosta che, compittamente romanizzata, non potè avere, s non ha, iscrizioni poste ai Numi Gallici, mentre non mancano nelle valli, che le sono parallele o quasi, siccome in quelle che sistenate furono al modo seguito ne' monti della Gallia. Attorno a noi troviano memorate in Savoia le Comdevea Augustae in titolo di Aix-les-Bains dato da Guichenon e Spon (1); siccome poi quel luogo, con avanzi di lerme, era frequentato dai Romani, convien credere che codeste Comdevae fossero lo Matrae o Maronae di quelle sorgenti termali.

<sup>(1)</sup> Fag. 38; Miscell. p. 97; anche in Monifaucon, Moratori ed Orelli; Brambach al N.º 469 avendo ComEDONIBus. Il titolo di Aix fu anche dato nella pessima raccolla di lapidi di Savoia per Alfonso Del Bene edita dal gen. Dofour nel Mém. de la Soc. Savolsienne d'Archéologie (1860) 1y. 63.

CAPO XIX.

N.°213. ATHVBODVAE AVG SERVILIA.TEREN

VILIA.TEREN TIA v.S.L.M. Altra ne su novellamente satta conoscere nella Bellona Gallica detta Catabodua, cui venne innalzato questo cippo presso Taninges nel Faussigny, stampato nella Rivista di Savoia ed in quella Archeologica (1), nella qual ultima molti e gravi argomenti tratti

dalla filologia recò il sig. Pictet onde provare che Boduos valendo in Celtico il corvo, uccello delle stragi, da quest'animale avesse nome la Dea.

Il Langermann nelle sue schede diede Salulii in Foro un titolo dedicato Matronio Omitime sec; attorno ad esso molto affaticossi il Reinessio (3), sinchè ne trorò la vera lezione e che il marmo è d'Anghiera ed cretto da un Q. Minieio. Du'al tri marmi son di Nitra e posti da Q. Eniboudio Montano al Deus Afrisine ed al Deus Orrendes in due cippi stanti a Villanuova di Castelvecchio (3); altro è di Marte, detto alla Gallica Segomone (© e fo trovato alla Secrena, parendo dedicato dai Vicani Contini ossia di Contes; l'ultimo diedelo il Gioffrede nella Nicres Girifase e nella Storia dell'Appi Marittime nell'iscrizione posta da P. Enistalio Matroniis Fedinaticales, ossia alle Divinità Epicorie del popolo de Vedinatti, tribà Ligura avente il capo lugo a Cemenellion, con Ciurella presso Nixa (3).

Savià emendazione fu quella del Durandi (0), che il Tasmoborgonis da Abhono nel suo testamento, dell'anno 739, lasciato alla hadia della Novalesa (7), vada corretto in Fansen Burgonis, prendendo nome il villaggio dal Fano o tempio di questa divinità locale. Ne da noi altrove, ne in Francia, riscontrasi il Dio Burgo, ma la terra di Burbono è rammentala

<sup>(1)</sup> Novembre 1867; luglio 1868.

<sup>(2)</sup> Synlagma. Classis 1, 222,

<sup>(3)</sup> Il primo è in Gioffredo Corografia p. 88; Muratori 1066, 5; il secondo in Henzen, e sone eguali.

<sup>(4)</sup> Gloffredo Alpi Maritime p. 110, ove con Grutero ed Orelli (58, 6; 1356) si emendi Egomoni in Segomoni; Zaccaria p. 53; Donati 343, 2.
(5) Meglio la Gioffredo che non in Bouche; vedi pure la Revue

Archéol. (1869) p. 306, n.º 23. (6) Marca di Torino p. 87.

<sup>(7)</sup> Mabilion De re diplom, p. 507.

agli anni 1029, 1038, poi solto vocabolo di Burgo nel 1246 (\*), dagli espressi confini verificandosi essere l'odlerao villaggio di Borgone in val di Susa ed essendo forso una cosa sola col Dio Borro d'iscrizioni Francesi (\*). Per altra parte, anche la stazione di Marti, ossia Olux al di quà del Monginervo, doveva trarre il nome da un Fanum Martis; forse così appellando alla Romana il Gallico dio Seconome.

Altra divinità ebbe culto sull'altura del Monginevro dove, stando alle parole del cronista Novaliciense, scrivente circa l'anno 1050, olim templum ad honorem cuiusdam Caco Deo, seilicet lovis, ex quadris lapidibus, plumbo et ferro valde connexis. mirae pulchritudinis, quondam constructum fuerat (3), avvegnachè troppo probabil sia, che sulla vetta del Monginevro ossia Mone Matrona, non ad altre divinità si rendesse culto che alle epicorie, cioè alle Matronae, delle quali tanti titoli si rinvennero in val di Susa. Chiama il monaco Cacus Deus lo spirito maligno signor delle tempeste alpine, cioè Giove, che diede nome nella vicina val d'Aosta al Mons Iovis, al Mons Columnae Iovis, al Mons Ioriculus. Egli è anche oltremodo probabile, che il nostro colle di Superga soprastante agli altri tutti, dai Romani chiamato fosse Mons Iovis, anche nel Lazio, sulle maggiori alture, venerando essi il padre de' Numi; trovo infatti appellato Monte di Giove, in carta del 4034 (4), un lnogo tra Sciolze, Avuglione e Sassi, rispondente alla odierna Superga, del qual nome la niù antica menzione è soltanto del 4389, allorgnando negli ordinati comunali è detto Saropergia. Attorno all'origine di questa voce assai mi sono affaticato, interrogandone anche filologi dottissimi, ma senza soddisfacente risultato; allorquando rileggendo il citato documento dell'anno 1034, fra i nomi di parecchie borgate site attorno a quel colle, trovai quello di

<sup>(1)</sup> M. H. P. Charl. 1, p. 480, 520, 1389.

<sup>(2)</sup> Orelli - Henzen 1974, 5880.

<sup>(3)</sup> Lib. 111, 7. Cacus Deus è in Orelli 2685 con nome di Dius Malus; forse risponde a Giove Veiove, fors'anche al Impiter Cacumu de' Sabini. Ad ogni modo il cronista poneva già Caco Deo al secondo caso, giusta la nascente maniera volgare.

<sup>(4)</sup> Muratori Antiq. Italicae 11, 271; v, 437. Il Mons Iucinus, Ioviculus o Ioretus (Mont-Jouvet tra Verrez e S.º Vincent in val d'Aosta) da Liutprando nell'anno 896 è detto Mons Iovis.

Serra, villaggio che dovera esserne alle falde, a quella vetta dando nome di Monte di Serra, ossia Sarrapergia; e siccome in dialetto le consonanii non sono mai raddoppiate, così dovelte dirsi Sarapergia, wenendone poi Sarapergia e Sugerga, nella qual voce mutossi l'antica denominazione di Mons Ioris.

Sono dunque lieto di avere a pag. 433 confessata la mia incertezza, anzichè avventurez per questo vocabolo una decompositione non guari ragionevole, come pure di aver a pag. 432 taciuto sull'etimologia del nome de' villaggi nostri di Stodergarda, anzichè scomporto col Muratori in (io)-sto-de-garda (1),

Oui porrò ancora il Dio Pennino detto dal Celtico Penn denotante le vette de monti, le quali in Umbria e Romagna diconsi tuttora Penne rispondendo alla voce Latina Pinnae. Veragri, Seduni e Salassi veneravan il Dio sulla sommità del Gran S. Bernardo, ma venuti i paesi loro in potestà di Roma, e divulgatasi erroneamente la fama del passo dell'Alpi colà effettuato da Annibale, su volto dai Romani il Dio in Iupiter Poeninus ed anche Phoeninus, notando S. Girolame che Poeni; sermone corrupto, quasi Phoeni appellantur (2). Quantunque già dannata da Livio (3), tuttavia codest'opinione generalmente prevalse, non ad altri che a quel Giove Fenicio poste essendo le tabelle del Gran S. Bernardo (4). La favola poi della statua dorata e col fulmine in mano, colà eretta a Giove e messa in voga da Viot. Guichenon e Martin, è tolta di peso dalle parole di S. Agostino (5) descrivente i simulacri di quel Nume. coi quali il tiranno Eugenio, per guadagnarsi i Gentili, sacrato aveva nell'anno 394 le cime dell'alpi Giulie, che valicato avrebbe per scender in Italia contro Teodosio. Quelle statue. coronanti le vette alpine, valsero il nome di alpi Giovie a tutta la lor catena, cosicchè il geografo Guido ebbe a scrivere che ad occidente l'Italia ha per confine montes excelsos, quos quidam Titanos dicunt, alii Alpes Iovias nominant, incipientes a mari Gallico ecc. (6).

<sup>(1)</sup> Antig. Italicae 11, 1031.

<sup>(2)</sup> Comment. in Ieremiam v, cap. 25.

<sup>(3)</sup> xx1, 38.

<sup>(4)</sup> Antich. d'Aosta p. 64-77; il lor numero è di 31,

<sup>(</sup>b) De Civitate Dei v, cap. 28.

<sup>(6)</sup> Geogr. (edd. Pinder et Parthey) p. 453.

Il nome Matrona dato al Monginerra è Gallico, così essendo appellato anche il fiume Marna, e favoloso è il racconto laestatori da Ammiano. Devolissimi alle Matrone furono i Galli coi popoli ad essi attinenti, che le appellavan anche Matrone, col nome di Matrone essendoscene propogato il culto estinadio

M.º314. DIVIS.MATroNIS T.VINDONIVS.IERANVS COMPTVM.VETVSTATE CONLABSVM.EX.VOTO RESTITVIT.L.L.M è ferace la val di Susa, dove qualtro se ne trovarono a Foresto alla metà di questo secolo ed altro in ségulto; uno è il seguente forse ancor inedito. Compitum non è qui in valore di crocicchie stradale,

in Italia. Di titoli afl esse sacri

walore di crocicchie stradale, ma sì di un lempietto con quattro colonne angolari, simile al Tegurium (1), descritto dallo scoliaste di Persio (2) e figurato in parecchie pittare di Pompei.

TI.IVLIVS.PRISCI.L ACESTES Fu scoperta questa nel 1868, nel territorio di Avigliana, al Druhiaglio sulla sinistra della Dora coll'altre già riferite a pag. 286, 287, 388 ed è in un

bel cippo di marmo bianco. Prisco è probabil fratello e figlio di quel Tiberio Giulio Quadrato, di cui al N.º 3, e la cru lapide è della buona età come questa. Sotto la scritta sono scolpite cinque figure femminii stanti, danisi in mano colle hraccia passate nelle braccia vicine, e d'effigianti le Matrone; rappresentanza assai rara. Altra alle Matrone, ed ivi treviata, fin data al N.º 441E e tre, che si vedono tuttora a Foreste, sono pure poste alle Matrone da T. Samucio Marcello e de doe litherti, Sesto Giulio Secondino e Calo Giulio Apto. Altra fin Vercelli ba queste parole: Q.º Tatrius Visior Matroneia P. S. L. M., devendo essere costiti un qualche monitanzo di val Sesia. Per egual ragione se n'hanno a Novara q ne' monti incumbentia II verbano.

Pongo questa come la trovo nel codice P. 111, 36 dell'Università,

<sup>(1)</sup> De Vita p. 167; Orelli 1773, 4132; Labus Monum. di Brescia p. 67. (3) Sat. 17, 28.

#### N.º 215. IVPPITER, CVSTOS, AVGVSTAE TAVRINORVM

mentre Pingone, nella inesalla sua descriziene a pag. 96, la dà in una linea sola, ora non conservando più

che le dne prime voci. Il molto spazio tra le due linee era occupato da un bassorilievo con due figure clipeate e sedenti sopra sassi ammucchiati con trofeo nel mezzo: tronchi abbasso son oggi la figura a sinistra ed il trofeo, mancando quella a destra, del marmo non essendo conservato che circa un terzo. Vedesi all'Università ed à anche in Grutero e Donati

Ouesta scultura altro non è che finzione di un falsario per estorquir danaro ed ingannar la fede del Pingone, che nose il bassorilievo sulla fronte di casa sua. Invenzione, eseenzione, lettere nulla han d'antico, essendo opera di goffo scalpello moderno; la figura conservata, oltre l'orecchie umane, porta al capo orecchie asinine con insolente allusione a chi lasciossi sopraffare da quell'ingannatore; simile marinoleria faceva il Tondini, uscente il secolo scorso, al raccoglitore delle Antichità Picene Giuseppe Colucci (1). Io penso che dell'impostura accorto si fosse il Maffei, e che questo marmo lo volesse escludere dall'Università cogli altri spuri che furon già del Pingone; infatti, esisteva desso intiero a' suoi-tempi, trovandosi nel codice preaccennato, ma nè la scultura, nè l'iscrizione non furon ammesse nel Museo Veronese. Parmi pure che di tanto fosser dal Maffei avvisati gli editori de' Marmi Torinesi, questo solo marmo essendovi stato omesso: inoltre, se veramente il titolo fosse antico, vi si sarebbe scritto non Inpiter Custos, ma Iovi Custodi.

N . 216. 1.0.M. M.MEMMIVS.GRA.L. HERMES V.S.M.

Leggesi questa all'Università in piccolo cippo, che Maffei fece venire da Marene; vi è espressa la figura giovanile di Giove astato con fulmine nella sinistra, Ricolvi, che leggeva i titoli, non dagli originali, ma dai disegni del sno incisore, vi none CRA, e poi s'affanna a darne la spiegazione affatto ovvia per chi vi

(i) Vol. xvii e xix (1792, 93).

legga GRAti, come Muratori e Maffei (t) e noti esservi indicato alla Gallica il patrono col cognome.

IL\*217. L.ACCAELIVS CLEMENS IOVI VOTVM.SOLVIT Venuta all'Università da S. Secondo nell'Astigiana, con essa dava principio il Muratori al suo Tesoro (3). A Giove Augusto era posta la smarrita lapide Torinese di P. Metellio data colle municipali al N.º 61; a Giove Ottimo

Massimo quelle ai N.i 111.C., 111.D.

Fronte.

H.º 218.

IOVI.OP.M CALISTVS ALEXANDER.cAESARIs domitiani.v.S.L.L ......nomine.SVO

et ......pRIMAE

Fianco destro.

Portata da Susa a Torino al principio del secolo, il Vernazza indicolla al Borghesi che certamente le avrà dato luogo nella grand'opera de' fasti. E in bel cippo di marmo bianco: i caratteri, dove andaron salvi, sono di estrema eleganza e nettezza, ed è tuttora inedita: a destra ed inferiormente è scolpita una patera.

pita una patera. Domiziano e Valerio furon consoli nel-

l'anno 73 e di questi fasci parla Svetonio (3) dicendo che in sez consultativa non nici summo ordinarium grais, amuque codente et suffragante fatre. Notava il Vernazza come utile sia questa lapida per compire i noni del secondo consolo col capame Catolio (9). Il liberto che pose il titolo, è fregiato di due personali; manca infatti la copula et, ed il nominio SVO è al singolare; llutimano e Labus mostrarono la frequenza de' servi binomii el vue loro di assumere nomi famora.

<sup>(1)</sup> Pag. 5, 4; M. Ver. 210, 1.

<sup>(2,</sup> Altro Accelius è in Muratori 2089, 1 ; un Acellius in Maffei 373, 4.

<sup>(3)</sup> Domit. 9.

<sup>(4)</sup> Lap. Rom. spicgata (1814) p. 7; Oderico Sylloge p. 235.

CARO XIX.

#### N.º 220. DIS.OMNIBVS HYGINVS PRIAMI FRATER POSVIT

Grutero, Guichenon, Gudio e Donati la tolsero dal Pingone solo a stamparla dal marmo, stante allora a Torino; quindi a Castelvecchio; nè so come dica M.ºº Della Chiesa essessi trovata un secol dono e nella cam-

pagna di Centallo. Simili se n'hanno presso i collettori (1) ma un Flamen Dirorum Omnium si riferisce agli Augusti deifeati (9). I due fratelli eran servi, ma Priamo in miglior condizione, perchè il dirsene fratello è ad Igino cagion di vanto.

#### I.º 221. VENERI, ERYCINAE, V.S.L.M.

Questo perduto marmo, ch'era a Torino nelle case del Pingone, rammenta il culto della Venere adorata sul monte Erice in Sicilia. Diedelo anche il Ligorio nel volume T, maneando in ambidue gli esemplari il nome del dedicante.

1. 222. paiLAD

ATT

ATT

addiTIS.01

addiTIS.01

addit.et. dissemble as desiradella lapide è hen conservato, inesatu essendo il dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additi dissemble additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional additional addition

plemento del secondo vocabole aarebbe Atlini, cui si potrebbe aggiungere Sancio e Menotyramo, come in parecchie lapidi nelle quali Atti viene associato a Minerra (Paracentia o Berecquinia), chè il nome Latino della Greca Pallade (3). La terza linea, data malissimo dal Pingone, parmi restitubile in modo non guari alleno dal proposto, e l'iscrizione accennerebbe ad un cullo congenere col Mitriaco. Un titolo a Minerva è al N.º 407, altro al N.º 403, altro al N.º 435.

Data dal solo Ligorio, che nel volume xvii dice di averne avulo l'apografo da Fra Celso da Sicna qui dimorante circa

<sup>(1)</sup> Muratori 105; Maffei 91, 9, 3; Labus Marmi Bresciani N.º 168.

<sup>(9)</sup> Orelli 9223.

<sup>(3)</sup> Ivi 1900, 1901, 2964, 2353 ecc.

N . 223.

APOLLINI. AVG
SACR
T. AEBYTIVS.T.F
SECVNDVS.VIVIR. AVGVSTALIS
V. J. L. D. D. d.

l'anno 1570. Fu sconosciuta al Pingone, dantene una apag. 98 di un Tito Ebuzio Glauco, che potrebl'essere liberto di questo. Non havvi

nel titolo nota alcuna intrinseca di falsità, ma l'esser Ligoriana fa nascer osspetti, accrecietti ancora da silenzio del Pingone; cosicchè, essendo morto questi un anno prima del Ligorio, non s'intende come non n'abbia fatto menzione nella storia o nella collettanea. Saviamente osserva il Borghesi, che delle lapidi date soltanto dal Ligorio, nessuna esiste o fu veduta mai (2) questa infatti misane sconoscituta a tutti collettori; coobeto Seviro Augustalo era ingenuo e d'illustre casato. Altra siscrizione ad Apollo fi data al N.º 9.

N.º 224. LIBERO.PATRI SACRVM

> L.F.SENECIO V.S.L.L.M

N.º 225. NVMINI DIA NAE AVG VALERIA EPI THYSA MAG. Pingone, che la dice esistente in Torino, non segna lacune, mentr'è evidente che manca la terza linea contenente prenome e nome di Senecione; la riprodussero Guichenon e Donati ed ora è perduta. Tutti sanno che Libero Padre, Dionisio e Bacco sono una cosa sola.

Piccolo cippo del nostro museo, scoperto a Savigliano riattandosi nel 4824 la chiesa di S. Pietro e messo in luce dal prof. Vallauri e da altri (3). La liberta Valeria era Magistra, ossia a capo delle sacordotesse di Diana, che sceglievansi

indisferentemente tra ingenue, liberte e serve (3); richiama quest'epigrase il principio del xvii Epodo Oraziano Per et Dianae non movenda numina.

Questo essendo Saviglianese, i soli titoli nostri sacri a Diana

<sup>(1)</sup> Opere m, 83, nota.

<sup>(2)</sup> Epist. de ara lapidea (1855); Novelli St. di Savigliano (1844) p. 8; Bull. dell'Istit. (1831) p. 911; Henzen 6094; Labus Giorn. dell'Istit. Lomb. Ven. v11, 113; id. M. Bresciani p. 81.

<sup>(3)</sup> Mommsen I. R. N. 6024.

sarebber quelli ai N.º 238, 239, essendone però da noi assai diffuso il culto, venendo combatuto alla metà del v secolo dal Vescovo di Torino S. Massimo, il quale nel sermone xcril o descrive vigoroso nelle nostre campagno, dove molte erano le Arae ligneca esi simulacra tapidea, molti i Dianatici, così chimmando egli i rustici che onoravan la dea avvinazzati e ferendo se stessi, a modo de fanatici di Bellona e della Diana Scitica o Taurica.

N.º 226.

#### diAnae man TANAE. NEMORENSI

#### 

Conoscevasi il culto di questa Diana per certe iscrizioni che la chiaman Nemorense, quando nel 4773 venne fuori con questa il Durandi (1), dicendola scoperta a Polienza ed avuta pre altrai gentitata, henche nessuno mai la vedesse o ne conoscesse l'origine. Ma cedesta formola è appunto quella che il Durandi adopera ogniquatvolta gli accada di stampar qualcuna dello cento o più lapidi false comunicategli dal Meyzanesio; per altra parte, l'anno 1773 segna appunto il mezzo della troppa operoa vita di quel falsario, dimodeche si pub tener per certo che questo titolo sia venuto alle mani del Durandi dalla impura fonte Meyranesiana.

Argomento della sincerita di questo marmo sarebbe il fatto di avergli nelle opere loro dato luogo non solo il Guasco, il Franchi-Pont, il Friedlaender (2), ma singolarmente Marini ed Henzen (3). Ma qui pure dirò che un'iscrizione, le cui note

<sup>(1)</sup> Cacciatori Pollentini p. 102.

<sup>(2)</sup> Mus. Cap. 1, n.º 102; Ant. di Pollenzo p. 479; Mours Romaines etc. (1865) II, 124.

<sup>(3)</sup> Arvali p. 302; N.º 7210.

intrinseche di falsità siano men apparenti, può trovar fede presso chi non sia al chiaro di cerle persone e cose, che a que' dotti non polevano essere conosciute. Ripeto essere questo titolo fattura del Mevranesio, che pose il . . . . . DVS . SEX . . . . in modo da esser letto iDVS SEXtiles, la qual cosa unita al .... DEDECA Verunt, doveya farlo risalire oltre l'anno 746 (1). dopo il quale il Sestile fu detto Augusto; poi, gli epiteti di Montana e di Nemorensis dali a Diana per concordare col Collegium Venatorum, senza sapere che Nemorensis si chiamò soltanto la Diana Aricina avente tempio nel Nemus di Aricia (2). Forse il Meyranesio sapendo da Marziale che Augustis redit Idibus Diana 3), e volendo far molto antica la lapide, mutò Agosto in Sestile. Forse ancora il Marini, per concordarne l'ortografia con quella dei primordii d'Augusto, vi leggeva dEANAE, anzichè monTANAE, credendo scambiala l'E in T.

MERCVRIO Lº 221.

T.MATTIVS.ATEVRITI.F. MAGIACVS

V.S.L.M

Ateuriti sarebbe, giusta l'usanza Gallica, il cognome paterno; tale è nello stampato del Pingone, mentre Atenaiti si ha nel suo codice

epigrafico: ma tali cognomi non occorrendomi, vi porrei Atemeri di lapide Germanica (4), oppure Atimeti che in Piemonte sovente incontrasi in bolli di figulioe. Mattius è gentilizio Romano, ma Gallico è il cognome

Magiacus. Di titoli sacri a Mercurio, tre altri qui oe adduco ai N.i 23, 39, 408. Dalle schede raccolte, or ha un se-N.º 228. NEPTVNO.SAC

#### L.GESSIVS OPTATVS

colo, dal Bagnolo, ricavo che stava codesta nel castello di Montafia nell'Astigiana provenutavi da Roero: ora è all'Università. Abbasso è rappresentato un

sacrificio e sott'esso stanno le solite iniziali L. M.; nel lato destro è scolpito un urceolo, una patera nel sinistro. Un cippo posto a Nettuno dai pescatori di val di Gesso è al N.º 38.

<sup>(1)</sup> Systopio Oct. 31: Macrobio 1, 19.

<sup>(9)</sup> Le due iscrizioni presso Orelli 1454, 56 sono sospette o spurie. Cf. Spon Miscell. p. 88. (3) x11, 68,

<sup>(4)</sup> Steiner IV. n.º 3107.

T. MINVCONIVS
ALEXANDER
V.S.L.D.D.D

Mentre quest'iscrizione era data dal Pingone o dal Ligorio, veniva eziandio messa in calce ad un libro del Simeoni stampato nel 4558, come rinvenuta fuori le mura di Torino tra porta Marmorea o la cittadella e in un marmo

« quadro sopra il quale vi erano anche il piedi di una statua » di piombo, qual vi era sopra (1). « Aggiunge il Pingone che in cina areva la Gorgone, ed il Ligorio (o meglio D. Celso Sanese) ch'era in un marmo quadrato con la testa d'Iside coronata di torri. L'altima linea anziche seprimere un permesso dei Decurioni, penso che vada interpretata in Yotum. Societi. Libera. Dana. Denum. Pacili. Un'altra ad Jsicie Magano Madre è data dal Muratori como Torinese (2), ma vedesi in Ivrea, ovo venne da Aosta.

Fra le municipali reco al N.º 57 una lapide mentovante il dono d'un serpe d'oro pesante una libbra, posto in Torino ad una dea chè senza dubbio [gir, al N.º 309 riferisco l'iscrizione di un busto di Traiano che Quinzio Abascanto legava Medicis Tauriscensius Gilloribus Asclepi El Hippine; come pure, al Nº 103 una ne do posta a Giove, Giunone e Minerva.

N.° 230. HER CVLI M.VIBI VS

MARCELLYS

Trovata assai tempo fa a Bellacomba, dove il colle di Arnas separa la valle della Stara di Torino da quella Moriennese dell' Arco, fu posta in fronte alla parrocchiale d'Usseglio. Ne vanno attorno delle copie aristamente corrotte, alle quali fidato il Durandi credè senz'altro che il dedicante fosse il console M. Claudio Marcello, che

nell'anno di Roma 586 vinse i Galli Boi, Levi e Libui (3), non badando che questi erano assai più ad oriente di Usseglio, che non erano Galli inalpini e che il marmo non ha arcaismi

<sup>(1)</sup> Gazzera Ponderario p. 7.

<sup>(2)</sup> Pag. 73, 7; Ant. d'Aosta p. 28.

<sup>(3)</sup> Marca di Torino p. 143; Livio Epit. xLv1; Cibrario Storia di Torino cap. 11; id. Valli di Lanzo e d'Usseglio p. 388. Lo stato della lapide fu dato dal Francesetti nello Lettres sur les valifes de Lanzo (1833) p. 94

di sorta. Questo M. Vibio Marcello è probabilmente lo stesso che vedremo al N.º 245 porre una lapide, circa l'anno 200, ai genji di due conjugi, cd essendo fors'anche quello che a Lavbach di Carniola alzava un marmo al Dio Laburo (1).

N.º 231. HERCVLI MAXIMVS

EVCH rus CVM.SVIS V.S.L.M

È all'Università, inedita cd in grande cippo di pietra del Malannaggio non adoprata da noi prima della decadenza inoltrata, nè so d'onde provenga, Compio il secondo nome con Euchrus (2), non permettendo lo spazio più di tre lettere, ma non credo che sia un servo binomio, essendovi accennati i

suoi. Vi mancano prenome e gentilizio, ma la lapide è del fine del 111 secolo, quand'essi scompaiono.

HERCVLI. N . 232 SCYPHOS

VOTVM POSVIT C. CLODIVS C. LIB. LAE TVS AVGVSTALIS

Di questo cippo ch'è all'Università, trovo un disegno in certe schede del secolo scorso e notatovi « Esistente » in Torino appresso di un marmo-» raio in contrada di Po, il quale dice » aver tal base in buon marmo bianco » accomprato insieme con altre »; nè so con qual fondamento l'Oderico (3), che primo lo diede in luce, pongalo

Augustae Vagiennorum, nè come il Gazzera (4) lo dica proveniente da Susa.

Il Terraneo, in lettera stampata dal Ricolvi, parla di una iscrizione trovata a Porta Palazzo, da lui veduta, ma poscia sfuggita ad ogni sua indagine (5); con essa un Igino dedicava ad Ercole uno Scyphus, ma così dubbiosamente vi accenna, da lasciar credere che sia questa lapide stessa; lusingavasi anzi il Terraneo di possedere il picde in terra cotta di quella tazza col nome del figulo, di che vedasi il capo XVIII, p. 449.

Di alcuni scifi, di una statuetta di Venere e di uno

<sup>(1)</sup> Muratori 1986, 10.

<sup>(2)</sup> Fabretti p. 65.

<sup>(3)</sup> De argenteo Orcingitorigis nummo coniecturae (1767) p. 63. (4) Ponderario p. 5.

<sup>(5)</sup> M. Taurin. 11, 105.

specchio dedicati da una liberta alle maggiori divinità ho detto altrove (1); di essi, cheran hicheiri d'argento, rimase lunga memoria in Torino, essendovi negli Ordinati comunali del 1300 e 1400 frequente menzione di Seyphi offerti alle principesse di Savoia, adoprando un antitoro vocalolo costi non ancori to a que' lempi in disuo. Due sefii prodigiosi son pur rammentati dal cronista Novaliciense (9) mell'a secolo.

#### N.º 233. VICTORiae CVM SVIS

Sospetta è questa venuta all'Università dalla raccolta del conte di Bellino in Busca e stampata dal Durandi (3); i caratteri e la scultura sarebbero de' primordii della deca-

denza, ma oltre la dubbia sua origine, il Com Suis è luor di luogo, poi la Laena contercible l'initiale d'un prenome, mentre Severur (cognome) tien luogo del gentilizio, errore frequente nelle iserizioni Meyranesiane (9). Gli è prossimo un bassorilevo d'una Vittoria atala, sotiostandovi le lettere ... V. S. SECVNDSS; ma la figura con corona in mano è evidentemente opera di inetto scalpellino moderen, ocsiche ambidue i mami il debbe credere simulati coll'intervento del Meyranesio contemporaneo, prossimo di luogo ed assuefatto a tali opere. Spiacemi per quel dabben gentiluomo che accolse que l'itoli nel suo musco, spiacemi pel Durandi che il stampò, e spiacemi ancora per chi (con quello d'Intervidona riferito più sotto) li coltocò nella

N.º 234. V.V.S.L.L.M L.MOC CIVS Q.F.LI GVS Viene questa da Susa ed ha nel mezzo nna figura nlata con palma e corona, spiegante la prima linea Victoriae. Volum. Solvit etc. Da Demonte venne pure all' Università

un'ara dedicata alla Vittoria Augusta dal veterano Ulattio e data colle militari al N.º 477.

(1) Ant. d'Aosta (1862) p. 28.

(2) Lib. 1, cap. 6; o Siphos IIII ligni et III vitrii in documento Vercelieso del 1903. M. B. P. Chart. 1, 749. Quelli dati dal comune di Torino e rano dorati, pesanti 60 oncie e fatti da Giovannino Do resio (anno 1405).

(3) Piem. Cispad. p. 131, 129.

(4) Atti dell'Acc. di Torino (1867, uov.) p. 50.

la. mi

consiglia a sciudere la

|          | W0700145 4W0  | Avevail Pingone nell |  |
|----------|---------------|----------------------|--|
| N.º 235. | VICTORIAE.AVG | sue case questo fran |  |
|          | MPERIO.NERVAE | mento di titolo pos  |  |
|          | SATVRNINVS.L  | alla Vittoria August |  |
|          |               | La pessima lezione r |  |

seconda linea in Imperat . D . Nervae . F . etc. intendendo di Traiano; il dedicante, di cui rimane soltanto il cognome, fors'era Legato dell'imperatore presso una legione o provincia, anzichè liberto di un Lucio. Ciò dico avvegnachè il titolo possa esser opera di qualche contraffattore.

N.º 236. VICTOR. AVG P. IVNIVS RESTITUTUS

EX.VOTO L.D.D.D

Notava il Vernazza come nel 4791 si rinvenissero a Collegno presso Torino (dove accadde la battaglia contro Massenzio) alguante iscrizioni con codesta, che non so dove si trovi (1); fu posta in luogo pubblico dato dai Decurioni di Torino presso la strada di là passante ner andar nelle Gallie, Lì

presso si rinvenne pure nn avanzo di bassorilievo, effigiatovi un prigioniero di guerra e dell'età di Costantino.

N º 237.

VICTORIAE AVG VIBIVS CAESTII

La copiai nel 1837 essendo infissa nella fronte della parrocchiale di Elva villaggio sopra un influente della Maira, ad austro del Monviso, epperciò in Cispadana e fuori del tener di Torino;

la dò perchè pochissimo conosciuta; è in cippo alto 0,30 e della buona età. Vibio talvolta è gentilizio, tal altra prenome, ma quì è nome scrvile, mentre a Cestio manca il prenome. Sotto il B în prima intagliato un O (9).

Rinvenuta nel 1825 alla Commenda presso Pino Torinese (ove si conserva) ed alla sommità della strada da Torino a Chieri, fu data da Gazzera, Cardinali ed Henzen (3), ma con

<sup>(1)</sup> Bibliot, Oltremontana 1v. 915.

<sup>(9)</sup> Stampolla anche il barone Manuel nelle Memorie storiche di Dronero (1868) vol. 1. p. 8.

<sup>(3)</sup> Bollett. dell'Istit. (1829) p. 205; Dipl. Imp. p. 143; N.º 6054. Vi fu rinvenuto anche un trovante con l'olantia L. F. ed una croce in un disco. Altra Volatia è in Guichenon p. 56.

N.º 238.

### H.diANAE.VICTORME T.SEXTIVS.(.). BASILISCVS.AVG.CLAVP NOMINE.SVO.ET

# SEXTIAE.T.L.IRENES.VXORIS.ET T.SEXTI.FAVSTI.FILI.ET SEXTIAE.MARCELLAE.FILIAE SOLO.SVO.INTER.QVATTVOR.TERMINOS V. S. L. L. M.

qualche errore. È in lastra sottile lunga un metro, alta 0,50 e rotta in otto parti, mancandone sole quattro lettere; accusa la prima metà del secondo secolo.

Nell'apografo mandato a Roma si ha in prima liseca. . NAE. VICTORIAE, mentre i litiolo da me letto ha II. ... ANAE etc., cioè Herculi. Diamee. Victoriae; fu per questa erronea lezione combinata col Marcellar della sesta linca, che s'indusse l'Illenzen a porre nella prima Marcellimee. Victoriae. Così di sacra cangiossi questa lapide in sepolerale, già le sigle ultine avendo il Gazzera interpretate Vicens. Sibi. Legarii. Lecum. Massmentii, mentre il contesto vuole che vi si legga il solito Vidum. Sobiti. Lastius. Libers. Merito. Vero è cho i nomi degli Dei segnavansi taivolta colla sola iniziale, quando non eran associati ai dalter Divinità (veti N. 141C, 411D, 216, 2834); ma nel caso nostro, chiaro ed isolato è l'II. (Herculi) del marmo di Pino, come pure la siessa lettera al seguente N. \*230.

Restituti nella 2º linea Titi Libertus cone voglion lo spazio e la ragione, prima dell'affrancamento chiamandosi egli Baziliticus, come Irruse la liberta moglie sua, e poi gli Augustali
Caudihaji, ngligaliai con' erano agli Augustali proprii, constavano quasi intieramente di liberti; un T. Sestio fa console
dell'anno 113, colla qual età concordano i caratteri del marmo;
ma lasciando costuti, abbiamo un Tito Sestio Secondo che a
Ponderano presso Biella innalzò un Ponderario con lapide,
che da Saluzzola venuta a Torino, fu illustrata dal Gazerea (1)

<sup>(1)</sup> Accad. di Torino N. S. vol. xiv p. 38, tav. m. Una Sestia liberta è in Torino o presso i tre collettori: D. M | Sextiae | Tiofilae | Fortuna | lus. Lib. ].

ed è pure di quell'età. È questi probabilmente il T. Sestio che fu patrono del liberto Basilisco ponente questo marmo ed il susseguente; il patrono è della tribù Voltinia estranea all'Italia superiore, ma assai diffusa appiè delle alpine falde Galliche dal mare alla Svizzera, non però sulle falde Italiche, essendoche il soldato Virio d'Ivrea (di cui a pag. 441) detto dallo Steiner della tribu Voltinia, dal Brambach invece è dato alla Pollia tribù solita di quella città. Tito Sestio, del Ponderario, qui sarà dunque venuto da quelle regioni, essendochè il suo gentilizio, in lapidi d'ingenui, da noi apparisce quella volta sola. Il modo Nomine Suo è frequente; Inter Quattuor Terminos significa che ai quattr'angoli dell'area stavano collocati altrettanti cippi determinanti figura e dimensioni sue; dunque è qui menzione di tempietto, edicola od area sacra in certa estensione da non specificarsi perchè delimitata dai quattro termini.

N.º 239.

FORtunae. H. DIAnae T. seXTIVS.T. L. basiliscus. aug. claud. NOMINe. suo. et sexTIAE. T. L. irenes. uxoris. et

IAE.I.L.irenes.uxoris.e t.sexti.fausti.fili.et elc. elc. elc.

La sutriferita iscrizione ribatte a pennello ed in compiuta identità di lettre ed allineamenti con questa posta dallo stesso liberto e sua famiglia alle stesse divinità, tolto che alla Vittoria è sostituita la Fortuna, cosicchè certe ne sono le restituzioni. Fu tovata sullo scorcio del xvi secolo presso Chieri in regime Paracciani, cioè vicino e forse nel luogo stesso dell'anzidetta; fatta portar a Torino da Emanel Filiberto, bentosto dev'essere andata perduta, non trovandola altrove che in un autico manoscritto della bibbioteca del Re (1) e sconosciuta essendo agli scrittori locali.

<sup>(1)</sup> Inscr. Rom. Cheriensi in urbe etc.

Si può resiltuire CFM. SVis columnis, inopportuno essendovi Subprundiis, Subscalari, Subsidiis; l'aggalitio Marmoreum vuoi esser rello da un sostantivo, che sarebbe Podium oppure Parimentum, come alltove Fastigium, Insuratum Podium, Pasimenta Marmores (1); Porticus non è infrequente al quarto caso del plurale indicando che il tempio era peripiero od antipostilo, o l'uno e l'altro (;) frequente è puro il modo Gum Omni Chie (3) ed infine seguirebbe il nome del datore o restitutore. Quanto a questo marmo, chera Pollentino e fu veduto e riferito dal Franchi-Pont (4), ne avverte il cav. Cesare Saluzzo (9) come il dispettose contadino, che nera padrone, lo facessea pezzi, i quali per cura sua faron trasportati nel R.! Castello di Pollenzo. Un'i serticione posta a Marte fu data al Nº 450.

## IL-24I. SILVANO.AVG SACRYM VARIVS Q.TOSSASIVS TENAX SYMPHORYS.V.S. V.S.LM

L.L.M

Ambe all'Università; stampata la prima da Muratori, Maffei, Ricolvi e Donati, sotto la scriita ha un cacciatore astato, forse Tossasio stesso e la belva effigiatavi ne richiama il marmo inglese, pur di Silvano, Ob Aprum Eximine Formae Captum (9); fu trovata in Torino al ornicioio del secolo scorso (7).

<sup>(1)</sup> Orelli - Henzen 1621, 5129.

<sup>(2)</sup> Oderico p. 56; Muratori 485, 3; 484, 3.

<sup>(3)</sup> Garrucci Dissertaz. 1, 50.

<sup>(4)</sup> Antich, di Pollenzo p. 340, Accad. di Torino xvii.

<sup>(5)</sup> Sopra un'iscrizione latina di Pollenzo. Accad. di Torino N. S. vol. x1, pag. 284.

<sup>(6)</sup> Donati 40, 4.

<sup>(7)</sup> Ricolvi 1, 119.

rinvenne l'altra a Morozzo presso Mondovi (1) e sono ambedne del 11 secolo; chi poi crede che Varii si chiamassero i generati sario semine (2) è impugnato eziandio da questo marmo e da quelli di Alba Pompeia (3). Le lapidi a Silvano dovevan essere tra le più frequenti, affermando Dolabella (4) che: Omnis possessio tres Silvanos habet

| N.º 243. | VIRIBVS    | N.º 244. | VIRIBVS    |
|----------|------------|----------|------------|
|          | AETERNI    |          | AETERNI    |
|          | TAVROBOLIO |          | TAVROBOLIO |
|          | SEMPRONIA  |          | P. VLANIVS |
|          | EVTYCIA    |          | PRISCUS    |

La prima è all'Università in un cippo, men bene in Ricolvi, Muratori ed Orelli, meglio in Maffei (5); l'altra pessimamente data da Pingone, Guichenon, Ricolvi, Muratori e Van Dale (6) era scolpita columna marmorea mulis literis e da lungo tempo è perduta. Si riferiscon entrambi agli orribili riti Tauroboliani ed a ciò che appellavasi le eterne forze del toro sacro a Mitra ed alla Gran Madre, fosser desse nel sangue, nelle corna o pintlosto nelle parti genitali tanrine. Differiscon dalle solite in quantochè sono intitolate Viribus Aeterni e non Aeternis (7), cioè alle forze del toro dante l'immortalità a chi si sottoponesse al Taurobolio. Per la prima notò il Maffei, come talmente mntilo ne sia il senso da indur sospetto in chi non l'abbia veduta; mutilo però non è, nè avrebbene egli dubitato qualora conosciuto avesse il libro del Pingone contenente la seconda identica lapide; ma, strano a dirsi, di quel libro egli non ebbe mai contezza. Spettano all'anno 200 circa e la

<sup>(1)</sup> Dnrandi Ant. città p. 90.

<sup>(2)</sup> Lampridio Helag. 2; Lupoli Her Venue. p. 60.

<sup>(3)</sup> Vernazza Inser. Alb. p. 5; Germ. et Marc. ara p. 7. (4) Ap. Lachmann 1, 302.

<sup>(5) 1, 13; 130, 7;</sup> N.º 2325; 210, 9. (6) Pag. 110; p. 67; H. 130; 130, 4; Dissert, I. p. 41. È però facitmente emendabile.

<sup>(7)</sup> Non convengo col Watchio (in Donati 1, 104) che la I qui valga IS e vi sottintendo Tauri.

specificazione del Taurobolio ci fa disgiungere questi marmi da quelli mentovanti soltanto le Vires ossian forze della natura (1).

IL\* 245. G.C.ENNÎ.VIBIANI ET.IVN.LARTID PRISCINAE M.VIBIVS MARCELLVS Non dirò delle iscrizioni poste ai Genii od alle Giunoni di parecchie persone, come sarebber quelle elegaulissime d'Industria; però, come complessiva de' Lari o Démoni maschili e femminili, ossia Genii e Giunoni, riferisco ques'una, che ambidue li riunisce. Proveniente dal

Vercellese è oggi all'Università e fu data più volte, ma correttamente dat solo Maffei (°. Pores il dedicante è li medesime che atrà ad Ercole la lapide d'Useglio al N°. 230, cosa resa probabile dalla forma delle lettere accennati per ambidue l'anno 900 affinicirea; il cognome Vibiano significa che la madre di codesio Ennio era del casato stesso di chi pose questo titolo. Alla pag. 19 del capo I parlai d'iscrizione trovantesi nella Carpica Lobiana ed cretta da persona omonium.

R-246. IVNONI TVLLIAE C.F.VITRASI FLAMINICIA IVLIA. AVGVSTI L.ARRENVS L.L.FAVSTVS Aggiungo questa non tanto perchè posta alla Ginnone di Tallia figlia di Caio e moglie di Vitrasio, quanto per aprirmi il campo a riferiri titoli degli Augusti delificati. È difficile il dire di qual Ginlia fosse Flaminica la nostra Tullia fra le tante Giulie mogli e figlie di Augusti. La forma de caratteri accusa l'età di Commodo, di cui leggesi che fece uccidere una

Vitrasia Faustina (3), che pel gentilizio apparterrebbe alla famiglia del marito di questa, mentre il cognome Fanstina avrebbelo comunicato al liberto Arreno Fausto. Portata al-Tulvirevità in questo secolo, fu stampata soltanto dal Gazzera (4); qua E duo volte scordata fa sì che Flaminicia e Giulia d'Augusto si presentino al primo caso.

<sup>(1)</sup> Labus Marmi Bresciani p. 36.

<sup>(2)</sup> Pag. 232, 2; cf. Seneca Epist. 110. Il nome della donna è Lartidia gentitizio frequento.
(2) Lampridio in Commodo 4.

<sup>(4)</sup> Decr. di Patronato ecc. (1830) p. 33. Inesatta.

M.\*241. attia.M.F.SEGVNDA, ASPRI flamINICA.DIVAE, DRVSILLAE balineVM.ET.PISCINAM.SOLO,SVO muniCIPIBVS, SVIS, DEDIT Da questo marmodell'Università parve al Ricolvi di poter argomentare che vi fosse in Torino un ba-

gno fornito di piscina, nonchè un tempio di Drusilla, come pure che l'iscrizione fosse in un archittare; suppositioni arbittarie tutte, perchè architrave non è, e poi fu scoperta la lapide a Cavoru sin dal 1552, come, oltre M., "della Chiesa, altestano i contemporanei Pingone nel suo codice epignarra di Guichenon, che fu locata ne' fossi del castello; stamparonia pessimamente questi e lo Spon, quindi Muratori, Ricorit, Maffei, Durandi, Guasco e Malacarne. Le lettere ne sono alte da S ad 41 ectnimetri.

La lacnna a manca si restituisce agevolmente badando alle distanze: non con Aebutia od Atilia di Guichard e Ricolvi per troppa lunghezza; non con Lacum per troppa brevità. Pongo nel secondo luogo Balineum (2) e nel primo Atia od Attia frequento da noi ed anche perchè Attia madre d'Augusto e figlia d'Attio Balbo e di Giulia sorella di Cesare (3) fu tra gli-antenati di Drusilla; quindi la nostra Attia (moglie di uno cognominato Aspro) potè esser figlia di liherti o clienti di quella casa. Il marmo essendosi trovato a Cavour, i Municipes rammentativi son quelli di Caburrum, andando tra le più antiche testimonianze epigrafiche del dirsi Municipes gli abitatori degli oppidi, nulla indicando che Cavour sia mai stato colonia o mnnicipio; del rimanente in breve così appellaronsi anche i cittadini delle colonie. La Drusilla avente culto in questo piccolo oppido del Piemonte superiore, era sorella e moglie di Caligola, morta e deificata nell'anno 38, colla qual epoca consentono i bellissimi caratteri del marmo.

Trovata a Pollenza or son due secoli, data dal Gioffredo

<sup>(1)</sup> Funérailles et manières etc. (1581) p. 905.

<sup>(2)</sup> Come in celebre marmo di Novara. Racca N.º 24.

<sup>(3)</sup> Svet. Oct. 4; Tacito Oratorib. 28; Guasco M. Capit. 1, N.º 77.

E \* 248

Lactio.auretio
aug.f.commodo
principi.tuveNTVTI
cos.DESIG
sacrBOTI
divAE PLOTINAE
POLLENTIAE
DIVAE.FAVSTINAE
TAVRINI
DIVAE FAVSTINAE mAIOriS

CONCORDIAE

COLL. DENDR. POLL

ob.meRita.eiu\$ L.D.D.D. e dal Bonino, dne volle riprodotta dal Durandi (1) e sempre male, quindi portata a Torino dal Bartoli e posta all'invirenità, venne poscia sul proprio apografo ristampata dall'Henaen (3), essendogli però sfuggita la penultima linea ora quasi affatto scomparsa, ma già veduta initera dai due primi.

Si restituiscono le prime linee coi nomi di Commodo ginsta le tante lapidi contemporanee (3), serbando il prenome Lucio che portò in gioventù ed attribuendo il titolo

all'anno (75, nel quale opina il Tillemont(19) che morisse Faustina giunore in Cappadocia. Procede a questo modo razionalmente la cronologia dell'iscrizione; Commodo fix console la prima volta nel 177, fic desiguato nel 76 e mori Paustina nel 75; si dà così agerelezza di tempo affinche Faustina potesse ottener culto in Torino, essendo appunto Commodo console designato, vale a dire nel 176. E noto come da Nerva ad Alessandro Sverce le varie famiglie imperiali, per legali o prepostere adozioni; costituissero poche successioni nuove, cosicche i loro individui deificati ottennero culto successivo e comune; così Plotina moglie di Traisno, la seniore Faustina di Antonione Fo, Faustina giuniore di M. Aurelio, tutte deificate e con culto comune, poterono aver a saccordo in più citilà una persona stessa.

<sup>(1)</sup> St. dell'alpi maritt. col. 167; Horae subcisivae (1669) 11, 259; Piem. Cispad. p. 144; Caccial. Pollentini p. 56.

<sup>(2)</sup> N.º 7414 d.

<sup>(3)</sup> Orelli 879, 880,

<sup>(4)</sup> Mém. des Empereurs II, 385.

in ufficio onorario, e vieppiù quando questa fosse della lor famiglia, com era Commodo. Pongo Principi inscentui avendosi da Lampridio (U che. XIIII actaita anno in collegium sacerda-tum adscinta est. Coopitatas inter tres solus principes insentuita quanto gono sumpili. Assumptas est in omnis collegia sacerdotalia; in marmo Elvetico ed in Romano si ha Principi Insentuiti, ma fu avvertito esservi consunta l'ultima lettera 5(0). la quale nel nostro marmo non ha esistito mai. Del rimanente si ha in parecchie lapidi coss retto il dativo e vedemmo al N. 446. C. Valerio largire olio Plebi Virique Sexui, come il Prasfectus Visò i modo identico al Principe Inventui. Anche il Besig, deve riferira a Consuli, anzichè ad altri uffici inferiori, che pur si hanno ne'marni municipali.

Le onoranze memorato in questa lapide non possono spettar che a Commodo, ed cravi a Torino una Aedes sacra alla minor Faustina, come a Plotina una ve n'era a Polienza con altra alla maggior Faustina a Concordia nel Frindi. La chiusa è letta male dal Bonino colla sovrabhondanza di un Instindia.

N.º 249. DIVAE AVG FAVSTINAE Scrive il Delevis che sullo scorcio del passalo secolo trovavasi questa in Torino nel palazzo de Marchesi di S. Tommaso(3); ma oltretchè parecchie lapidi, da lui stampate, rimasero sconosciute ai più diligenti investigatori, vè ancora che l'Aug. o sarebesi posto dopo Faustinae, come in marmo

affatto identico di Pesaro (4), ovvero tralasciato; ma appunto dalla raccolta Pesarese deresser tratta codesta (invertendo i vocaboli) e dalla menzione del tempio di Faustina in Torino nella surriferita lanide al N.º 248.

In Commodo 1, 12. Seguo il Mommsen teggente solus dove gli stampati hanno solos; Res gestae D. Augusti p. 35.

<sup>(3)</sup> Orelli 292; Marini Arvali p. 191; Mommsen Inscr. Confed. Helvet. p. 3.

<sup>(3)</sup> Raccolla d'Antich, degli stati del Re (1781) p. 16. La ripeto nei Secoli del Piemonte ms. detta Biblioteca del Re, ma senza notizie di fatto.

<sup>(4)</sup> Marm. Pisaur. N.º 18.

N.º250. L.DOMITIVS AEDICVLAM SIGN um.et.aram.d.s.p Un frammento rinvenuto nell'ultimo secolo sui colli di Torino aveva queste lettere (1), delle quali il complemento è piano ed agevole. Era del huon secolo ed ora è smarrito.

N.º 251. M.VALERIVS LYSIMACHVS ARAM EX VOTO Selciandosi in Torino nel 1854 la contrada del fieno, tra Porta Marmorea e l'angolo Sud-Owest delle mura Romane, fu sterrata questa piccola iscrizione posta ad ignota divinità da un affrancato tacento la

sua condizion lihertina. È alta 0,20 larga 0,45; vedesi nel museo Civico ed è dell'anno 300 all'incirca.

N.º 252.

GENIO M.ISVNI PROCVLI SODALICI IVVENT PATRONO

RESTITVIT

l'anno 300 all'incirea.

Il sodalizio o confraternita della gioventi puse questo titolo al Genio del suo patrono M. Isunio, dove il genilitiro è forse mal letto forse mal cetto conce d'fuspina come in lapide di Savoia (2); fu portato in Torino, giusta il Pingone, dalla vigna del pittore Serra. Codesto Sodalizio risponde al Sodete Iuronum travantisi in tutta revantisi e totta revantisi e totta della furonum travantisi in tutta revantisi e totta.

e Gallia, essendo cosa diversa dai Inniores Augustales, de' quali for detto ai N.i 82, 82A, 83, partivansi i Collegi in maschi e femine, numerando, oltre i corporati, eziandio gli Allecti ed i Discentes, hadando soprattutto a certi giuochi sacri ch'eran loro propri (3).

I.º 253. V. P.
Q. VEIQVASIVS
Q.L.OPTATVS
SACRORVM CVLTOR

Marmo visto dal Guichenon nella ducal raccolta epigrafica, e che vendulo ad uno scalpellino dal governo repubblicano, fu poi ricuperato dal Vernazza, che lo pose all'Università. È intagliato in gran tavola, efficiatavi

in alto una caccia, abbasso nn uomo versante vino in una

<sup>(1)</sup> Schede del Vernazza nella biblioteca del Re. Delevis p. 13.

<sup>(2)</sup> Revue Archéol. (1859) p. 353.

<sup>(3)</sup> Sylloge p. 101 etc.; Orelli 4095 in 4102; Garrucci Dissertaz. 11, 91 ecc.

bolte sopra un carro a due ruole; nelle paraste laterali sonvi otto donne portanti anfore e cesti d'uva. Tutlo ciò alludendo a Bacco, se ne deduce che i Sacra qui mentovati sono i Baccanali, l'edificio coll'iscrizione significando quale fosse la divinibit lacciula nel marmo; la linea prima si legge Votum. Passit. Il patrono di codest'Optato è ricordato in altr'iscrizione al N.º 94.

Vi sono degl'indeterminati Gultores (confratelli o sodali), che mi fan dire di lapide cretta Cultoribus Fabrorum e stampata dal Muratori() siccome tratta dal Guicheno, cicle trovantesi in Piemonte, se non a Torino. Ma l'iscrizione, avuta invece da I. M. Como, è a Venafro in regno di Napoli, come può vedersi presso il Mommsen (2), nè il Guichenon la conobbe mai.

Dirò ora de' ascerdozi o flaminati coperti da Torinesi o da omini che a Torina appartennero per domicilio o patronato. Al settemvirato degli Epuloni, tutto Romano, ed al quale ascrirevansi i Cesafi coi primari personaggi, redemmo essere stato assunto Q. Glitio annoverato eziando ir as i sacredoli del primo e quarto imperatori nel collegio de' Sodali Augustali Claudiali, che fu tosto pareggiato ai IV amplissima collegia, Epuloni, cioè, Pontefici, Auguri, e Quindecenviri de' sacrifai (3).

Due poetefici d'Ignota divinità, ma certamente municipali come n'abbiamo tanti esempi, son rammentati in P. Cordioi Vettiano ed altrove (N.i 63, 451). Era flamine perpetuo del Divo Augusto il Torinese C. Valerio Clemente, di cui al N.º 416, come flamine di Vespasiano l'amicitato P. Cordio. Il frammento al N.º 46 accenna ad uno che fu sacerdote Lanuvino, ossia di Giunono Sospitu, la lapide al N.º 45 mentora un sacerdote Larura-Lavinate, come pur quella dello sconosciuto al N.º 44 chè anche sacerdote di Roma Eterna in Pavia; e quella al N.º 348 ne fa sapere come il giovino Commodo fosse sacerdote della Diva Fassitian giuniere nella nostra città; Lucio Allio Restituto al N.º 417 fu flamine del Divo Tito, ma i Plaviali, ai quali appartengono tre nostri biberti (Ni 85, 93, 94) nulla ebber di comme coi sacerdoti o flamini della genet Favia;

<sup>(1)</sup> Pag. 182, 3.

<sup>(4) 1.</sup> R. N. N.º 4614.

<sup>(3)</sup> Borghesi Opere 1, 349; 1v, 173.

essendo soltanto affigliati a quella suddivisione municipale del n ordine, che dicevasi de' Flaviali, essendo una specie nell'ordine degli Augustali.

In calce al capo I in notato, come il marmo rammentante il culto d'Augusto ed attribuito dal Muratori a Torino, sia invece di Laurinio presso Nola; come pure che la lapide, da lui creduta di un sacerdote di M. Aurelio e L. Vero nella nostra città, sia invece di un loro flamine a Laurento nel Lazio: Torinese è pur della dal Muratori la memoria della Flaminica Ottavia Elpidia, ch'è d'Aosta ove tuttor si vede (1). Di un tempio (che come in tutte le colonie Augustée) fu elevato da noi a Roma ed Augusto, si ha indizio nel marmo Gliziano al N.º 118; un'antica tradizione ricordava e ricorda il tempio suburbano d'Iside con quello di Diana, prevalendo qui il culto resole dai furenti Dianatici, de' quali fu detto a pag, 101 della Storia. Le città da Claudio beneficate gli alzaron templi (9) e tanto più doveva farlo Torino, ma non se n'ha espressa memoria, ognignalvolta non fosse da restituire Diri Claudii nel titolo del Flamine P. Fadieno al N.º 144. come si ricava eziandio dall'affatto Claudiana forma delle lettere. Nessun Torinese, eccello O. Glizio, apparisce membro de' maggiori collegi sacri; conviene anzi ripelere che la nota AVG. di Gosinio, Clavario e Memnone (ai N.i 67, 68, 69) non vale Augur, ma Augustalis.

Ricapitolando dirò, che in Torino vi furono o lempli, od cdicole, od aree sacre, od alueno statue ed sicrationi a Giove, Pallade, Venere Ericina, Apollo, Diana, Mercurio, Iside, Eccole, Silvano, la Fortuna e la Viltoria e che alle persone deificate della Domus Augusta altaronsi i templi di Roma ed Augusto, di Claudio, Vespasiano, Tito e Faustina giuniore. Ra-224. INTERGIDonae

VRIVS VITVS SECVNDA VXS EXVISVLÆT ma solo di questi Dei e Principi deificali ci pervenue memoria.

Fu notato ai N.i 233, 249 come supposti siano due titoli alla Vittoria con

<sup>(1)</sup> Pag. 169, 5; Ant. d'Aosta p. 53.

<sup>(2)</sup> Flamini del Divo Claudio sono rammentati a Bergamo, Trieste, Perugia. Orelli 65, 2218, 3651. Del rimanente vedi il capo Vill, pag. 191.

altro alla Diva Faustina; quantuuque si fingano trovati nel Cispado, dirò ora di tre altri marmi coi quali si volle nello scorso secolo provare diffuso da noi il culto della Romana des Intercidona e dei Nomi Gallici Cernunno e Teutate.

È questo all'Università recatovi dalla raccolla del conte di Belliuo in Busca, nel cui tenne e si disse rinvesuto. Le lettere ne sarebbero del fine del ni secolo, ma il falsario vi aggiunse la traccia di una figura accusante la mano rigida dei ignara di moderno scalpellino, ed è noto come quell'ottimo gentiluono fosse tolto di mira nella sua archeomania dai fabbricatori di supposte anticaglie. Stampavala tosto il Durandi (V) e dal nome Intercial ... e dalla sottoposta figura, appogiandosi a Varrono presso S. Agostino (P), dissertava di Pilumon, di Deverra e della Dea Intercidona, che col pestello, la granata e la scure allontanavan dalle puerpere il dispettoso Silvano. Appellavasi nol la Dea a caverir sitracciiona.

Certo che l'autore della disgraziata figura non lo è dell'iscrizione, volendosi per questa una persona non estranea alla lettura dei Ss. Padri. Perciò appunto cadono i miei sospetti sul Meyranesio, parroco a quegli anni di Sambuco in val di Stura, il quale dicendosi possessore del codice epigrafico Subalpino di Dalmazzo Berardenco (supposto scritto alla metà del xy secolo e che nessuno mai vide (3)) inquinò di false iscrizioni i libri del Durandi e di tutti gli scrittori nostri sino a questi giorni. Era il Meyranesio uomo colto e buono, ma acciecato (coi coevi e conterranei Sclavo, Delevis, Durandi, Moriondo e Malacarne, uomini essi pure colti e buoni) da un fauatico amor patrio, volse l'erudizione sua, non scarsa per que' tempi, a compor lapidi e documenti che spargesser luce su queste regioni tra le tenebre dell'antico e medio evo, ma che l'odierna critica recisamente rispinge. Tale codesta della dea Intercidona, non rammentata in nessun marmo, mentre l'Ex . Visu . Lacti lo potè togliere il falsario da mille epigrafi.

<sup>(1)</sup> Piem. Cispad. (1774) p. 127, (2) De Civitate Dei v1, 9.

<sup>(3)</sup> il prof. G. Fr. Muratori ed io ne parlammo a lungo negli Atti dell'Accad. di Torino (novembre 1867) p. 39-78. In un codice ms. dell'Università il Terraneo nou si mostra guari persuaso della legittima origine di parecchie anticaglie del Museo Alfast.

Sino all'età nostra solo il Vernazza (che nelle Iscriaioni Albeni; ALII accolle no aveva dal Meyranesio (1), inoltrassio negli studi e nella critica, non accusò già d'inganno l'amico, ma ocorrendogli di riferirne le maravigliose scoperte, prima vi diè fede, poi ne tacque a disegno. Ciamanai, neppure negli scritti posteriori, malgrado ia presentanea occasione, fece più parola a del aracogitiore del vi secolo, ne delle singolari scoperte di quello del vino. Così nella prudenza sua imitato l'avessero i più recenti.

# N.º 255. DEO. CERNVNNO SERVATORI

FOVSCIVS. VENAT V.S.L.M Questa, colla seguente, non ha esistito mai; pure la riferisce il Durandi (2) come trovata a Pollenza. Ammetto che gli fosse stata comunicata siccome rinvenuta in certe preteso addiziopi alla ms. descrizion

del Piemonte di M." della Chiesa, ma a tutti rimaser desseonosciute e di suppor tali aggiunte fiu un solito articio del Meyranesio. Ingannato il Durandi da costui, alla sua volta inganno il Franchi-Pont ed il Furfanetto (3) a testimonianza del nome Cernumnus adducente codesta lapide.

No fu desunto il concetto dall'ara posta a Tiberio dai Nautae Purisiaci (9), nella quale è diligialo Cermanos con inannellate corna di cervo, che furon motivo a dirio patrono de' cacciatori (3). E poi, il nome Fouscius, osteinatane arcsimo (9), manea di presonne contro l'uso, ma porta aggiunto il Fenatere per servir di concomilante alla maggior lapide dei Venatores Pullentini proveniente da egual fonte e della quale fu detto al N.º 226.

# N.º 256.

L.PACCIO IN.AETHERA.SOLVTO ADESTO.TEVTATES Più impndente finzione fu questa fornita al Durandi (cred'io dallo stesso Meyranesio) siccome scoperta nel 1718 sopra

- A queste accenna il Mommsen (ap. Henzen 5756), Hic quoque liber caute adhibendus est; fraudes videntur editori imposuisse.
  - (2) Cacciat. Pollent. p. 52.
  - (3) Antich. di Pollenza p. 487; Lex. ad v.
  - (4) Martin Religion des Gaulois (1737) III, 20.
  - (5) Cernunnos in gallico vale appunto Cornulus.
  - (6) Preso da Del Torre Mon. Vel. Antii p. 400.

un'urna in val d'Arozia alle sorgenti del Tanaro (1). Del Gallico Teutate molto dissero gli antichi, ma nessuna menzione ce ne pervenne ne' marmi, ed a provar supposto codesto darò la storia di altra lapide spuria, che a questa diede origine.

Nell'anno 1706 presentava il P. La Chaise all'Accademia di Parigi (2) un' urna quadrata di marmo, di cui fu tacciuta la provenienza, scrittovi: D. M. | Sulpicio | Noto . Adeste | Superi | venendone poi riprodotta la stampa dal Montfaucon (3). Il Maffei, che in lettera al P. Tournemine aveva simulato di darvi fede (parlandone di volo, mentre se l'ayesse tenuta sincera, vi avrebbe, a modo suo, spaziato a lungo (4)) fornivala intanto al Muratori con intenzione, a quanto pare, che nella prossima edizione del suo Tesoro, cadendo nella rete, la stampasse; vi cadde infatti, ma forse insospettito, avvertiva di averla avuta dal Maffei e che in certe schede la si poneva a Firenze (5). Riuscito il colpo, tuonava il Maffei contro l'evidenza di sua moderna fattura, dannandola come spuria (6). Commentizia è dunque l'iscrizione di Sulpicio, che diede origine alla nostra, ambedue in urne sepolcrali e compiuta quella di L. Paccio colle parole di Cluverio parlante di Teutate Dio de' Celti e de' Liguri (7), tolta essendo la seconda linea dalla chiusa di marmo Beneventano: In Cineres Corpus Et In Aethera Vita Soluta Est, che Muratori tratto aveva da Ciriaco (8). Il falsario nostro vi aggiunse lo sproposito di declinar il Solutus con L. Paccius, facendo sciogliere in etere il corpo stesso di costui.

Di siffatti titoli di Galliche divinità, per noi così importanti, mai non parlò il diligente e contemporaneo Vernazza; e siccome, per simularli, vi voleva pure una certa coltura, così dubito di nuovo del Mevranesio che, vissuto a que' tempi, dal

<sup>(1)</sup> Contese de' pastori ecc. (1810) p. 249; Sanguineti N.º 97. (2) Acad. des Inser. (1736) 1, 209.

<sup>(3)</sup> Antiq. expliquée (1734) v, lib. m, 3.

<sup>(4)</sup> Galliae Antiquit. p. 87.

<sup>(5)</sup> Pag. 1750, 4.

<sup>(6)</sup> Are Crit. Lapid. 111, 4.

<sup>(7)</sup> Italia Ant. 1, 7.

<sup>(8)</sup> Pag. 1769, 9; Mommsen I. R. N. 1804.

Berardenco o da sedicenti antiche schede faceva all'nopo scaturir le iscrizioni giusta le circostanze e le brame degli amici, avvertendo sempre ch'era tulte. smarrite. I rari assenati teneran in sè i lor sospetti, mentre la folla plaudiva; il buon senso v'era, dirò con Manzoni, ma stara nascosto per paura del senso comune.



#### CAPO XX.

#### ISCRIZIONI ONORARIE D'IMPERATORI E DI PRIVATI, LIBERTI DELLA CASA AUGUSTA.

## IL\*257. DIVVS.AVG.DIVI.FIL.

Ad Aagusto fondator della colonia non doverano mancarepigrafi, frequenti incontrandosen nelle città da loi aventi origine, restituzione o nome (1); questa sola però ci perrenne, riferita dal Pigone a p. 415 con tre altre chei dice Variis sazis ingentibus, et listeris cabitalibus in muriz civitatis, intendendo del tratti di ceretiaa rifatti nel medio evo. Sottostavano que quantro titoli a statue d'imperatori in essi mentovati, in taglisti essendo negli ingenita saza, che ne formavano i piedestalli; così essendo, dovevano adornare il maggiori foro della città, che le memorie onorarie, trovate presso il lato occidentale dell'odierna piazza delle frutta. fanno colà collocare, cicò all'ingresso della strada veniente da Roma. Queste quattro iscrizioni son tutte perite, ma furon ripetulo dal Grutero.

#### M.º 258.

### IN. HOnorem

TI. CLAVDII. DRVSI. F. CAesaris aug. germanici PONT. MAX.TRIB. POT.II. COS. Desig. iii. imp.iii.p.p.

Nè di Tiberio, nè di Caligola non ci rimangon memorie, ne abbiamo bensì di Tiberio Claudio figlio di Druso tanto

<sup>(1)</sup> Ometto quella di Cesarc, il quate de Galleis et Allobrogibus triumphavit (Pingone p. 96), essendo evidentemente spuria e prodotto avendo quella di Asti data da Grutero, Spon e Donati.

adopratosi per ispandere tra Galli la romana civilla, e che nella sua andata a Lione è da credere abbia tenato la via del Monginerva e sia passato per Torino largheggiando favori e benefici. Or son due secoli, Guichenon vide questa ne' fossi del gastello de ora è all'Università; fa quindi edita da Spon, Muralori, Maffei, Donati e ne diede il Ricolvi una restituzione landata dallo Zaccaria (U. Provasi infatti o' marmi (3), che le note numerali del consolato designato e dell'impero sono le terze, giuntovi il Pater Putriae ed omessavi la censura, riferendo il marmo a qualche statuo ad edificio costi innalzato ad onor di Claudio. L'anno sarebbe il 32 dopo Cristo, secondo di quell'Augusto.

Sarebbe questo il luogo della grandi sierizione posta ad onor di Claudio da Gitzio Barbaro, per la note croniche risalente all'anno 49; ma più opportuno parvemi di darla con quelle militari al N.º 440. Aggiungerò essere mentovalo Claudio nel titolo di C. Gavio Silvano al N.º 442 ed in quello anosimo al N.º 441.

I °259. IMP, CAESAR, VESPAS I ANVS . AVGVSTVS PONTIFEX . MAXIMVS TRIB.POTESTAT.III.COS III. COS . DESIGN. IIII Terza è questa di Vespasiano, venuta da Susa e che il Doni (3) traŝse corrollissima da schede Vaticane; videla uel giardino ducale il Guichenon prima che si smarriisse, dandola dopo di esso Spon, Muratori ed Orelli (4). Vi riposi

la III podestà trihunicia, mancante presso gli editori, ma coll'autorità di marmo Gruteriano (243, 2), e rispondente all'anno 71; a pag. 57 del Guichenon puossi vedere come sia stato questo titolo orribilmente corrotto.

#### 1 . 260.

#### DIVI. NERVAE

Tal' è il secondo de' quattro titoli Pingoniani a pag. 445, e fu posto certamente dopo l'a. 98 in cui mort quell'Augusto.

- (1) Ricolvi 1, 189. Istitus. p. 389.
- (9) Grutere 287, 5; Orelli 706, 708.
  - (3) Pag. 115, 7.
- (4) Pag. 74; 998, 3; N.º 741.

E.º 261. IMP.CAESARI DIVI.NERVAE.F. NERVAE.TRAIAN AVG.GERMANICO

PONT. MAX.TR. POT. VII

Trovata alla Roncaglia, ove sorgeva l'Augusta de Bagienni, e portatà alla prossima Bene, poi nel giardino ducale di Torino, di dove andò all'Università, fa edita da Guichenou, Caglieri (1), Muratori e Darandi (2) sempre con mende e lacune; un po' meglio da Ricolvi e Maffe di

Le note cronologiche seno nel marmo ben conservato, ma non concordano tra sè, ne coll'altri scirzioni di Traiano. La ru podestà tribunicia, col y consolato e l'agnome Pacico, designano l'anno 104, come da molti marmi e dal diploma di Q. Glizio. Convire denque credere che nella nota xu dell'impero, per isbaglio del quadratario, siansi incrediate le des prime aste, invece di tenerle parallele, scirzione on su, via srebbe perfetta concordanza di tutte le note dell'anno 104. Nella copis Muratariana la nota xu fie supposta erasa, mentir'a fiffatti visibile. Della protome posta DIVO. TRAIAN. si è parlate nel capo delle professioni ed arti a pag. 450.

H.º 262,

## DIVI. ANTONINI.

Coa questo nome chiamaroni egualmente il Pio ed il Filosofo; solltamente però così vien designato il primo, con questo solo leggendosi in Roma nel tempio cretto a loi ed a Faustina seniore, anzichè a M. Aurelio ed a Faustina giuniore, come dimostrasi per altri arzomenti (3).

R º 263

#### DIVI. FRATRES

Che nel numero antecedente intendasi di Antonino il Filosofo, lo prova eziandio codesta lapide accennante ai fratelli d'adozione M. Aurelio Antonino e L. Aurelio Vero successori di

<sup>(1)</sup> Racconto storico della città di Bene (1680) p. 197.

<sup>(2)</sup> Antiche città di Pedona ecc. p. 76.

<sup>(3)</sup> Nibby Foro Romano e Via Sacra (1819) p. 183.

Antonios seniore. Diris Fratres II, chiamano infatti i giureconsulti antichi, e Fratres Imperatores II dice Settimio Severo (1).

Questi due tiloli, ora perili, sono presso il Piugono, e quelli
di Nerva e d'Antonino, posti al secondo caso, antiveugono
l'uso, propagado poscia nel III e i vi secolo, delle grandi iscrizioni laudative precedute dal personale più vulgato ed al genitivo, come Asterii, Kamenii, Mannachii (2) e via dicendo. Piacemi che in Torino s'innatzassero statue ai soli imperatori
morti, tanto valendo l'aggiunto Dirus; così almeno non si profondevano a principi laidi, crudeli e codardi.

Addurrò ora i marmi de' liberti o clienti delle famiglie imperiali Ottavia, Claudia, Livia, Domizia (3) alle quali si potrebbero aggiungere quelli toglienti uome dagli Attii, Pompei, Coccei, Arrii, Fadii, Aurelii, che tutti s'incontrano uel nostro museo. Nè è senza interesse il rinvenire costi si gran copia di dipendenti dalle prime case imperiali e cooperatori di essenel dilatare per la nuova Italia la gloria dell'impero, la possanza e stabilità degli ordini in esso nuovamente introdotti. Fatto Italiano per ragion di Stato, abbisognava questo paese di mutazioni, fosser pur violenti, non solo portando leggi ed amministrazione, ove non erano, ma innovando sangue, usanze e consuetudini comuni sin' allora con quelle de' Galli; mutazioni che lentamente iniziate, dacchè i Romani varcato ebbero il Po, troppo erano ancor lungi dall'esser compiute. Oltre la istituzione degli Augustali, si attese a stabilir in Piemonte una folla di dipendenti dalla casa imperiale (4), collaboranti per interesse proprio a consolidar l'impero ed a spegnere ogni vestigio d'indepeudenza.

Partivansi questi in clieuti, per antica usanza, assumenti il gentilizio del patrono (5), quindi in liberti e loro progcuie; appartengono ai primi que' tanti che, senza nota servile, hau

<sup>(1)</sup> Henzen 6499.

<sup>(2)</sup> Cf. Borghesi, Accad. di Torino xxxvIII, 44. Fabretti p. 99, 102.

<sup>(3)</sup> I titoli de' Giulii stanno ai N.i 3, 4, 9, 10, 106, 214 A.

<sup>(4)</sup> C. Sallustio Crispo nipote dello storico, famigliare di Augusto e di Livla, ebbesi una miniera di rame in Tarantasia (Plinlo xxix, 2); lapidi di suoi liberti si avevano in val d'Aosta (Ant. d'Aosta p. 42);

come altre di servi sono ad Aime (Gazzera Ponderario p. 50).
(5) Livio 111, 44; all'a. 305.

nomi desunti da quelli della famiglia Augusta, a capo di essi essendo il regolo M. Giulio Cozzio e suoi discendenti e liberti, coi molti (singolamente soldati) che per ossequio o per necessità si fecer clienti degl'imperatori. Di tutti questi riferisco alcuni titoli, omeltendone altri, perchè non di Torino, come quello di Tiberio Giulio Quadrato che fece un lascito Videnzia Secusinia (1), con quello di Trofimo servo di Tiberio Claudio Augusto, che è a Baveno (9).

Fu data al N.º 210 la lapide sepolerale di C. Clodio Acrose medico Augusti Nostri, cicè probabilmente di Ottaviano, ed al N.º 232 quella di C. Clodio Lete liberto di Caio (cicè di un liberto o ciente di un Claudio Augusto); quelle dei soldati T. Clodio e Clodio Vecato stanno fra le militari, ma qualche-duna ne recherò di chi apparisce cliente o liberto, o figlio di liberto di Tiberio Claudio figlio di Druso.

| N.º 264.        | N.º 265.                                                |        | N.º 266.                                   |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|
| d. M.           | ٧.                                                      | F.     | D.                                         | . M   |
| ti.cL,EVTY      | CLAVDI                                                  | A.T.L. |                                            |       |
| cheTIS.ET       | IANVARIA                                                |        | TI.CLAVD.                                  |       |
| cl. COSMIAES    | SIBI.ET<br>TI.CLAVDIO.T.L<br>SOTERICHO<br>MARITO.OPTIMO |        | PROCES<br>THYRSA.VX<br>AQVILINA<br>CONIVGI |       |
| caesaR.TIB.CL.  |                                                         |        |                                            |       |
| for TVNATVS     |                                                         |        |                                            |       |
| et. EFESIVS     |                                                         |        |                                            |       |
| patr. BENEMEREN |                                                         |        | INCOM                                      | MPARA |
|                 |                                                         |        | В                                          | ILI   |

#### N.º 267. TIB.CLAVDIO.TI.FILIO.QVIR NIGRINO.DECVR.IIVIR.OPTIMO PATRI.ITEM.SIBI

Trovata la prima in Susa nel 1763 e mandata a Torino, perde nel trasporto circa un terzo a sinistra, tornando ora

<sup>(1)</sup> Maffei 233, 2; è a Torino e fu dato al N.º 3.

<sup>(2)</sup> Spon p. 267. Labus l'ia del Sempione p. 15.

opportuna la stampa dalane dal Sacchetti (1) quand'era meglio conservata. I due servi pougone il titolo a due coniugi liberti di Tiberio Claudio Cesare, cioè del figlio di Druso; nessun dei due vien detto liberto, ma lo palesano i nomi servili ed il divissi cosa spettante a Cesare; frequenti poi s'incontrano i liberti tacenti lor qualità per dirsi tuttora servi dell'ossequiato paderno.

Edita la seconda da Muratori, Ricolvi e Maffei (che fecela venir da Susa) rammenta due altri liberti di un liberto o cliente dello stesso imperatore; il prenome due volte scritto colla sola T, si potrebbe legger Titus, ogniqualvolta non fosse rettamente segnato nella quinta linea. Il terzo titolo (dato soltanto dal Pingone a pag. 103) aveva scolpita un' ascia sotto il D. M., come ne' cippi gallici (3), e quando il Gnichenon lo ristampava, era già perito; è da mutarsi il secondo cognome in Aquilinia, se no la donna non avrebbe gentilizio. Il quarto, ora perduto, fu messo in luce da Guichenon, che lo dice in una chiesa di Susa, poi da Muratori, Sacchetti e Gazzera (3): Nigrino, deenrione e dunmviro della sua città, convien credere che discendesse da liberti o clienti di Claudio Augusto. Per stabilire il limite anteriore d'età di questo marmo, si noti, che avendo Nerone, circa il 64, unito all'impero l'antico regno di Cozzio, d'allora soltanto potè Susa aver un ordine decurionale.

M.° 268. C.OCTAVIO MARCELLO ET.AEBVTIAE BASSI.F. PRISCAE SABINVS.F.F.C Non all'Università, come dice il Maffei a p. 222, ma a S. Pons in Canavese è questo titolo, dove io lo copiai. Spetta forse al figlio di un cliente o liberto di caio Ottavio martio di Atta, la quale avendo a genitrice Ginlia sorella di cesare e moglie di M. Attio Balbo, diede in luce l'Ottavia che fia spesa di C. Claudio

Marcello console del 704 (4). Il casato degli Ebuzi apparisce ne' nostri marmi numeroso e primario.

<sup>(1)</sup> Memorie della chiesa di Susa (1781) N.º 33.

<sup>(2)</sup> Altra fu trovata in Torino nel 1781 (De Levis Raccolts ecc. p. 1); avvorte il Maffei (164, 6, 7, 8) che l'ascia scolpita equivale

in Italia al gallico Sub Ascia. Altro e coll'ascia è in Pingone p. 101.

(3) Ponderario p. 17.

<sup>(4)</sup> Svetonio Iulius, 27.

Non riproduco le iscrizioni Piemontesi de Livii, come quella de Seviri Sesto e Marco che fu in Alba, coll'altra de'due Macri, ch'è a S. Pons; furono queste già date, avvegnaché scorrettamente, da Guicheaon, Muratori, Donati, Mafei, Delevis e Gazzera (1); quella di T. Livio Leviso liberte di Tito, la do al N° 92. Fu usato il cognome Laovimes dai Valerii, e col suo insolito diminutivo lo abbiamo in questo marmo, che (malgrado la tribù che farebbelo sospettar di Susa), fu trevato nelle fini di Chieri presso Torino, come ricavo dallo zi-baldone del Ricolvi.

N.º 269. VALERIA.C.L.ARETVSA SIBI.ET CN.POMPEIO.CN.F.QVIRINA

LAEVINO. VIRO.ET CN.POMPEIO.CN.F. LAEVINVLO FILIO. V.F. Era la gente Pompea imparentata colla Giulia, la figlia maggiore di Gesare essendosi sposata col Magno ed avendone avuto due figliuoli(2); vitengo che questi due Cnei Pompei avessero a padre

od avo un liberto o cliente di Pompeo Magno, come egual cona potrebbe dirisi di une Pompiei di lapidi Torinesi presso Pingone a p. 412, una data al N.º 31, altra posta a due Sesti Pompei, ripetendosi così il prenome del Magno con quello del figliuoi son. Frequente pure fui cognome Lacrius sulla genia Valeria, della quale era liberta codesi Arciusa. Stava una volta codesta lapide presso Chieri d'ora la tengo smarrita.

Ua altro Pompeo abbiamo nella celebre iscrisione d'Industria (3), ma ò della Pollia, ed essendo questi della Quirian, fa d'aopo associarlo coi tanti che di quella tribù abbiamo in Piemonte e crederio di famiglia abitative di una delle tante valli nostre aprestisi verso il Po, e dove gli uomini godemi della minor cittadinanza eran tutti aercitti alla Quirina. Alla qual cosa non osta che sinsi tuvota oi marmo presso Chieri, perchè uno traslocandosi sempre portava con sè il diritto politico e la tribo.

Una Torinese di un Q. Livio è in Muratori 1367; Ricolvi II.,
 Maffei 226; Guichenon p. 74.

<sup>(2)</sup> Velleio II, 47. Questo titolo è inedito.

<sup>(3)</sup> Ricoivi Sito d'Industria; 1745.

Di un Seneca e di sua sorolla Musa, ambi liberti di un C. Domizio, abbiamo menzione in lanide dell'Università presso Maffei, Ricolvi e Muratori (1); di nn L. Domizio, che dedicò un' edicola. do l'iscrizione tra le sacre al N.º 250, ed onorararia par quella mentovante un Domitius Verus (2). Poco dirò di quella di Domizio Frontone, che abbiamo all'Università in lacero avanzo terminante con .... ibus Et Statuis Adornavit; dove Ricolvi compie Fontibus Tribus, e più stranamente il Maffei Sororibus Et Sibi Et Suis (3), parendo a me che si debba leggere Postibus Et Statuis Adornavit . cioè con statue e stipiti marmorei. Se non fosse troppo corrotta, riprodurrei da

N.º 270. DISMANIBUS L DOMITI VIRILIS VIENNENSIS DOM: TI ATTICVS ET MATVesS CONLIBT o . op TIMO Pingone la lapide di Domitius . M . F . Stellatina . Marcellus , ma limiterommi a questa sola ed inedita, trovata a Torino a Porta . Palazzo nel 1802 ed ora all'Università; Domizio Virile era da Vienna negli Allobrogi; il nome Matnro, Matnrino è quasi peculiare delle Gallie (4). Il prenome suo lo fa

supporre discendente da liberti di Nerone, anzichè da quelli della moglie di Vespasiano.

Parecchie iscrizioni onorarie furono noste in Torino al console Q. Glizio nell'età di Traiano, ed i loro frammenti sono ai N.i 128, 129, 130, 133. B, cioè di una città greca, di Calagorris e del comune Pannonico dei Cornacates: nel capitolo dei curatori e patroni sono riferite quelle di chi proteggeva la nostra Respublica e vi sopravvegliava; nel capitolo dei Decurioni vi son quelle di Caio e Quinto Cusii.

N.º 271. 1 . ANNAEO

M.F. SENECAE aventi aspetto di lapidi onorarie. Dava questo titoletto il Maccanéo (5), come esistente in Torino circa l'anno 1500, e ripetevanlo quindi Pingone (che lesse Annio).

<sup>(1)</sup> Pag. 224, 4; II, 79; 1580, 7. (9) Pingone p. 115.

<sup>(3)</sup> n. 80; 226, 8,

<sup>(4)</sup> Boissieux p. 299, 334; Rénier Mélanges p. 212.

<sup>(5)</sup> Cornelius Nepos p. 42, egli omette sempre i dittonghi.

Guichenon e Bagnolo (1), il quale disputa qual fosse il gentilizio del filosofo, ma indarno, leggento Annaco il primo editore, gente diversa dall'Annia, e di due liberte Annacos avendosi memoria in lapide di Torino (3). Fu sconosciuto questo titolo a Giusto Liosio ed naii altri biocrafi di Seneca.

È afatto probabilo che al filosofo, nel fiore di sua potenza e fama solto Nerone, una protome o satura, con questo lislo, vanisse cretta nel foro e nello scuole di Torino, comnoi essendo genilizio e cognome col paterno presonte Marco, mancandovi, per carrosione, il presonne solo. I cognomi Saraca, Senecia (vecchietto) occorrono frequenti in Piemonte sino al va secolo; che se questa lagude spettasse veramente all'amictotio filosofo, sarrebbe di poco anteriore all'anno volgare 65, nel qualo, accadde, secondo Tacilo, la sua morte. Dubiterio tutatria della legitimità di questo titolo, se già il Maccanéo non lo avesse dato come inelle case di Scipione Cara e settun'anno prima del Pingone.

Più a lnago mi tratterrò sui Butilii insigne famiglia in Roma, Tascolo, Velletir, Termi e sepratutto ne' Marie Peligai, come provano lor varie iscrizioni Abruzzesi, in massima parte di liberti; liberlino era ii ramo da noi propagatosi, attestandolo l'epirafe posta da Rutilia Severina all'ava lunisia Moschide ed alla madre Mestria Hermaide (3), liberte ambedue ed entrate in famiglie conosciute costi per altri nostri marsu. Di molta rilevanza sono le qualtro lapidi (due perdute, le altre all'Università) mentovanti Rutilio Gallico console per la seconda volta e la moglie san Minicia Petina; amarono i Rutilii di Ongome Publio, cost essendosi chiamato il console dell'anno 664, con tre tribuni della plebe ed un pretore (4), e di un Publio patrono della colonia de' Turniri dando Pingome un titolo che fu riferito al N.º 42 e col some dell'onorato al primo caso, come in quello Tascolagno di una Rutilia.

Dava il Maccanéo al luogo citato, quest'iscrizione stante circa l'anno 4500 a S. Vito sui nostri colli, e che dai canonici del duomo eragli stata donata; in breve scomparve, più non trovandosi nella raccolta del Pingone. L'ultima voce mal

<sup>(1)</sup> Pag. 98; p. 62; Gente Cursia p. 197.

<sup>(9)</sup> Muratori 791, 5; Ricelvi 11, 81; Maffei 917, 6.

<sup>(3)</sup> Pingone p. 103.

<sup>(4)</sup> Livio passim.

H.º 272.

#### C. RVTILIO . GALLICO . COISSI

letta e dal Reinesio stranamente volta in COMMISSI (1), dev'esser letta COS . II . come vuole l'iscrizione che darò tosto . non mai CONSVLI come piacque all'Artzenio di emendare nel testo del Maccauéo (2) e piacque pure al Bouhier ed all'Hagenbucchio (3), che ne fu laudato dallo Zaccaria (4); ma non conoscevansi allora i due consolati di questo Rutilio. I quali consolati (certamente suffetti) sono d'epoca ignota; ma che il nostro sia stato veramente console per la seconda volta, ricavasi eziandio dall'elegante, come insolito, sostegno di statua trovato nel 1802 demolendosi i bastioni di Porta Palazzo, e che illustrato allora dal Paroletti, a norma degli appunti datigli dal Vernazza, e portato all'Università, ha queste lettere di bellissimo intaglio (5).

#### N.º 213.

## C. RVTILIO, GALLICO, COSIT T. FLAVIVS . SCAPVLA

Posava la statua di Rutilio sur una lastra quadrata di 0,80 di late e 0,26 di ertezza; il sostegno alto in tutto m. 1,20 è costituito dalla lastra anzidetta, da altra verticale ed ora mancante, e finalmente è sorretto nel mezzo da una zampa di leone, che ornata di fogliami termina in testa di chimera.

A' giorni di Domiziano fu dal poeta Stazio indirizzato il Soterichon a questo Rutilio Gallico Valente, dove lo esalta come vincitore in una scouosciuta guerra d'Affrica, e lo dice Proxima cervix ponderis immensi, cioè famigliare di Domiziano ed aggiunge ch'era presetto di Roma, Quem penes intrepidas mitis custodia Romae (6); prefetto di Roma dicelo egualmente

- (1) Syntagma p. 845.
- (2) S. Aur. Vict. cum notis variorum (1733) p. 184. (3) Epist. Epigraphicae (1747) p. 114, 229.
- (4) Istituz. lapidarie p. 313.
- (5) Notice historique sur une inscription etc. (Acad. de Turin, 1805, vol. xv ).
  - (6) Sylvarum I. Corsini Series Praefect. Vrbis p. 48.

Gioranale, Custos Callicus Prisi (1). Che Rutilio fosse console due voite la accomo Stato activente Suf rescondir, Raist, macirisque curulis Nec promissa semel, alludendo alla designazione Gel suo secondo consolato, che dal contesto emerge avre avuol taogo solto Domiziano, essendo sufficio como il primo e tra gli anni 84, 98. Forse da questo dedicante discendera una donna, che in lapide d'Illustonium è detta Flavia Scapulae Repúsi (3).

Tito Flavio, che pose la statua, dal prenome e nome apparisce cliente di Tito Augusto, esseudo Scapula cognome di ingenuo; è poi noto che colui che stato era console più volte, riteneva sempre la numerazione del consolato ultimo.

In tislo di Corfisio (Penlima nell'Abruzzo ulteriore) edite da Gudio (9) ed altri, leggesi: C. Rusitio. C. F. Pat. Galico | Ordo. Augustal. Patrono | Ob. Merita. Patris. Et. Ispaiu; | questi, il di cui padre era già henemerito degli Augustali Corfisiesi, è probablimente il nostro, e dicende Stazio che if Gemus ipee ruis, significa ch' ei fu primo di casa usa ad estolereri all'onoro della maggior curule, potendosi dire con Velleie Patercolo Vir novilatis nobilisismae 60. Con probabil ragione.

<sup>(1)</sup> xIII, 157.

<sup>(2)</sup> Henzen 6450.

<sup>(3)</sup> Pag. 239, 5. Osservar, letterarie 1, 183, 206.

<sup>(4)</sup> Marini Arvali p. 448.

<sup>(5)</sup> Pag. 908; Muratori 903, 8; Morcelli p. 66; Mommsen I. R. N. 5476.

<sup>(6)</sup> Hist. 11, 34.

codeste Caio apparisce fratello di quella Rutilia cui, pure a Corfinio, fu posta la seguente lapide dai Seviri Augustali, dei quali era patrona: Battiliae. C. F. | Paulinae. Sevir. | August. Patronae | Ob. Merita | Patria | El. Ipsius. P. | (1); cosicobe, se il patronato di talo ordine fu redato in quella fantiglia da una donna, convien dire ch'essa splendesse per padre e fratelli posti in alti uffic. Odesti marmi dei Rutilii, coi molti di lor liberti rinvenui negli Abruzzi, mi persuadono che di la venisse il console che fu da noi onorato e fatto patrono della mostra colonia, come da marmo al N.º 42.

N.º 274. MINICIAE

L.F.PAETINAE VXORI RVTILI GALLICI LEP TITANI PVBLICE Come fu onorata in Corfinio Paolina figlia di C. Rutilio, così lo fu in Torino Minicia Petina di lui moglie con 
questo marmo, non dato dagti antichi 
collettori, ma si da Muratori, Ricolvi, 
Maffei, Ranza, Paroletti, Morcelli ed 
altri, dovendo esser tornato in luce 
principiniante lo scorso secolo.

Che costei fosse moglie del console è cosa certa, come à da credere che fosse Torinese, altesa l'ubiacione del marmo, convenendo anmettere che il titolo le fosse posto in patria, e spiegare le tante iscrizioni qui erette al cossole C. Rutilio coi benefici da lui fatti alla nostra città perchè patria della sua consorte, della famiglia di tal nome aremosi qui memoria nel marmo di Giulia Minicia, in quello di Q. Minicio Pater al N.º 79 (9) e del soldato C. Minicio Aspro al N.º 63; come di lapide posta da estranei in Torino, perchè patria dell'onorato, abbiam testimonianza in quella di C. Valerio Clemente al N.º 445; rammentasi in questo marmo la sola donna della nostra città, cui fosse posto un titolo. Che poi, fra quella gente si segnalassero anche le donne, lo prova la citata siertinone di Corfinio con due di Tuscolo, posta l'una a Rutifia L. F. Mater. T. T. Rev. (Tercettii Revini, oppure Terrettas Reginilla).

(1) Muratori 903, 7; Fabretti p. 193.

<sup>(2)</sup> La gente Minicia insigne in molte città d'Italia, lo era soprattutto in Brescia. Labus Epigrafa scoperta in Brescia p. 39. La lapide di Giulia, ch'è all'Università ed lo credo inedita, è questa: V. F. | Blaionia | M. F. Tertulli | Iuliae | Miniciae | Matri. Piissimae |.

l'altra a Rusilia. P(ubil). R(usilis) Avia (1); qui invoce, per magnificar la donna, fu scritto soltanto ch'ell'era moglie di Rutilio, il cui nome ignudo bastava a spander lustro sulla consorte. Dunque, doveva esser persona isugine, cioè il console atesse, colla di cui etta concorda cariandio la fattura delle lettere.

Crederono Ricolvi e Paroletti che Leptitani fosse l'agnome assunto da questo Rutilio per la vittoria d'Africa adombrata da Stario; ma uon penasrono che dopo Ottaviano, ai soli Augusti furon riserbati gli agnomi tratti dai popoli vinti. Cando i le lodi di Rutilio dice Stario nel Soterichon . . . . Leptici quad mira tributi Obsequia, et missum media de pace frimpham Laudem etc., e che si allictavan le ombre di Regolio e degli uccisi al Trasimeno e Canne; di questa guerra però, nessun siotrico ha paritato e dever ridurei allo aver repressa una qual-che scorreria di Arabi confinanti. Due Leptis erano ia Affrica; una detta Minor o Parra (oggi Lepta) e Leptimissienses i soni cittàdini, l'altra Maior o Magna (Lebeda presso Tripoli) e gli abitatori sosi Leptimiangenese (y), e di questi intendesi quando dicesi semplicemente Leptifani, come attestano Sallustio, Cesare e Tacito (3).

A'giorni del Piugone stava in Torino ed in grau tavola questo marmo vedulo poi dal Guichenon nel giardino ducale: Fuge. Tace. Quiesce. Ruilii; ma dev'essere invenzione di qualche bello spirito cinquecentista.

<sup>(1)</sup> Borghosi in Canina Descris. del Tuscolo (1841) p. 143.

<sup>(2)</sup> Plinio v, 3, 4. Henzen 6512.

<sup>(3)</sup> Jugurth. 77; B. Civ. 11, 38; Hist. 1v, 50. Ad un loro patrono, ch'era di Palermo, eressero colà una lapide Hispellates Publice (Torremuzza N.º 30.).

#### ADDENDA ET EMENDANDA.

Praeter operarum epi)µutu nonnulla peccavit auctor, quae fateri mavull, quam deprecari aut excusare. Bizand de Li Bastis.

Pag. 45. Lin. 4. ... tolsero un appellativo, come ecc.
Pag. 47. Lin. 5. ... e detto Agonia nell'vui secolo dal
geografo di Ravenna (pag. 238) ed in
documento anteriore al 4000, come li
presso trovò Ciriaco un titolo posto
Giove da un Acassus nel liberto, nè così
cognominato, ma libero e forse Agone
di schiatta (N. Fragm. N.\* 405); su
quel fiume sta la terra di Agognate,
che appellasi ecc.

Pag. 27. Lin. 5. .... Civitas Torina, oppure Torino e To-

Pag. 80, 85, 86,

7'è detto che, morto Cozzio giuniore,
87, 88, 95.

Sua fa da Nerone unita all'Italia e la
porzione transalpina del regno Cozziano
fatta provincia, si corregga nel senso
che allora tutto il regno Secusino da
Arigliana (Geelum, Fine) inst. fu pareggiato alla Gallia montana e costituito
in Provincia Alpium Colirarum retta da
un Preside orvero Prefetto. Si conferisca
colle pagine 286 in 394 del capo XIII.

dove codest'errore su ampiamente combattuto, l'asserto di Svetanio, Aurelio Vittore, Vopisco, Eutropio, Cassiodoro e S. Girolamo ricevendo novella ed assolnta conferma dai testè trovati marmi fissanti il limite d'Italia alla Stazione ad Fines, ossia al Drubiaglio sulla manca della Dora ed a paro con Avigliana. Da essi fu pur dimostrato che la provincia, già reame, dell'Alpi Cozzie, siccome Gallica ed inalpina, mai non godè della cittadinanza Romana, la qual terminava col termine della pianura Italica; avvertendoci però Plinio (m, 24, 3) che, a' giorni di Vespasiano, le Civitates Cottianae erano insignite del diritto Latino, toccando a parer mio codest'onore a coloro che negli oppidi di esse coperto avessero gli uffici e gradi municipali, come dalle iscrizioni.

- Pag. 82. Lin. 7. .... fra tutti quelli che nell'orbe romano ancora esistono. Da Cesare ecc.
  - Pag. 86. Lin. 34. ..... come Losanna, Marsal ed Embrun,
    della qual ultima gli abitanti già furono
    Vicani (Orelli 344). Poco dopo ecc.
  - Pag. 88. Nota 2. .... Marca di Torino p. 66 ed intiero dal Vernazza nel Giornale del Piemonte, 25 ottobre 1788.

  - Pag. 113. Lin. 2. Anche qui ritorna una singular rispondenza colla lingua ed agricoltura dell'Illinio, notando S. Girotamo (In Ezechielem, v) che l'avena vi segala dagli antichi commentatori della Zea, nos vet Far, vet genilli Intiae Pamoniaeque sermone, Spicam, Smellamone dicimum.
- Pag. 128. Nota 2. . . . . vorrebbe leggervi Matrabus da Matrae.
  Pag. 129. Lin. 29. . . . . Véctimula. Alla strana etimologia ab

Icti mulis fa riscontro nn'altra ch'ebbe corso nei tempi bassi e ci fu conservata negli Atti di S. Secondo (Bolland, Agosto 26, pag. 797), ove lo si dice martirizzato cogli altri Tebei ad Agauno: uno milliari prope castellum Cacsarianum quod ab Annibale nomen Victimolis accepit, eo quod quindecim millia virorum ibidem fuerunt. qui contra Annibalem aciem proposucrant: primum vicerunt et postea victa sunt; ideo pro causa huius pugnae loco huic Victimohis nomen impositum est. Nelle quali parole scorgesi come vivesse l'erronea fama del passo de' Cartaginesi pel Gran S. Bernardo, giuntovi il grido che degl'Ictimuli correva di quà e di là dall'alpi.

Pag. 430, 440. Lin. 3, 48. greuniun cerreva un que cui a data questo nome l'argomento eziandio dal trovario nome l'argomento eziandio dal trovario in Cantabria nella Santa matrire Centolla, che detta essendo figlia del console L. Ragonio Quinziano, dev'esser nata circa il 235 ch'è l'anno di quel consola (Acta Sacci. 43 Agostò. Così la vicina Caraglia avrà probabilmente avuo nome dalla Gallica famiglia Carania, della quale al N.º 16, dove per invista fu detto quell'iscrizione essere di Caraglio, quand'è di Centallo. Più la tadi ecc.

Pag. 432.

Al catalogo delle voci latine vive nel dialetto, ma non nella lingua, si aggiungan queste:

CATERVA ..... Caterma. Squadra di gente. Topia.... Topia... Pergolato.

Pag. 134. Lin. 19.

..... Atractianae. Venne testè in luce, presso Cannes in Provenza, un'iscrizione posta T. Flavio. Adrettio (Rev. Archéol. 4869, pag. 303), dove nota l'editore che parecchi monti nell'Alpi Marittime.
diconsi Adreta. Altri ve ne son pure nel
Delfinato, e questo nome, identico con
quello di Atrectus d'onde appellaronsi
le Alpea Atrectianea, assai dovette invaler
nell'Alpi, trovandosi dal Sempione per
Susa sino al Mediterraneo e Gallica essendone quindi l'origine.

- Pag. 436. Lin. 46. .... re de' Geit; ai quali aggiungasi il Santo martiro Coltar di Auxerre nelle Gallio ai giorni di Aureriano (Aeta S.S. Maggio S, pag. 831), col nome geografico del Minic. Cott. ora S. Pietro in Cotto presso la Gallica Rimini (Toniat., Rimini ar. Fera nolg. p. 298), Il villaggio o mansione ecc.
- Pag. 442. Lin. 20. . . . . e Spagna, oltre una Bodwia di marmo scoperto in quest'anno a Milano. È probabile che abbian questi nomi la glessa radice che i Bodionici aventi lor capolugo a Digne nelle basso alpi, i Bodiocasse (Plinio III, 5, 6; 11, 32) e la dea Catabodira, della quale vedasi il N. 243. Il secondo lo emenderei ecc.
- Pag. 445. N.º 22. Ho poi badato che il nome DMOL.... è seguito dal vestigio di una S, cosicchè sarebbe Dmois..., ossia al lerzo caso Dmoiso.
- Pag. 453. Lin. 40. ; ... di Elvezia, e la Morienna delta Vallis

  Maurigenica nel testamento di Abbone
  (Mabillon De Re Diplomatica pag. 507)
- Pag. 465. Lin. 29. .... è anteriore non solo al 1564, anno della sua fondazione, ma anche al 1546, in cui mori il San Gallo, e fin fatta quando ecc.
- Pag. 470. Lin. 8. Invece di Clericus leggasi Canonicus.
- Pag. 188. Lin. 19. .... dal figliuolo al Ticino ecc.
- Pag. 217. Lin. 2. ..... e Pianezza. Un altro bollo laterizio

è quello di un mattone della cerchia romana trovato nel 1854 negli scavi di Piazza Castello ed avente le lettere L.CL. seguite dal cognome in nesso; leggo Lucii . Claudii . Epicuri. Nelle figuline ecc.

Pag. 342. Lin. 26.

....; ora se Quinto sin d'allora stato foss'egli stesso senatore, sarebbesi appellato Tribunus Laticlavius, mentr'è detto ecc.

Pag. 346. N.º 125. Invece di Q. Glitio, pongasi Q. GLITIO, le lettere essendovi conservate.

Pag. 322, 323. N.º 430.

e Pag. 343, 344. N.º 433. A.

Il passo di Plinio (111, 28) già da me percorso shadatamente troppo (sorvolando al popolo Pannonico desiniente in .....ngcates), riletto in séguito, nel nome dei Cornacates, diedemi quello che perfettamente si adatta al caso nostro. Vedemmo a pag. 333-come Glizio stato fosse Legatus Pro Praetore della provincia Pannonia tuttora indivisa; manca quindi, a ragione, nella lapide N.º 433, A. la specificazione di essa in Superiore od Inferiore, ovvero Prima o Seconda: oltrecciò, la sagoma sua, ad formam vasis è identica affatto alle Gliziane, e le lettere sono di forma, grandezza e bellezza come ne' marmi di Glizio. Epperciò, la lezione sua restituita in quelle dne linee sarebbe:

N.º 133. B.

civitas.cor NACATIVM ex.pannonIA.PATRONO

Sia dunque affatto annullata la poco probabile ipotesi di Savinacatium, colla qualificazione Ex Gallia, proposte a pag. 343; avvertendo ancora che alla misure:

lettera T, nella linea prima, manca soltanto la traversa e per rottura. Il marmo è grosso 0,140 e nella sua ertezza è contornato da tre scanalature fra quattro listelli, il tutto terminato abbasso da quattro unghie di xampa leonina.

Aveva io peraltro già notato come e codeste linee mutile a destra non consengono il complemento dell'epigrafe
al N.º 430, avendo questa i capilinea
a sinistra in una sola verticale, mentre
s nel nostro frammento (N.º 433. A.) la
linea superiore (così leggasi) è più
breve dell'inferiore. » Paragonando
poi le altezze delle linee e dell'interstirio ne' due frammenti, trovai queste

Oltrecciò il frammento dell'Accademia delle Scienze è del durissimo marmo di Pont ed ha belle e regolari le lettere, mentre quello dell'Università è in pietra tenera e gessosa, con lettere di forma scadente ed or sortenti dagli allineamenti, or sottostanti ad essi. È quindi evidente che sono di due diverse epoche. fra esse intercedendo circa un secolo. Pare che Pingone abbia trovate intiere le lettere Civitas ed Ex Pannonia, seppure, com'era da lui usato, non le compiè ad arbitrio; tenendole tuttavia per buone, e badando che al N.º 130 la verticalità a sinistra devesi ripetere a destra: che l'altezza della linea di sotto sta a quella di sopra :: 5 a 6: che la minor antichità della lapide N.º 430 accenna alla Pannonia già divisa in due provincie: e finalmente che la voce Patrono è necessaria, e che non sussiste quanto fu detto a pag. 322 esserne la sagoma ad formam vasis, vedendovisi il marmo perimetralmente infranto e senza sagoma alcuna; a ciò badando, dico, fa d'uopo trovar un popolo Pannonico, il cui nome compongasi almeno di dodici lettere come Calopianorum od Hercuniatium mentovati da Plinio al luogo citato. Il marmo al N.º 430 avuto avendolo il Pingone in casa sua, possiam crederlo trovato in Torino e che Torinese fosse il patrono cui fu posto; siccome poi i popoli sudditi sceglievan lor patroni tra gli ufficiali dell'esercito, co' quali soli avevan de' rapporti, possibil cosa è che questi fosse uno di que' tanti prefetti d'Ale o di Coorti stati di presidio in quelle regioni, de' quali son date le iscrizioni al capo XV. e forse il Praesectus Alae Augustae del N.º 449 la cui lapide, trovata in Torino. è del 11 secolo. La sua probabil restituzione la sottopongo, ignorando però se gli Hereuniates (e tanto dicasi de' Colapiani) spettassero alla superiore od all'inferior Pannonia.

N.º 130. A.

CIVITAs hercuniatium EXPANNOnia superiore patrono

Pag. 229. Lin. 45. È curioso come il Muratori (1027, 6), dopo data esaltamente dal Doni quest'iscrizione e dettala in Torino, compisca pole le lettere A P (Acciliciae. Potestatis) in Aptensi, facendo Publio decurione di Apt nella Gallia. Pag. 363, Lin. 1.

| 300       |          | ADDENDA ET EMENDANDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pag. 347. | Lin. 11. | dopo la sua disgrazia. Ai titoli por-<br>tati in questo marmo da Traiano man-<br>cando quello di Optima stalogli conferioli<br>dal Senato nell'anno 1413 (Dione Lxvui,<br>23), ma già essendovi quello di Dacicus<br>acquistato nel 102, ne seguo essere stata<br>posta l'iscrizione tra que' due anni. |
| Pag. 356. | Lin. 26. | nel 4802, ed il M. Gavio di questo<br>titolo, dicendosi figlio di Caio, può aver<br>avuto a padre il Tribuno anzidetto;<br>Claudiane sono infatti le lettere di questo<br>titolo onorario, come pure il bell'ornato<br>in allo.                                                                         |
| Pag. 358. | Lin. 4.  | elevato di circa 6,00 sopra il suolo<br>della campagna e di circa 25,00 sulle<br>magre del Po e della Dora.                                                                                                                                                                                             |
| Pag. 362. | Lin 94   | della legione y Adjuttice Coscritta ecc                                                                                                                                                                                                                                                                 |

gioni Danubiane. Il nome ecc. .... del diritto Latino sin dal 1 secolo, Pag. 398, Lin. 2. non conferendosi quel diritto che agli Esterni, siccome primo grado alla romana cittadinanza (Tacito Histor, 111, 55).
Pag. 408. N.º 482. Nell'ultima linea leggasi .... SABINA

..... anno 450 all'incirca, con quell'epoca

consonando parecchie iscrizioni delle re-

Faciundum Curaverunt.

# INDICE GENERALE.

#### FAMIGLIE ROMANE.

| Accaelia N.º 217.              | Aurelia N.º 180, 184, 188, |
|--------------------------------|----------------------------|
| Acutia N.º 34. P. 268.         | 186, 187, 188,             |
| Aebutia N.º 1, 11, 28, 88,     | 190, 248,                  |
| 60, 63, 69, 70,                | Autia N.º 180.             |
| 180, 223.                      |                            |
| Aegnatia N.º 115.              | Baburia N.º 94.            |
| Aelia                          | Baebia Università.         |
| Aeliana N.º 38.                | Blaia                      |
| Agintia Pingone P. 102.        | Blaionia Università.       |
| Albia N.° 161.                 | Braetia N.º 168, 178.      |
| Albonia Gazzera Iscriz.        | Bresia N. ° 74.            |
| Verc. P. 17.                   | Bruttia N.º 25.            |
| Alfia N.º 161.                 | Bussenia Pingone P         |
| Annaea N.º 271.                |                            |
| Annia                          | Gactia Ping. P. 107.       |
| Antistia N.º 156, 211.         | Caecilia P. 172.           |
| Aponia N.º 108, 285,           | Caelia                     |
| Appia                          | Caenonia N.º 50.           |
| Apuleia Università.            | Caestia N.º 257.           |
| Arrena N.º 248.                | Calventia N.º 90,          |
| Arria N.º 62, 112.             | Calvisia N.º 81.           |
| Aruntia P. 408.                | Caninia Univers. Orelli -  |
| Asonia N.º 77.                 | Henzen N.º 6649.           |
| Attia                          | Carisia N.º 155.           |
| Attilia, Atilia, . N.º 25, 60. | Gassia N.* 174. P. 163,    |
| Aulia N.º 54.                  | 240.                       |

| 510 INDICE 6                  | enerale.                         |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Cassidaria N.º 147.           | Fadia N.º 64.                    |
| Castricia Guich. P. 74.       | Fadiena N.º 141.                 |
| Catia P. 216. Ping. P.        | Firmia (Spuria). N.º 100.        |
| 118.                          | Flavia N., 188.                  |
| Catonia P. 238                | Foresia Guichenon P. 57.         |
| Cinineia (?)Guich. P. 74.     | Fotidia (Potidia), N.º 1; P. 25, |
| Glaudia N.º264, 265, 266,     | Fouria P. 129.                   |
| 267 etc.                      | Fulfennia N.º 88, 190 A.         |
| Clodia N.º 178, 232.          | Spuria.                          |
| Cluentia Guich. P. 74.        | Fouscia (Spuria). N.º 228.       |
| Clusia N.º 87.                | Fulvia N.º 85.                   |
| Cocceia N.º 148.              |                                  |
| Coelia                        | Gavia N.º 114, 142, 143.         |
| Cominia N.º 26.               | GelliaP. 419.                    |
| Cordia N.º 63.                | Geminia N.º 150.                 |
| Cornelia N.º 28, 49, 72.      | Gessia N.º 128.                  |
| Coruncania N.º 88.            | Glitia N.º 118, 116, 117,        |
| Cossia N.º 20.                | 118=128, 131,                    |
| Cossutia P. 146.              | 132, 133, 140.                   |
| Curtia N.º 89.                | Gosinia N.º 67.                  |
| Cusia N.º 51, 52, 55.         | GraeciaP. 459, 446.              |
|                               | Graecinia, Grae-                 |
| Decimia Ping. P. 102.         | cidia P. 446.                    |
| Desticia N.º 134, 136 etc.    |                                  |
| Didia P. 373. Univers.        | Helvia P. 163                    |
| Guich. P. 73.                 | 00                               |
| Disiana N.º 37.               | Industria N.º 103.               |
| Domitia N.º80,134,178 A,      | Iovincia P. 255.                 |
| * 280, 270                    | IrtuleiaN.º 458.                 |
| Ducronia (?) Guichenon P. 75. | Isunia N.º 252.                  |
|                               | Iulia P. 3, 4, 9, 10, 106,       |
| Edania N.º 38.                | . 214 A, etc.                    |
| Elvia P. 373.                 | Iunetia Ping. P. 101.            |
| Enicia N.º 38.                | Iunia N.º 236.                   |
| Ennia P. 235; N.º 26          | Iunnonia N.º 160.                |
| Equinia N.º 78.               | Iuventia P. 163.                 |

Rubria . . . . . N.º 176, P. 389.

Rutilia...... N.º 42,86,272 etc.

Rufia . . . . . Ping. P. 102.

Minicia . . . . . N.º 74, 79, 163.

Mirania ......... N.º 38.

Mominia ..... N.º 179.

## NOMI PERSONALI GALLICI E GENTILIZI DA ESSI DERIVATI.

| Agonius P. 17.             | Atrectius N.º 8, P. 803.   |
|----------------------------|----------------------------|
| Alfiolta, P. 144.          | Atto N.º 40.               |
| Allo, Alio N.º 33, 164.    | Aucus, Aucius,             |
| Alugonius P. 139.          | Autius N.º 33, 181.        |
| Ambiavus P. 136.           | Aufustius Guichenon P. 36, |
| Anita N.º 33.              | Auto N.º 74.               |
| Animus Animina NO 77 D AVY |                            |

|                              | RDICE GENERALE. 513            |
|------------------------------|--------------------------------|
| Bagiennus P. 15.             | Eghus, Aegus, N.º 78,          |
| Baienus P. 45.               | Eniboudius P. 455.             |
| Bebo, P. 154.                | Enistalus, Ena-                |
| Becco                        | stello N.º 32, P. 183.         |
| Boduac N.º 48.               | Ennania N.º 48, 39,            |
| Boduia P. 804.               | Epitanius N.º 56.              |
|                              | Esiata N.º 19.                 |
| Caburrus P. 130.             | Excingus N.º 49.               |
| Cabuto N.º 12.               | Exomnius N.º 36, 37.           |
| Cacusus N.º 12.              | _                              |
| CallusN.º 48.                | Gimio N.º 18.                  |
| Caranius N.º 16.             | Gimmius N. * 20.               |
| Castus N.º 176.              |                                |
| Catuesius P. 458.            | lemmus N.º 45.                 |
| Causo N.º 11.                |                                |
| Centronius P. 16.            | Karius N.º 29.                 |
| Cimogius P. 147.             |                                |
| Cintullus, Cen-              | Latunus N.º 52.                |
| tullus P. 130, 161           | 505. Leuconins N.º 88, P. 189. |
| Coifilasia P. 157.           | Livo N. ° 31.                  |
| Comagius, Co-                |                                |
| magus N.º 13.                | Macco P. 141.                  |
| Comavus N.º 11.              | Maccus P. 141.                 |
| CotobusN.º 78.               | Magia                          |
| Cottus, Cottius. N.º 10, 76. | Magiacus P. 142.               |
| Cracca N.º 21.               | Magilus, Magi-                 |
| Cunius P. 255                | lius N.º 47.                   |
| Curus P. 100.                | Marca                          |
|                              | Maricea N.º 98.                |
| Dmosius N.º 22, P.           |                                |
| Donnus , Don-                | Mearus N.º 30.                 |
| nius N.º 9, P. 8             | Medico, Metico. P. 160         |
| DucusP. 141.                 | Metavus, Meta-                 |
| Dugius N.º 19.               | vius P. 459                    |
|                              | Mimus, Mimius. P. 132.         |
| Ebo, Eppo P. 23, 128,        | Minuconius N.º 229.            |

Surus, Surius. . N.º 24.

Taurinus . . . . . P. 41, 12.

Vindonius . . . . N.º 214, P. 169. Vlattus, Vlattius N.º 177, P. 160.

Vomanius . . . . P. 159.

#### VOCI GEOGRAFICHE O D'USO COMUNE

DI ORIGINE ILLIRICA, GALLICA, TEUTONICA E CHE FURONO O SONO DEL DIALETTO.

| ca Strega P. 131.                |
|----------------------------------|
| opergia,                         |
| uperga, (Geografica) P. 133, 489 |
| 460.                             |
| berga . (Geografica) P. 132.     |
| degarda (Geografica) P. 132.     |
| ia (voce Romana od               |
| talica). Pergolato N.º 87, P.    |
| 131.                             |
| daLanda già                      |
| boscosa . P. 433.                |
| lperga . (Geografica) P. 133.    |
|                                  |
|                                  |

#### INDICE GEOGRAFICO.

| Augusta Taurino-               | TaurisciP. 10, 11, 29.            |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| rum N.º 42, 43, 44,            | ThaurinumP. 197.                  |
| 45, 48, etc.                   | Torinenses P. 27.                 |
| Augustani N.º 1.               | Torino Givitas P. 221.            |
| Iulia Augusta Tau-             | Torinus P. 27.                    |
| rinorum N.º 2                  |                                   |
| Iulia Taurinorum . P. 188.     |                                   |
| Iulienses                      | Agamium' P. 17.                   |
| Taurinates P. 26.              | Agaunum P. 48.                    |
| TaurinensesP. 26.              | Agones P. 16.                     |
| Taurini (Città) N.º 181.       | Agonia                            |
| Taurini (Popolo) N.º 160, 167, | Agoniata P. 17.                   |
| ecc.                           | Alba Pompeia N.º 45, 159.         |
| Taurinum N.º 61 , 173 ,        | Alliana Regio P. 115.             |
| 248,                           | Alpes Atrectianae, N.º 8, P. 503. |

Darantasia . . . . . P. 381.

| Lancium P. 129.                | Planina                           |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Lanuvium N.º 46.               | Pollentia N.º 248.                |
| Larignum Castel-               | Primilium P. 483,                 |
| lum                            |                                   |
| Laumellum P. 431.              | Quadratae P. 451                  |
| Lauro Lavinium N.º 44, 48.     |                                   |
| Leona                          | Raudii Campi P. 85.               |
| Lepontii                       | Retovina Regio P. 118.            |
| Libici, Libui, Levi, P. 45.    | Rigomagum P. 420, 431.            |
| Livionum P. 144.               | _                                 |
| Lucceia SylvaP. 38.            | Salassi P. 13, 14.                |
| Lucentum P. 129.               | Saropergia, Superga. P. 459, 460. |
|                                | Secalianum P. 112.                |
| Maira P. 128.                  | Secusterronenses P. 73.           |
| Malavasium P. 130.             | Segusio, Segusini P. 9, N.º 3,    |
| Massuinus Mons. P. 75.         | 4, B.                             |
| Maricei                        | Solva Flavia P. 20.               |
| Matrona Mons P. 461.           | Stura, AsturaP. 127,              |
| Matrucini (Spuria), N.º 190 A. |                                   |
| Mediae P. 432.                 | Tarantasia (Spuria) P. 381,       |
|                                | Taurunum, Tauri-                  |
| Numana N.º 44.                 | num                               |
|                                | Thaner                            |
| Ocelum P. 56, 129, 288.        | Ticinum N.º 44.                   |
| OrgusP. 127.                   | Tollentinum N.º 44.               |
|                                |                                   |
| Padisius Rivus,                | Vagienni P. 15.                   |
| Fundus P. 127.                 | Vercellae P. 83.                  |
| Padus, Paudus, Bo-             | Verruca P. 129                    |
| dus P. 126, 127.               | Vesulus Mons P. 121.              |
| Padusana P. 127.               | Vrbs Salvia N.º 44.               |
| Pedona, N.º48 A. P. 403.       |                                   |

### DIVINITÀ» ROMANE.

| Apollo N.° 223,                 | Iuppiter Custos (Spu-            |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Asclepius N.º 200.              | ria) N.º 24K.                    |
| Attis                           | Liber PaterN.º 224.              |
| Cacus Deus P. 469.              | Mars                             |
| Diana N. 6 223, 238.            | Mercurius N.º108, 227.           |
| Diana Montana Nemo-             | Minerva N.º403,407,              |
| rensis (Spuria) N.º 228.        | 136.                             |
| Dii omnes                       | Neptunus N.º 38, 228.            |
| Fortuna N.º 6, 238,             | Pallas N.° 222.                  |
| Genii et Iunones N.º 248, 246,  | Roma Acterna, N.º 44.            |
| P. 240, 265,                    | Roma et Augustus N.º 118.        |
| Hercules N. º 230, 234,         | Silvanus                         |
| 232, 238,                       | Venus Erycina N.º 221.           |
| 230.                            | Venus Lauro-Lavinii. N.º 41, 46. |
| Hygia N.° <u>87, 209.</u>       | Victoria N.º 177, 233,           |
| Intercidona (Spuria). N.º 234.  | 234, 236,                        |
| Isis                            | 236, 237,                        |
| Iuno N.º 103.                   | 238, 239,                        |
| Iuno Sospita (Lanuvii). N.º 46. | 240.                             |
| lupiter N.º64,213A,             | Vires Aeterni N.º 245, 244.      |
| 111 C, 111 D,                   |                                  |
| 218B, etc.                      | •                                |
|                                 |                                  |

### DIVINITÀ GALLICHE.

| Abinius P. 458.               | Matronae Vediantiae. P. 458, |
|-------------------------------|------------------------------|
| Athobodua                     | Orevalus P. 468.             |
| Burgo P. 488, 459.            | Penninus Deus, Poe-          |
| Cernunnus (Spuria). N.º 2865. | ninus, Phoeninus P. 460,     |
| Comedovae P. 487.             | Segomo P. 438.               |
| Matronae N.º 214,             | Teutates (Spuria) N.º 236,   |
| 214 A.                        |                              |

### SACERDOZI ED UFFICII SACRI.

| Augur                     | Flaminica Divae Dru-         |
|---------------------------|------------------------------|
| Flamen Romae Acter-       | sillae                       |
| nae Ticini N.º 44.        | Flaminica Iuliao Au-         |
| Flamen Rom(ae et Au-      | gusti                        |
| gusti) N.º 418.           | Sacerdos Divae Fau-          |
| Flamen Perpetuus Divi     | stinae (Minoris) N.º 248.    |
| Augusti N.º 146.          | Pontifex N.º47, 181          |
| Flamen D(ivi Clau-        | Magistra (Sacrorum) N.º 225. |
| dii)? N.º 141.            | Sacrorum Cultor, N.º 255.    |
| Flamen Divi Vespa-        | Cultores Domus Divi-         |
| siani N.º 65.             | nae N.° <u>80, 81</u>        |
| Flamen Divi Titi N.º 147. | Cultores Asclepi et Hy-      |
|                           | giae N.º 209.                |

| IMPERATORI E                      | CASA AUGUSTA.               |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| C. Iulius Caesar C. F.            | Imp. Vespasianus Caes.      |
| (Spuria)                          | Aug. P.P. et Titus          |
| Divus Augustus Divi F.N.º 257.    | Imp. Caes. Aug. F. N.º 416. |
| Diva Drusilla (C. Cae-            | Divus Titus N.º 447.        |
| saris Germanici) N.º 247.         | Domitianus Caesar           |
| Ti. Claudius Drusi F.             | Aug. F N.º 219.             |
| Caes. Aug. Germ N.º140,258.       | Imp. Domitianus Aug.        |
| Tiberius Claudius N.º 441.        | Germ P. 332.                |
| Divus Claudius N.º 142,141.       | Imp. Nerva Caesar N.º 119.  |
| Iulia Augusti N.º 246.            | Nerva N.º 255.              |
| Imp. Caes. Vespasia-              | Divus Nerva N.º 124, 260.   |
| nus Aug. Pont. Max. N.º 289.      | Imp. Caes. D. Nervae        |
| Imp. Vespasianus Cae-             | F. Nerva Traianus           |
| sar Aug. P.P N.º 116.             | Aug. Germ. Dac. N.º 261.    |
| Imp. Vespașianus Aug.             | Imp. Nerva Caes. Tra-       |
| Pater N.º 146.                    | ian. Aug. Ger. Da-          |
| Divus Vespasianus . N.º1 18, 119. | cieus N.º 125, etc.         |

590 INDICE GENERALE. Plotina (Traiani) ... N.º 248. cinius semper Au-Imp. Antoninus Pius gusti, ..... N.º 186. Augustus . . . . . . N.º 191. D. N. Imp. Caesar Fla. Divus Antoninus, ... N.º 262. Constantinus Ma-Diva Faustina Auguximus....... N.º 193. sta (Spuria) ..... N.º 219. DD. NN. Fl. Jul. Con-Faustina Major (Anstantius Aug. et FL tonini Pii) . . . . N.º 248. Claudius Constan-Divi Fratres (M. Autius Caesar . . . . N.º 198. relius et L. Verus). N.º 263. Imp. Caes. Ponti-Faustina (Minor M. fex Maximus Clau-Aurelii) ...... N.º 248. dius Iulianus sem-(L. Aclius Aurelius per Aug. ..... N.º 197 in Commodus) .... N.º 248. Severus et Antoninus D. N. Magentius In-Augusti ...... N.º 47. victus ..... et Triunfator semper .... Gallus et Volu-Augustus ...... N.º 203. Impp. Valerianus et DD. NN. Fll. Valen-Gallienus Augg. et tinianus et Valens Valerianus Nobilis-Vict. ac Triunf. semsimus Caesar.... N.º 134. per Augusti..... N.º 204, 208, DD. NN. Maximinus et Constantinus et Li-

#### CONSOLI.

Anno 42. Ti, Claudius Drusi F. Aug. Cos. Desig. III ...... N.° 258. A. 49. Tr. Claudius Drusi F. Aug. Consul IIII .......... N.º 140. A. 51. Ti. Claudii Quintii Cos. ..... P. 216. A. 71. Imp. Vespasia-

nus Aug. Cos. III. Cos. Design. IIII. . N.º 259. A. 79. Caesare Aug. F. Domitiano II. L. Valerio Catullo Messalino ..... N.º 219. A. 84 in 98. C. Rutilius Gallicus Cos. II. N.º 272, 273, A. 174. Flacco et Gallo

A. 176, L. Aelio Aurelio Commodo Gos.

A. 183. L. Roscius Pa-

Cos. . . . . N.º 181.

Desig. . . . . . N.º 248.

culus Cos. Design. N.º 80.

A. 97, 104. Q. Glitius P. F. Atilius Agricola Cos. (1 et II). N.º 119,120, 121, etc.

A. 103. Imp. Nerva Traianus Aug. Cos. V ...... N.º 261. A. 104. W. Laberio . Maximo. II. Q. Gli-

tio . Atilio . Agricola . Il . Ces. . . . . N.º 431.

A. 310. Andronico et Probo Cos . . . . . N.º 186. A. 328. Imp. Flavius Constant. Cos. VH. N.º 495, etc.

#### GRADI, UFFICII, SACERDOZI COPERTI IN ROMA E PRESSO GLI AUGUSTI.

e passim. Praefectus Vrbis .... N.º 120. Adlectus (In Amplissim)um . Senatus . Ord. , A. Traiano, N.º 139. (Receptus In) Cohort. Amicorum . Ab . Ti . Claudio . . . . . N.º 141. A Ti . Claudio ..... In . Senatum . Et . Inter . Tribunitios . Relato . Ab . Eodem . Adscite . In . Numero . (Amicorum). P. 384 Ex . Comitatu . Imp . Domitiani . Aug . Germanici . . . . . P. 352. Ill vir . (a) . A . A . (f.f.). N.º 116.

Praetor, Aedilis Plebis Cerialis ..... N.º 139. Praetor, Aedilis Curulis, Quaestor ... N.º 418. Praetorius (Vir) .... N.º 436. X vir Stlitibus ludi-

III vir. Capitalis .... N.º 113.

ludex Decuriae IV., N.º 49. ludex Ex V Decuriis, N.º 85. Sodalis Augustalis Claudialis..... N.º 120, 123, 428.

VII Vir Epulonum .. N.º 148 in 126. Pontifex ( Véneris ) Laurentium Lavi-(Sacerdos) Lanuvirus (Innonis Sospitae) .N.º 46.

Salius Palatinus ..., N.º 416.

33°

# CAVALIERI ROMANI. L. Alflus Restitutus.....N.º 147. T.Lucceius Petronianus. N.º 183.

| P. Cordin | as VettianusN.º 63.      | M. Vennonius Secundus. N.º 83. |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|           | PATRONI DI MUNICIPI      | I, COLONIE E POPOLI.           |
| Alba Pon  | npeia <u>N.°48, 139.</u> | Civitas?, Municipium?,         |
| Aquae S   | tatiellae N.º 130.       | Colonia?, ex Syria?. N.º 128.  |
| Augustal  | Bagiennorum. N.º 139.    | Concordia N.º 136.             |
| Calagorri | s ex Hispania            | Dertona N.º 439.               |
| Citerio   | re N.º 129.              | Genua                          |
| Civitas C | ornacatium ex            | Numana                         |
| Panno     | nia P. 808,              | Planina N.º 44                 |
| Civitas e | x Pannonia. P. 507.      | Tollentinum                    |
|           |                          | Vrbs Salvia N.º 44.            |
|           | CURATORI DI              | RESPUBLICAE.                   |
| Alba Por  | mpeia                    | Germaniaca                     |
| Caburrus  | m                        | Pedona                         |
| 41,       | TRIBÙ                    | ROMANE.                        |
| Anniens   | is N.° 160.              | Publilia P. 80, 208.           |
| Camilia   | N.º 139, 182, 189,       | Quirina N.º 58, 176, 177.      |
|           | 161.                     | Scaptia N.º 188.               |
| Claudia.  | P. 268, N.º 436.         | Sergia P. 289.                 |
| Fabia     | N.° 47.                  | Stellatina N.º 28, 48, 49, 83, |
| Flavia    | P. 20, 88.               | 65, etc.                       |
| Palatina  | N.º 84, 85, 86,          | Tromentina N.º 112 , P. 378.   |
|           | 87, etc.                 | Voltinia P. 141 (leggi Pol-    |
| Pollia    | N.° 27, 37, 88, 89,      | lia), 473.                     |

#### PATRONI DELLA COLONIA O DEL MUNICIPIO DI TORINO.

| C. | Gavius Silvanus N.º | 142. | P. Rutilius                  | 42, |
|----|---------------------|------|------------------------------|-----|
| N. | N                   | 45.  | C. Valerius Clemens N.º      | 146 |
| N. | N                   | 44.  | T. Vennonius Aebutianus. N.º | 45. |

#### CURATORI DELLA COSA PUBBLICA DI TORINO.

# MUNICIPIO.

#### ORDINE L - DECURIONI.

| ONDERE E                                                                    | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II Vir Quinquennalis. N.° <u>88</u> , <u>146</u> .<br>II Vir Quinquennalis, | Aedilis (?), Decurio, Augur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quaestor, Aedilis. N.º 87.                                                  | Aedilis N.º 📆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II Vir Quaestor N.º 131.                                                    | Quaestor N.º 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IlVir. Bis. Foro Cer. N.º 37.                                               | Decurio N.º 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II Vir Iterum, Aedilis                                                      | Decurio Taurini et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Iterum N.º 86.                                                              | Quaestor, item De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il Vir Decurio N.º 86.                                                      | curio Eporediae et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IIII Vir                                                                    | II Vir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IIII Vir Aedilicia Po-                                                      | Decurialis Taurini et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| testate N.º 43, 81,                                                         | Decurialis Epore-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · BA.                                                                       | diae N.º 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (IIII) Vir Aedil. Potest.,                                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Decurio N.º 25.                                                             | Magister Vicorum IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Decurio Aedilicia Pa-<br>testate                                            | (Spuria) N ° 190 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ORDINE II. - AUGUSTALI.

|                           | 1 1                                |
|---------------------------|------------------------------------|
| Magister Augu-            | VIViri et Au-                      |
| stalis Liberto N.º 64.    | gustales id. N.º72,86.             |
| VI Viri Augu-             | Seviri Augusta-                    |
| stales Ingenui N.º68,66,  | les Socii Cul-                     |
| 79;143.                   | tores Domus                        |
| VI Vir Augusta-           | Divinae N 80,81.                   |
| lis Liberto N.º 73.       | VI Vir, Sex Vir. Ingenui N.º74,75. |
| VI Vir Augusta-           | lml Vir, Vl Vir,                   |
| lis Taurini,              | Sex Vir Liberti N.º 72,76,         |
| VI Vir Epore-             | 77, 87,                            |
| diae id. N.º 71.          | 88, etc.                           |
| VI Vir et Augu-           | Augustales Ingenui N.º67,68,       |
| stalis Karreae            | 78.                                |
| etIndustriae. id. N.º 70. | Augustalis Liberto N.º 78,         |
|                           |                                    |

#### SUPPLYISION DEGLI AUGUSTALL.

| VI Vir Maior Augustalis. N.º 82 B. | VI Vir Flavielis Augusta-      |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Sex Vir Iuniorum N.b 62,           | lis                            |
| Sex Vir Iunior et Augu-            | VI Vir et Flavialis N.º 94.    |
| stalis                             | Sevir Magister Minerva-        |
| Sodalicium luventutis N.º 252.     | lis                            |
| VI Vir Augustalis Plavia-          | Magister Minervalis N.º 96,    |
| lis                                | Augustalis Minervalls N.º 96.  |
| P. 270.                            | Augustalis Claudialis N.º 258. |
|                                    |                                |

| LIBERTI ASCRITTI             | ALLA TRIBÙ PALATINA.     |
|------------------------------|--------------------------|
| M. Ambillius. M. L. Pal.     | C. Coruncanius . C . L . |
| Silvanus, P. 265.            | Pal. Hilarus N.º 88.     |
| T. Calventius . T . Liber-   | P. Epitanios . P. P. L.  |
| tus. Primitivus. Pal N.º 90. | Pal. Optatus , N.º 86.   |

| INDICE GE                   | NEBALE. 525                     |
|-----------------------------|---------------------------------|
| P. Laetilius . P.L. Pal .   | C. Villius . C . Lib . Pal .    |
| Hilarus                     | Aper                            |
| T . Livius . T . Lib . (Pa- |                                 |
| lat.) Laevinus N.º 92.      | Da iscrizioni                   |
| G. Lollius . G. Lib . Pal . | lette con minor diligenza       |
| Agraulus N.º84,85.          | ed or perite.                   |
| Ofillius . Gracchi          | M . Talicius . M . L . Pu-      |
| L. Pal. Melior N.º 89.      | blilia . Iucundus P. 268.       |
| C. Valerius . C. L. Pal.    | ib. Claudia . l . Ae-           |
| Anicetus N.º 91.            | butius . L. L. Faustus. P. 268. |

#### ORDINE III. -- POPOLO, PLEBE, COLLEGII IRBANL.

| Populus N.º 99.        | Vrbani                    |
|------------------------|---------------------------|
| Plebs Vrbana (?), Vni- | Collegium Fabrum N.º 110. |
| versa (?) N.º 97, 88.  | Gollegium Centona-        |
| Plebiscita             | riorum N.º 85, 11         |

#### TI PROFESSIONI ED ARTI.

| Caligarius                                                 | Medicus Augusti No-<br>stri, N.º 240.<br>PhonascusP. 450.<br>Scriba LibrariusP. 449. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Magister Artis Nota-<br>riae (Spurie)P. 448.               | Tesseraria Lignaria<br>Sodalicii Marmora-                                            |
| Marmorarius P. 447, 449.<br>Medici Taurinenses, . N.º 200. | riorum N.º 241.                                                                      |

## ESERCITO.

# UFFICIALI GENERALI E SUPERIORL

| Legatus Pro Praetore             | Tribunus Cohortis XII    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Provinciae Belgi-                | Vrbanae                  |
| cae                              | Tribunus Legionis I      |
| 123,                             | Italicae N.º 118.        |
| Legatus Pro Praetore             | (Tribunus) Legionis      |
| (Provinciae Britan-              | III (Italicae)? N.º 148. |
| niae)                            | Trib. Mil. Leg. X. Fre-  |
| Legatus Pro Praetore             | tensis (Spuria) P. 374.  |
| Provinciae Hispa-                | Tribunus Cohortis I      |
| niae Citerioris N.º118,119,      | Britannicae Millia-      |
| 193,                             | riae Equitatae N.º 147.  |
| Legatus Pro Praetore             | Praefectus Legionis II   |
| Provinciae Panno-                | Augustae N.º 134/        |
| niae N.º 123, etc.               | Praefectus Legionis X    |
| Legatus Legionis II              | Geminae N.º 148.         |
| Augustae N.º 134.                | (Praefectus) Militum     |
| Legatus Legionis VI              | (Cohortis). N.º 144.     |
| Ferratae N.º 119, 123,           | Praefectus Cohortis I    |
| 124.                             | Breucorum N.º 150.       |
| Praefectus Fabrum., N.º140, 180. | Praefectus Cohortis      |
| Tribunus Laticlavius             | Breucorum N.º 139.       |
| (Spuria) P. 374.                 | Praefectus Cohortis II   |
| Tribunus Militum N.º 140.        | Britannicae Equi-        |
| Tribunus Cohortis I              | tatae                    |
| Praetoriae N.º 480.              | Praéfectus Alae N.º 140. |
| Tribunus Cohortis XII            | Praefectus Militum       |
| Praetoriae N.º 142.              | Alae N.º 144.            |
| Tribunus Cohortis II             | Praefectus Alae Augu-    |
| Vigilum N.º 142.                 | stac                     |

| Praefectus Equitum   |            |
|----------------------|------------|
| Alae Augustae N.º    | 150.       |
| Praefectus Alae      |            |
| Phrygum N.°          | 145.       |
| Pro Praefectus Equi- |            |
| tum                  | <b>88.</b> |

# Pr. Pr. Leg. X. Fret. (Spuria)...........P. 374. Pr. Pr. Leg. Ill. Cyrenaicae (Spuria).....P. 374.

#### UFFICIALI SUBALTERNI.

| Primipilaris Legionis    |
|--------------------------|
| VIII Augustae N.º 142.   |
| Primipilaris N.º140,148. |
| Primus Pilus Legionis    |
| IX Hispanae N.º 148.     |
| Pilus Prior N.º 483.     |
| Centurio N.º 181.        |
| Centurio Legionis IV     |
| Flaviae Felicis N.º 132. |
| Centurio (Leg. IIII et   |
| VII) 1 et XI N.º 484.    |
| Centurio Leg. XXII       |
| Primigeniae Piae         |
| Fidelis N.º 483.         |
|                          |

| Decuriones Ala  | ie Ge-        |
|-----------------|---------------|
| tulorum         | N.º 146.      |
| Cornicularius I | raefe-        |
| cti Leg. II     | Adiu-         |
| tricis          | N.º 146 A.    |
| Optio           | N.º 182, 183  |
| Evocatus Augi   | ısti N.º 182. |
| Evocatus Legi   | onis Il       |
| Adiutricis      | N.º 146 A.    |
| Ex Evocatus A   | Com-          |
| mentariis       | N.º 183.      |
| Reneficiarius.  | N.º 483.      |

#### SOLDATI E VETERANI ROMANI.

 Primigeniae
 Piae
 Veteranus Legionis

 Fidelis
 N.º 483.
 VII.
 N.º 478 A.

 (Miles) Centuriae Speculatorum Equita Veteranus Legionis
 N.º 478 A.

 culatorum Equita XXI.
 N.º 474 A.

tae ... N. º 162. Veteranus Augusti .. N. º 176, 177.

Speculator (\*). Legionis IX. Hispaniensis ... P. 403. sione ... N. º 184.

#### UFFICIALI E SOLDATI STRANIERI

IN COORTI ED ALE AUSILIARI.

Dux . . . . . . N.º 186. Circitor (Equitum Del-Prae Positus Equitimat. Divit.) ? .... N.º 190. bus Dalmatis Aque-Circitor de Vixillatione Catafractariorum...P. 416. sianis Comitaten-Veteranus (Cohortis Exarchus Numeri Del-Secusinae)? .... N.º 175. matarum Diviten-Cohors I. Flavia Sasium. ..... N.º 188, 187, paudica . . . . . . P. 382. 188 (?), 189. Ala Taurina (Leggi Praefectus Cohortis Tauriana) ..... P. 370. Tarantasiae (Spu-Ala Syllana (Leggi Siliana) . . . . . . P. 380.

#### PREMII MILITARI.

Hastis Puris IIII. ... N.º 123, 123.
Vexillis IIII. ... N.º 123, 124.
Corona Vallari, Murali, Classica, Aurea. ... N.º 120, 123, 124.

124. 425.

### INDICE DEI CAPITOLI.

Introduzione e giudizi sui V.º Storia Naturale delraccoglitori d'antiche l'agro Taurino e delle epigrafi Torinesi . . . . Pag.III. sue adiacenze . . . . . P. 108. I.º Origini de Taurisci o VI.º Reliquie della Lingua Taurini, Successive va-Gallica in Piemonte . . P. 125. riazioni nel nome della VII.º ARCHITETTONICA. Anloro città ..... P. tiche piante di Torino. II.º STORIA DE' TAURINI. Successive demolizioni Epoca 1.ª Dai più andel suo recinto. Mura tichi tempi alla guerra e Torri ..... P. 164. Annibalica . . . . . P. VIII.º - Pianta della Ill.º - Epoca II.º Dalcittà. Strade; Selciati; l'occupazione Romana Chiaviche; Fori; Anfia Cesare Dittatore ... P. 43. teatro; Teatro; Necro-IV.º - Epoca III.º Da poli; Cunicoli; Figuline Augusto ai Longobardi. P. 74. doliari...... P. 189.

| 030 INDICE (                                                                                           | ARNEHALE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX.º — Le Porte e spe- ciaimente la Porta Pa- latina P. 194. X.º MUNICIPIO. Patroni e Guratori P. 218. | di Coorti; Primipili; Centurioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consum. 1. Aus.  — Ordine 1.º, ossia p. 200.  de Deuvinsk                                              | Sonato in Coyle ana- literia; Cavalleri Ro- mani; Gavalleria Au- silieria. P. 377, XVII.* GURISDUIONE SU- FREMA AMMINSTRANIO- NE STRADE, Giudizi su- presut (Coercitione mili- tare, Assistenza alimen- taria, Conservazione de pesi e delle minure. Strade. P. 421, XVIII.* Professioni ed Arti, P. 443, XIX.* Distinitá. P. 437, XX.* Lercisioni onorarie d'Imperatori e di Pri- vasti. Liberia della Casa Augusta P. 487, |
| sole Q. Glizio Atilio Agricola P. 298.                                                                 | Addenda et Emendanda. P. 801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XV.º - Legati; Tri-<br>buni; Prefetti d'Ale e                                                          | N.º III Tavole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

005(56511



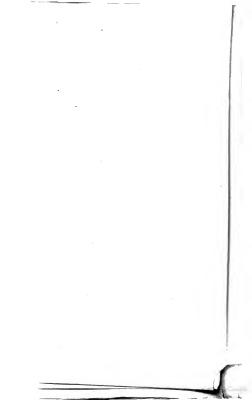

screbe at 12

The Google



OF







